

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

M. iv. Jed

MUSEUM ASHMOLEANUM

EX LIBRIS

FRANCISCI JOANNIS HAVERFIELD





## ASHMOLEAN LIBRARY, OXFORD

This book is to be returned on or before the last date stamped below.

12 AFT 1007 \*5 JUN 1987 -6 SET 1089 16 OCT 1989 23 MAY 1994 '7 AUG 1995 19 IAN 2004

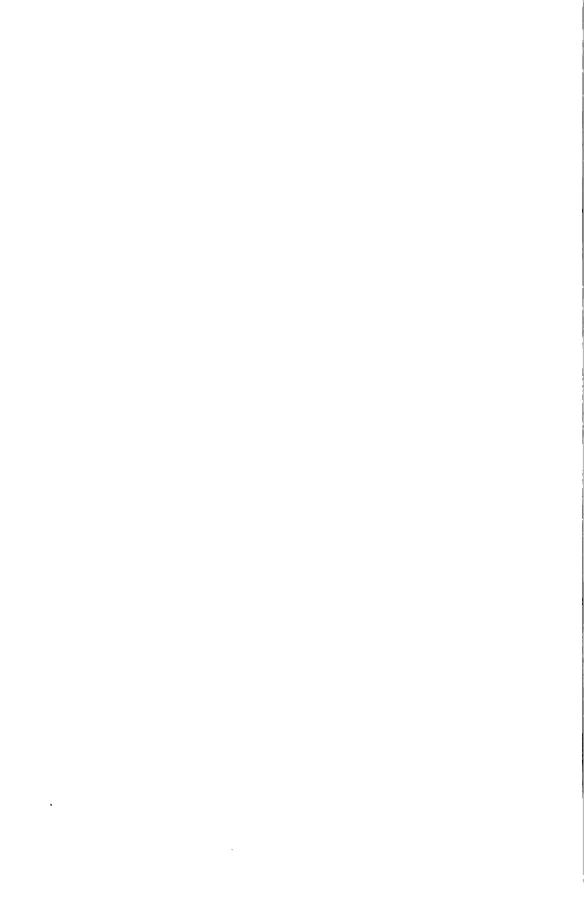





# ACTA FRATRUM ARVALIUM.

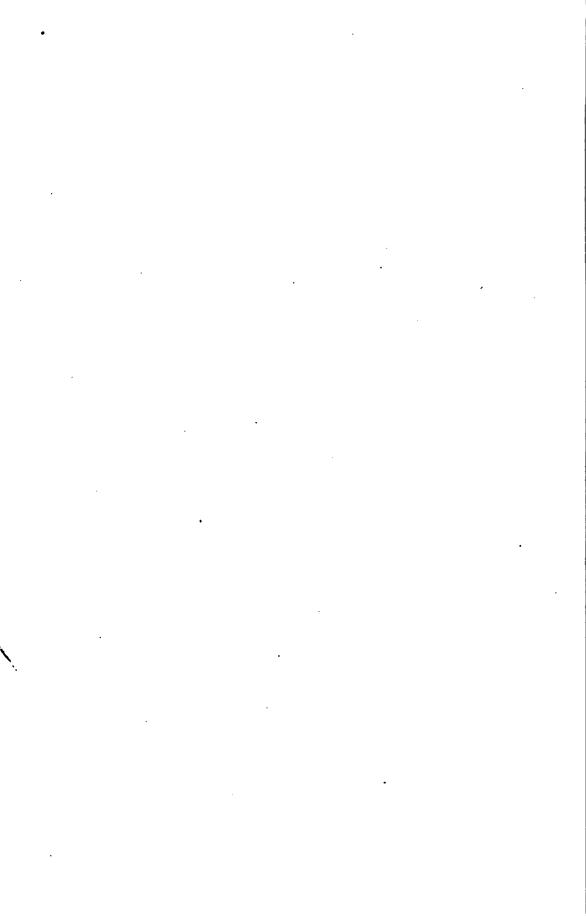

# ACTA FRATRUM ARVALIUM

## QUAE SUPERSUNT

RESTITUIT ET ILLUSTRAVIT

## GUIL. HENZEN

ACCEDUNT FRAGMENTA FASTORUM IN LUCO ARVALIUM EFFOSSA.

BEROLINI
TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI
1874.



# THEODORO MOMMSEN

AMICO ET OPERIS SOCIO.

| • |   |   |  | • |   |
|---|---|---|--|---|---|
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| • |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   | • |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| • |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   | • |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   | • |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   | • |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |

## CONSPECTUS

## EORVM QVAE HOC VOLVMINE CONTINENTVR.

| I. EXORDIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pag.<br>I—XXVI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 De origine et nomine fratrum Arvalium explicatis a veteribus. —  De nomine fratrum collegiis non usitato. — De numero fra-                                                                                                                                                                                |                |
| trum duodenario actis confirmato                                                                                                                                                                                                                                                                            | I—II           |
| esse. — Collegium a Caesare Augusto restitutum. — Quo tem-<br>pore restitutum sit collegium                                                                                                                                                                                                                 | II             |
| 3 Imperatores tempore antiquiore in ipsum collegium admissi, postea extra ordinem cooptati                                                                                                                                                                                                                  | III—IV         |
| 4 De magistro collegii annuo De promagistro nominato a magistro, cuius vice fungebatur Promagistri plures anno                                                                                                                                                                                              |                |
| eodem. — De officio magistri                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV—V           |
| qui quaeritur num per aliquod certe tempus nominatus sit a magistro. — Proflamen.                                                                                                                                                                                                                           | <b>V-VI</b>    |
| 6 Praetor perperam collegio tribuitur                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI             |
| 7 De pueris patrimis et matrimis numero quattuor, qui Arvalibus                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| praesto erant                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VI-VII         |
| 8 De kalatoribus et publicis fratrum Arvalium. — Publici addicti<br>universo collegio, kalatores fratribus singulis. — Publicus a<br>commentariis fratrum Arvalium. — Tabularius rationis ka-                                                                                                               |                |
| strensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VII-VIII       |
| 9 Kalatores pro accessions sunt sacerdotum, mortuoque patrono ex officio exeunt. — Ob introitum arcae collegii summam quandam dare debent                                                                                                                                                                   | VIII           |
| 10 Aedituus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX             |
| 11 De cultu fratrum Arvalium. — Dea Dia. Sacra ad domum<br>Augustam pertinentia. — Numina in luco Arvalium culta praeter                                                                                                                                                                                    | 14             |
| deam Diam                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX             |
| 12 Acta Arvalium quo modo exarata et concepta fuerint. — De                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| mutata et exarandi et concipiendi ratione                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX-XI          |
| 13 Lucus Arvalium fuit apud lapidem quintum via Campana qua nunc est vinea Ceccarelliorum. — De monumentis in agro Fabricii Galletti olim repertis. — Fragmenta actorum Arvalium Ursiniana et ipsa in agro Gallettiano effossa, hunc autem eundem esse atque vineam Ceccarelliorum. — Vinea Gallettiana quo |                |
| modo dici potuerit ad lapidem quartum sita esse                                                                                                                                                                                                                                                             | IIIX – IX      |

3. indictionis ratio.

| 4. indictionis carmen.                                                                           | Pag.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. dierum definitio.                                                                             |                 |
| 6. praesentes.                                                                                   |                 |
| · · · ·                                                                                          | •               |
| B. SACRUM DEAE DIAE                                                                              | <b>10—4</b> 8   |
| Temporibus antiquissimis sacrum non referebatur in                                               |                 |
| acta, postea dies signabantur unus vel duo, postremo                                             |                 |
| tres                                                                                             | . 10            |
| a. Sacrificii dies primus.                                                                       | 10—17           |
| 1. annus et dies.                                                                                |                 |
| 2. locus.                                                                                        |                 |
| 3. ratio sacri antemeridiani.                                                                    |                 |
| 4. ratio sacri postmeridiani.                                                                    |                 |
| De caerimoniis diei primi commentarius De                                                        |                 |
| sportulis. — De sacerdotibus imperatoris Augusti                                                 |                 |
| 5. praesentes.                                                                                   |                 |
| h 0 10 11                                                                                        | 10 10           |
| b. Sacrificii dies secundus                                                                      | . 18–40         |
| 1. annus et dies.<br>2. locus.                                                                   |                 |
| 2. locus.<br>3. ratio sacri.                                                                     |                 |
|                                                                                                  |                 |
| De tribus sacri partibus principalibus.<br>$\alpha$ . sacrificium porcaram piacularium et vaccae |                 |
| honorariae                                                                                       |                 |
| De significatu verborum luco coinquiendi et ope-                                                 |                 |
| ris faciundi. — De porciliis. — Vacca ubi immo-                                                  |                 |
| lata sit. — De ara et foculo extisque redditis. —                                                |                 |
| De gustatione in tetrastylo facta.                                                               |                 |
| β. sacrificium agnae opimae et caerimoniae cum                                                   | ì               |
| eo coniunctae.                                                                                   | 24-36           |
| De Arvalium praetextis et coronis spiceis                                                        |                 |
| Immolatio agnae sacri summa erat. — Litatio                                                      |                 |
| victimarum. — Sacrum ollis factum. — Mensae                                                      |                 |
| sacrae. — De ollis in luco repertis de vasorum-                                                  |                 |
| que fictilium cultu apud Romanos. — De the-                                                      |                 |
| sauris datis ad aram. — De scyphis, sumpuviis                                                    | ,               |
| acerris. — De frugibus petitis et redditis. — De                                                 | )               |
| verbo desciderunt. — De caerimoniis in aede fac-                                                 |                 |
| tis. — Ollae per clivum iactae. — Deae unctae                                                    | •               |
| - Carmen tripodatur De verbis descindere                                                         |                 |
| carmen. — Coronae derectae inferuntur. — Co-                                                     |                 |
| ronantur deae. — Electio magistri et flaminis                                                    |                 |
| - Prandium in tetrastylo factum - Fercula                                                        | <b>)</b>        |
| more pompae illata.                                                                              |                 |
| 7. ludi circenses                                                                                | 36-39           |
| Bigae quando primum actis commemorentur. —                                                       |                 |
| De ricinio. — Magister super carceres ascendi                                                    |                 |
| ad signum mittendum. — De calce sive creta                                                       | ,               |
| in ludis circensibus.                                                                            | 90              |
| d. cena in urbe facta                                                                            | . 39<br>. 39—40 |
| 4. praesentes                                                                                    | . 37-4U         |

.

•

ı

.

.

|           | <ul> <li>c. Sacrificii dies tertius.</li> <li>1. annus et dies.</li> <li>2. locus.</li> <li>3. ratio sacri.</li> <li>De ritu libandi fruges.</li> <li>— De lampadibus incensis contactisque tuscanicis.</li> <li>4. praesentes.</li> </ul> | 40 – 45         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | d. De sportulis diebus singulis distributis deque accla-<br>mationibus in fine epulorum usitatis                                                                                                                                           | 45—46           |
|           | e. Sacrum Arvalium num pro eodem habendum sit atque Ambarvalia                                                                                                                                                                             | <b>46 - 4</b> 8 |
| II.       | SACRIFICIUM FACTUM OB AUGUSTALIA  1. annus et dies.  2. ratio et locus sacrificii.   De institutione Augustalium. — De divis, quibus ob Augustalia Arvales immolaverunt.  3. praesentes.                                                   | <b>4</b> 9—50   |
| III.<br>- | SACRIFICIA ANNIVERSARIA FACTA OB NATALES AUGUSTORUM, AUGUSTARUM, PRINCIPUM DOMUS AUGUSTAE; ITEM OB ADOPTIONEM NERONIS                                                                                                                      | 51-58           |
| IV.       | SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB CONSECRATIONEM DIVAE AUGUSTAE                                                                                                                                                                          | 59              |
| v.        | SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB MEMORIAM TI. CAESARIS                                                                                                                                                                                  | 60              |
| VI.       | SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB MEMORIAM DOMITII PATRIS NERONIS                                                                                                                                                                        | 61-62           |

| VII. | SACRIFICIA FACTA OB IMPERIUM, TRIBU-<br>NICIAM POTESTATEM, CONSULATUM, SACER-<br>DOTIA, PONTIFICATUM MAXIMUM IMPERA-<br>TORUM; ITEM OB APPELLATIONEM PATRIS |                        |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
|      | PATRIAE                                                                                                                                                     | 63 - 74                |  |  |  |
|      | a. ob imperium C. Caesaris Augusti (eiusque in urbem ingressum)                                                                                             | 63-65                  |  |  |  |
|      | b. ob tribuniciam potestatem Neronis                                                                                                                        | 65—66                  |  |  |  |
|      | c. ob comitia consularia Neronis.                                                                                                                           | 66                     |  |  |  |
|      | d. ob sacerdotia et pontificatum maximum                                                                                                                    | 66—68                  |  |  |  |
|      | e. ob appellationem patris patriae Claudio decretam                                                                                                         | 68                     |  |  |  |
|      | f. ob comitia quaedam incerta Vitellii                                                                                                                      | <b>6</b> 8             |  |  |  |
|      | Sacrificia supra commemorata desiisse celebrari defunctis imperatoribus, ad quos pertinuerint                                                               | 69                     |  |  |  |
|      | Acta sacrificiorum supra commemoratorum quomodo concepta sint                                                                                               | <b>7</b> 0 –7 <b>4</b> |  |  |  |
|      | 4. praesentes.                                                                                                                                              |                        |  |  |  |

| SACRIFICIA ANNIVERSARIA VARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag.<br>75 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ad aram Providentiae Augustae.<br>Desierunt fieri sub Claudio vel Nerone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SACRIFICIA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA ORDINEM AB ARVALIBUS FACTA.  Sacrificis facts ob detects neferia consilia Lentuli Gaetulici  - pro salute Neronis post caedem Agrippinae.  - ob adventum Neronis post natam ex Poppaea filiam.  - ob laurum Neronis et supplicationes a senatu decretas.  - ob adoptionem Pisonis Liciniani.  - ob laurum ab Othone positam.  - ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus (?)  - ob aram dedicatam pro magisterio C. Iuli Silani.  - ob detects scelera nefariorum.  - ob bellum Suebicum et Sarmaticum, aut Dacicum Domitiani  - ob laetitiam publicam, sc. ob devictos aut Suebos et Sarmatas, aut Dacos.  - ob adventum Hadriani. | 77— 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob ingressum Antoniai Severi i per limi-<br>tem Raetiae in barbarorum terras ob eiusdem victoriam Germanicam quod ex naufragii periculo servatus sit idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acta sacrificiorum quo modo concepta sint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81— <b>88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De fragmento actorum anni 69, quod utrum ad sacrificia an ad vota sit referendum non perspicitur De consecratione Matidiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TA A FRATRIBUS ARVALIBUS CONCEPTA VOTA ANNUA PRO SALUTE IMPERATORUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89-126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONCEPTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89—108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sacrificium ad aram Pacis ante simulacrum divi Augusti ad aram Providentiae Augustae.  Desierunt fieri sub Claudio vel Nerone.  SACRIFICIA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA ORDINEM AB ARVALIBUS FACTA.  Sacrificia facta ob detecta nefaria consilia Lentuli Gaetulici pro salute Neronis post caedem Agrippinae ob adventum Neronis post natam ex Poppaea filiam ob laurum Neronis et supplicationes a senatu decretas ob adoptionem Pisonis Liciniani ob laurum ab Othone positam ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus (?) - ob aram dedicatam pro magisterio C. Iuli Silani ob detecta scelera nefariorum ob bellum Suebicum et Sarmaticum, aut Dacicum Domitiani - ob laetitiam publicam, sc. ob devictos aut Suebos et Sarmatas, aut Dacos ob adventum Hadriani ob ingressum Antonini Severi f per limitem Raetiae in barbarorum terras ob eiusdem victoriam Germanicam quod ex naufragii periculo servatus sit idem.  Acta sacrificiorum quo modo concepta sint 1. annus et dies. 2. locus. 3. sacrorum ratio. 4. praesentes.  De fragmento actorum anni 69, quod utrum ad sacrificia an ad vota sit referendum non perspicitur De consecratione Matidiae.  TA A FRATRIBUS ARVALIBUS CONCEPTA VOTA ANNUA PRO SALUTE IMPERATORUM CONCEPTA 1. annus et dies. Dies tempore antiquissimo fuit alius atque aetate posteriore. |

.

•

•

.

•

3. ratio votorum annuorum. De relatione magistri de votis annuis solvendis et concipiendis, quae amplissime enarrantur in actis ad imperium Domitiani pertinentibus. De caerimoniis celebratis exponitur. - De ture et vino; - foculo et ara; - de immolando vino, mola cultroque. Quibus numinibus vota concepta sint.

Exta aulicocta reddita. De actis et ante Domitianum et post eum brevius con-

De praecundo carmina.

Cur interdum die votorum immolatum non sit.

Dese Dise vota in luco solvuntur die alio.

Index imperatorum, quorum de salute vota annua nobis servata sunt.

4. Votorum annuorum carmen.

Carmen plene refertur in actis antiquissimis, - breviatum sub Nerone et Vespasiano ac per exceptionem in actis anni incerti Tiberii, — integrum legi solet in actis Titi et Domitiani, - omittitur sub Traiano, Hadriano, Antonino Pio, - redit immutatum sub Marco, omittitur sub Commodo et Alexandro.

Donum Iovi ob vota annua dicatum.

De diis quibus vota annua concepta sint, de victimarumque numero.

- 5. praesentes.
- vota pro salute novi principis suscepta:

pro salute Othonis.

- Domitiani.
- Pertinacis.
- Elagabali.

De numinibus quibus concipiebantur.

De votis decennalibus.

De acclamationibus ad vota adiectis.

#### II. VOTA ANNUA SINGULARIA PRO SALUTE IM-PERATORIS SUSCEPTA.......

Gordiani.

109 - 113

Vota annua pro salute Domitiani suscepta.

- 1. annus et dies.
- 2. locus.
- 8. ratio votorum.

Vota fortasse anno 86 instituta sunt.

4. carmen votorum.

Aeternitas imperii.

5. praesentes.

Vota pro salute Commodi.

- 1. annus et dies.
- 2. locus.
- 3. ratio votorum.
- 4. praesentes.

| III.  | . VOTA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA OR-                                                               | Pag.    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ***   | DINEM FACTA                                                                                         | 114-126 |
|       | Vota facta ob causam ignotam.                                                                       | 111-120 |
|       | pro salute Ti. Caesaris.                                                                            |         |
|       | - ob securitatem et salutem eiusdem.                                                                | •       |
|       | - pro valetudine Neronis.                                                                           |         |
|       | pro partu et incolumitate Poppaeae.                                                                 |         |
|       | ob detecta nefariorum consilia                                                                      |         |
|       | propter valetudinem Neronis                                                                         |         |
|       | pro salute et reditu eiusdem et Messallinae.                                                        |         |
|       | pro salute et reditu Vitellii.                                                                      |         |
|       | pro salute et adventu eiusdem.                                                                      |         |
|       | ad restitutionem et dedicationem Capitolii.                                                         |         |
|       | pro salute et incolumitate Domitiani.                                                               |         |
|       | pro salute et victoria et reditu eiusdem                                                            |         |
|       | pro salute et reditu eiusdem.                                                                       |         |
|       | pro salute et reditu et victoria Traiani.                                                           |         |
|       | pro itu et reditu eiusdem.                                                                          |         |
|       | ob ingressum Caracalli ad hiberna Nicomediae.                                                       |         |
|       | pro salute et reditu et victoria Alexandri (?).                                                     |         |
|       | ob matrimonium Gordiani.                                                                            |         |
|       | Acta quo modo concepta sint:                                                                        |         |
|       | 1. annus et dies.                                                                                   |         |
|       | 2. locus.                                                                                           |         |
|       | 3. votorum ratio.                                                                                   |         |
|       | Quibus numinibus quibusque victimis vota sus-                                                       |         |
|       | cepta sint.                                                                                         |         |
|       | 4. carmen votorum.                                                                                  |         |
|       | 5. praesentes.                                                                                      |         |
| C. PI | ACULA                                                                                               | 127-149 |
| I.    | PIACULA ANNUA LUCI COINQUIENDI                                                                      | 127     |
|       | cf. sacri deae Diae dies alter.                                                                     |         |
| II.   | PIACULA OB FERRI INLATIONEM ET ELA-                                                                 |         |
| 11.   | TIONEM FACTA                                                                                        | 100 195 |
|       | •                                                                                                   | 128-135 |
|       | piacula haec in acta referri coepta sunt inter annos 59 et 80.                                      |         |
|       |                                                                                                     |         |
|       | acta quo modo concepta sint:                                                                        |         |
|       | <ol> <li>annus et dies.</li> <li>locus.</li> </ol>                                                  |         |
|       | 2. ratio piaculorum.                                                                                |         |
|       | •                                                                                                   |         |
|       | <ul> <li>a. quam ob causam facta sint piacula.</li> <li>Ferro in sacris non licebat uti.</li> </ul> |         |
|       | b. a quo facta sint piacula.                                                                        |         |
|       | De magistro — calatore — tabulario rationis                                                         |         |
|       | kastrensis — publicis — a sacris domini nostri                                                      |         |
|       | — commentariensi.                                                                                   |         |
|       | c. quo modo facta sint piacula.                                                                     |         |
|       | o. dec more reces pur biscers.                                                                      |         |

|      | III. P   | PIACULA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA                      | Pag.     |
|------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
|      | O        | PRDINEM FACTA                                           | 136-149  |
|      |          | . piacula minora                                        | 136-140  |
|      |          | de relatione magistri deque decreto collegii de piaculo |          |
|      |          | faciendo.                                               |          |
|      |          | acta piaculorum quo modo sint concepta:                 |          |
|      |          | 1. annus et dies.                                       |          |
|      |          | 2. locus.                                               |          |
|      |          | 3. ratio piaculorum.                                    |          |
|      |          | α. quam ob causam facta sint piacula.                   |          |
|      |          | β. a quo facta sint piacula.                            |          |
|      |          | $\gamma$ . quo modo facta sint piacula.                 |          |
|      |          | piaculum factum ob errorem quendam commissum            |          |
|      |          | a factione Veneta.                                      |          |
|      |          | piaculum factum ob causam incertam.                     |          |
|      | b        | o, piacula maiora                                       | 140—149  |
|      |          | 1. annus et dies.                                       | 110-110  |
|      |          | 2. locus.                                               |          |
|      |          | 3. ratio piaculorum.                                    |          |
|      |          | α. quas ob causas facta sint piacula.                   |          |
|      |          | de verbis adolendi, commolendi, coinquendi.             |          |
|      |          | $oldsymbol{eta}$ . a quo facta sint piacula.            |          |
|      |          | γ. quo modo quibus numinibus facta sint piacula.        |          |
|      |          | de suovetaurilibus maioribus et minoribus.              |          |
|      |          | enumerantur dii deaeque cum victimis immolatis.         |          |
|      |          | de Adolenda Commolanda Deferunda.                       |          |
|      |          | de Adolenda Coinquenda.                                 |          |
|      |          | de genio imperatoris ac divis antea XVI, deinde XX.     |          |
| D.   | C001     | PTATIO FRATRUM ARVALIUM                                 | 150 -157 |
|      | 1.       | _                                                       |          |
|      | 2.       | locus.                                                  |          |
|      | 3.       | cooptationis ratio.                                     |          |
|      |          | cooptatio ipsa per Arvales facta.                       |          |
|      |          | litterae imperatorum de cooptandis fratribus.           |          |
|      |          | precatio cooptationis.                                  |          |
|      |          | cooptatio ex s. c., — ex litteris vel tabella imperato- |          |
|      |          | ris, — ex arbitrio collegii.                            |          |
|      |          | cooptatio sequitur nominationem et renuntiationem.      |          |
|      |          | de vocando ad sacra.                                    |          |
|      | 4        | de anulo signatorio imperatoris.                        |          |
|      | 4.       | praesentes.<br>cooptare per tabellas.                   |          |
|      |          | cooptatio delata quid significet.                       |          |
| E.   | A DT.1   | ECTIO ET SUBSTITUTIO PUBLICORUM                         | 158—159  |
| مفنه | 1.       |                                                         |          |
|      | 2.       |                                                         |          |
|      | 2.<br>3. |                                                         |          |
|      | -        | substitutio publici.                                    |          |

-

| F.  | SUBSTITUTIO CALATORUM         | Pag.<br>160                              |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------|
| G.  | MAGISTRI FLAMINESQUE SUFFECTI | 161—162                                  |
| н.  | FRAGMENTA VARIA ET INCERTA    | 163—168                                  |
| V.  | INDICES                       | 169—236<br>169—202<br>203—218<br>219—236 |
| VI. | ADDENDA ET CORRIGENDA         | 237—240                                  |

•

### EXORDIUM.

1. Fratres Arvales secundum Varronem') ii sunt qui sacra publica faciunt propterea ut fruges ferant aroa, a ferendo et arvis fratres Arvales dicti. Masurius autem Sabinus 2) postquam Accam Larentiam Romuli nutricem fuisse rettulit, prosequitur sic: ea mulier ex duodecim filiis maribus unum morte amisit. In illius locum Romulus Accae sese filium dedit seque et ceteros eius filios fratres Arvales appellavit. Ex eo tempore collegium mansit fratrum Arvalium numero duodecim, cuius sacerdotți insigne est spicea corona et albae infulue. Quae narratio quamvis aetate satis recenti orta, quippe quae Varroni ignota sit Romulique nutricem statuat Accam Larentiam, de qua antiquior fabula certe ad Valerium Antiatem duravit'), nihilo minus sacerdotium ostendit vetustissimum fuisse utpote ad ipsa initia urbis a Romanis relatum. Fratrum insolitam appellationem a Romulo fratribusque eius deduxerunt; nam alios sacerdotes praeter Arvales Latine fratres nuncupatos esse et Mommsenus ') et Rossius ') recte negarunt '). Quod autem addit Sabinus ex illo inde tempore collegium semper ex duodecim sacerdotibus compositum fuisse corumque insignia coronas fuisse spiceas et infulas albas, coronae et vittae sive coronae spiceae vittatae saepe commemorantur in actis Arvalium 7), eadem-

<sup>1)</sup> de l. l. 5, 85. 2) apud Gellium **2**, 7, 6. Ex eodem foute hausisse Plinium n. h. 18, 2, 6 notat Mommsen die echte und die falsche Acca Larentia, in libro cui titulus Festgaben für Gustav Homeyer. Berolini 1871 (ed. separatas p. 15).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. Mommsen l. c. p. 12.

<sup>4)</sup> ad Borghesii opp. 3, 414 n. 1.

<sup>5)</sup> Roma sotterranea 1 p. 108.

Marinius (Arv. p. XX et 94b) eumque secutus Marquardt (R. A 4 p. 408 n. 2786) quod attulerunt exemplum unum fratrum vocabuli de collegio alio usurpati (Murat. 126, 1), recte opposuit Ros-

sius (Roma sotterr. l. c.) a curatore fratres collegas non appellari nisi officii causa. - Hirschfeldius (Gött. gel. Anz. 1869 p. 1500) confert Lupercos germanos a Cicerone (pro Caelio 11, 26) dictos. [Sed verba ea: fera quaedam sodalitas et plane pastoricia atque agrestis germanorum lupercorum non accipienda sunt de Lupercis fratribus, sed iocus hoc significat sacerdotes lupercos dictos vere luporum more agere, sicut alibi Cicero scribit se asinum germanum fuisse. Th. M.]

<sup>7)</sup> cf. acta sacri Arvalium in luco facti annis 87. 90 105. 118. 119. 120. 155. 183; vittis spiceis coronati legitur a. 218.

que cum numero illo satis conveniunt, qua de re mox capite tertio dicemus.

2. Collegium Arvalium quo modo aetate liberae rei publicae institutum fuerit plane ignoramus. Patricios esse debuisse Arvales statuit Marinius 1), neque tamen probavit 2). Septimo saeculo exoletum et fere abolitum fuisse Arvalium collegium inde efficitur, quod apud eius aetatis scriptores vix commemoratur 3); et iure Mommsenus videtur coniecisse a Caesare Augusto, cum nonnulla ex antiquis caerimoniis paullatim abolita restitueret 1), Arvales quoque denuo constitutos et ordinatos esse 5). Certe ab co tempore demum acta collegii quotannis in marmore perscripta sunt. Antiquissimum enim quod innotuit actorum fragmentum ad annum pertinet p. C. 14, scilicet Caesaris Augusti ultimum, Tiberii Caesaris primum. Nec facile potest casu effectum esse, ut deperditis documentis vetustioribus sola aetatis imperatorum monumenta servata sint, cum quae practer acta annua ad nos pervenerunt Arvalium monumenta, qui sunt fasti sacri fastique civiles, et ipsa ad aetatem Caesaris Augusti ita pertineant, ut fasti quidem sacri post annum u. c. 742 ante a. 767 incisi sint b), antiquissimum autem, quod supersit, fastorum civilium fragmentum ad annum spectet u. c. 752. Quae cum ita sint, vix potest dubium esse, quin ipse Caesar Augustus collegium fratrum Arvalium denuo constituerit et reformaverit, neque sine probabilitate monuit Hirschfeldius 7) non ante annum 742, quo Augusto pontificatus maximus delatus est, collegium ab eo instauratum esse videri. Ex eo inde tempore tot tantaeque corum actorum supersunt reliquiae, ut de Arvalibus eorumque caerimoniis multo plenius quam de ullo alio sacerdotio edocti simus. Priusquam autem accedamus ad ipsa eorum acta illustranda, de collegio eorum, deque magistris et ministris, de luco denique sacro sacrisque aedificiis pauca praemittemus.

<sup>1)</sup> Arv. p. XVII; cf. Marquardt R. A. 4 p. 496.

<sup>2)</sup> cf. Mommsen R Forschungen 1 p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tempore liberae rei publicae commemorantur a solo Varrone in libris de lingua Latina editis inter a. 708—711 (l. c.); cf. Marquardt R. A. 4 p. 468 n. 2784. Nummos D. Bruti (Cohen tab. XXXV Postumia 10) et Mussidii Longi (Cohen tab. XXIX Mussidia 2) coronas et spicas habentes num recte ad Arvales rettulerit Borghesius (opp. I, 376) parum constat; potuerunt enim eae etiam ob alias causas in nummis repraesentari, nec satis credibile est sacerdotium ea actate parum illustre ita in nummis significari ut pontificatum et auguratum. Quod si verum vidit Borghesius, prior nummus

probat plebeios ad id sacerdotium admissos esse.

<sup>4)</sup> Sueton. Aug. 31.

<sup>5)</sup> Res gestae divi Augusti p. 19. — Caesar Augustus quibus rationibus ductus tam Arvalium collegium, quam cetera sacerdotia reformaverit, exposuit etiam Schoellius Grenzboten 1869 p. 486.

e) cf. infra ad fastos sacros, et Scari nel bosco sacro cet. p. 83.

<sup>7)</sup> l. c. Idem quod ipso anno 752 Arvales reformatos esse coniecit, quod ab eo inde anno incipiunt fasti civiles nobis servati, id mihi quidem nimis incertum videtur esse, cum pagina prima interisse possit. Dicemus de ea re infra ad fastos ipsos.

Exordium.

ш

3. Fratrum legitimum numerum supra vidimus teste auctore locuplete Masurio Sabino fuisse duodecim. Acta ubi inspicimus, passim inveniuntur adfuisse numero minore, ut per a. 38 adfuerunt plerumque terni quaternive praeter promagistrum, alibi autem adfuisse scribuntur seni, septeni, octoni; id quod cum testimonio illo recte convenit. Nam consentaneum est saepe quosdam ex collegio ab urbe afuisse vel ob morbum aliamye quam causam ad sacra non venisse; praeterea ex actis a. 118 (p. 2, 35-45) apparet sacerdoti demortuo non raro post longius intervallum demum alium substitutum esse. Quo die maximo numero adfuerunt Arvales secundum actorum quas habemus reliquias, a. 57 a. d. ut videtur III idus Octobres, cum ob imperium Neronis ab iisdem immolarctur, duodecim convenerunt; nec convenerunt omnes, nam ipse imperator, quem in collegio iam tum fuisse dubium non est, co die afuit. Sed id cum Sabini testimonio facile conciliatur, cum constet iis temporibus in omnia collegia sacerdotes vel supra numerum cooptari potuisse. Hoc acta satis ostendunt plerumque collegium intra eum numerum stetisse vel certe non multum eum excessisse, cum eiusmodi frequentia semel tantum in iis reperiatur. Hoc quaeri potest, a quo tempore collegium supra numerum sacerdotes admittere coeperit; nam ut iure id fieri potuerit inde ab ipsis Augusti temporibus, qua de re ii videant, qui in universam collegiorum sacrorum ordinationem inquirunt, admodum probabile est priores imperatores eo iure vel abstinuisse vel certe rarissime usos esse. Etiam ex domo imperatoria qui in collegio inveniuntur, ii videntur non electi esse supra numerum, sed legitime in locum sacerdotum demortuorum ad sacra vocati esse; certe ita Aemilio Paullo successit Drusus Caesar ') similiterque in locum Ti. Caesaris Drusi Caesaris filii P. Memmius Regulus videtur cooptatus esse 1). Ipse Augustus quin ita in collegium receptus sit, vix dubium est, cum in eius locum homo privatus successisse videatur 3), neque in eius locum succedere potuit Tiberius, cum vivo etianitum Augusto collegio adscriptus esse inveniatur 4). Gaius et Claudius num legitime electi sint necne, ignoratur; neque enim constat, utrum ante imperium in collegium hoc recepti sint necne. Neronis actate collegium Arvalium praeter legitimum sacerdotum numerum tertium decimum certe admisisse ostendit numerus fratrum duodecim imperatore absente, quos anno 57 convenisse antea vidimus. Posteriore tempore in locum Traiani cooptatur Hadrianus Augustus 5); item in collegium adscitur M. Aurelius Antoninus Elagabalus sine dubio in locum Macrini, quamquam eius non enuntiatur nomen propter memoriam damnatam 6). At si quando accidit, ut novus imperator iam antea ei collegio adscriptus esset, pro eo privatus substituebatur; ut T. Tampius Flavianus successit Scr. Sulpicio Galbae (a. 69 vv. 54 seqq.), cum successor Otho iam antea in collegium

<sup>&#</sup>x27;) cf. a. 14 p. 1, 11.

<sup>2)</sup> a. 38c, 34. 35.

<sup>3)</sup> a. 14 p. 1, 21.

<sup>4)</sup> l. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. 118 p. 2, 31 seqq.

<sup>6)</sup> a. 218 p. 2, 21-31.

Exordium.

receptus esset. Omnino hoc tenendum est imperatores omnes ab ipso principatus initio in hoc collegio locum habuisse, ut, si alius nullus iis pateret, supra numerum adlegerentur; praeterea num aliis quoque supra numerum in eo collegio locus datus sit, dubium est. De cooptationis ratione ad acta cooptationum agetur.

4. Ut Romanorum collegiis plurimis '), ita Arvalibus quoque praesidehat magister annuus altero die sacri deae Diae mense Maio celebrati a collegis electus ita, ut ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda magisterio fungeretur 1) annoque nomen daret. Qui si in magisterio decesserat, novus statim in locum eius magister sufficiebatur, anno tamen nomen manebat magistri defuncti. Cuius rei exemplum acta anni 78 offerunt, quibus magisterio C. Saloni Matidi Patruini, in cuius locum successerit, magisterium obiisse dicitur eodem anno kalendis Martiis P. Sallustius Blaesus 3). Item in locum magistri cuiusdam demortui M. Saenius Donatus videtur suffectus esse '). Quamquam autem ordinarios magistros in luco sacro Arvales nominabant, ad sufficiendum magistrum in aedem Concordiae videntur convenisse'). Magisterio pluries fungi poterant Arvales, nec imperatores recusabant id magisterium ') sacrisque interdum praesidebant ipsi'). Vice autem magistri, si ipse aberat ab urbe vel aliquo modo impeditus erat, fungebatur collega, qui in actis dicitur pro magistro vel promagister, interdum etiam curam agens vel vice fungens magistri"); neque tamen is ordinarius Arvalium magistratus fuit, sed ab ipso magistro

<sup>1)</sup> de magistris collegiorum cf. index X vol. III sylloges Orellianae a me adauctae. Magnis autem sacerdotum collegiis pariter magistros praefuisse ostendunt magistri quindecimvirum sacris faciundis olim duo, postmodum quinque (cf. fasti Capitol. fr. 39 et 40 in C. I. L. 1 p. 412), quique a Plinio (n. h. 28, 12) commemoratur quindecemvirum conlegi magister, eorumque promagister (Or. 1849. 2263); item sodalium Augustalium magistri tres (Henzen 6046). Inter poutifices autem loco magistri fuit pontifex maximus, eiusque vice agebat promagister (Or. 1181, 2244, 3134, 3969, 4376).

<sup>2)</sup> cf. acta ad diem alterum sacri deae Diae pertinentia.

<sup>3)</sup> a. 78 v. 28 seqq.

<sup>4)</sup> cf. fragmentum actorum anni incerti Alex. B.

<sup>5)</sup> Alex B.

e) cf. acta a. 27, 38, 66, 69, 86. Memorabilis maxime est annus 69, quo ineunte Galba magister fuit in eiusque locum mox Otho suffectus est. Pridie

idus Martias licet hic magisterio functus sit, loco eius nomen Vitellii in actis inscriptum est. At pridie kalendas Maias magister commemoratur nullus, cum interfectus quidem Otho esset, ne que tamen magistertum inisset Vitellius. Kalendis denique Mais magisterium commemoratur Vitellii. — Anno 145 M. Aelius Aurelius Caesar magisterio fungebatur; cf. fragmentum actorum anni illius.

<sup>7)</sup> cf. a. 38c, 38: [ante diem VIII kalendas] Iunias [C Caesar Augustus German]icus magister collegii fratru[m Arvalium nomine ob memoriam Ti. Ca]esaris ari sub diu in ara sac[rificarit.]

<sup>8)</sup> cf. a. 87: C. Salvius Liberalis Nonius Bassus frater Arvalis qui vice Iuli Silani magistri fungebatur (p. 1, 3, 23, 53); qui vice magistri fungebatur (p. 1, 18; 2, 18, 26; magisterio C. Iuli Silani, curam ayente C. Nonio Basso Salvio Liberale (p. 2, 16); idem dicitur promagister (ibd. p. 1, 66, 72).

— A. Iulius Quadratus frater Arralis qui vice Ti, Iuli Candidi Mari Celsi magistri fungebatur a. 89 passim.

Exordium.

nominabatur ita, ut uno anno plures possent pro magistro esse'). Nec promagister dicitur collegii fratrum Arvalium, sed magistri alicuius'). — Qui magister prove magistro erat, collegio praesidebat, sacrificiis et ludis praeerat, vota nuncupabat et solvebat: in domum magistri conveniebant fratres diebus primo et tertio sacri deae Diae, quod Maio celebrabatur, item tempore pomeridiano diei secundi, tum quoque cum ipse sacris non interfuerat'). Raro illis certe diebus in aliam quandam domum eos convenisse invenimus'); fortasse quia aedes magistri nimis parvae erant nec fratribus epulantibus satis commodae. Eodem fortasse referendum est, quod tertio die sacri deae Diae semel in Palatio in Divorum fratres conveniunt'). Quod autem Arvales dicuntur epulati esse apud vel ad magistrum'), etiamsi in luco et interdum absente magistro, cenaverant, id ita explicandum videtur esse, ut cura epuli mandata fuerit magistro quem vix tamen crediderim omnem eius impensam fecisse, cum fratres singuli singulis diebus aetate certe posteriore denariis centenis cenarent').

5. Una cum magistro flamen ab Arvalibus et ipse ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda creabatur: cuius rei mentio legitur in actis sub Domitiano conceptis <sup>6</sup>), desideratur sub Traiano et Hadriano <sup>9</sup>), denuo reperitur in actis incisis sub Antonino Pio imperatoribusque posterioribus <sup>10</sup>). Itaque quaeri potest, num non semper flaminem collegium creaverit, sed per aliquod tempus ut promagistrum, ita flaminem quoque

<sup>1)</sup> Anno 69 promagister Galbae et Othonis fuit Salvius Otho Titianus, qui cum ex urbe ad bellum contra Vitellianos gerendum profectus esset (Tac. hist. 2, 23), promagistrum invenimus L. Maecium Postamum. Is cum etiam primis mensibus imperii Vitelliani eo officio functus sit, postea alium quendam promagistrum fuisse, licet perierit nomen, praenomen satis indicat a praenomine Postumi diversum; cf. a. 69 tab. II, 16. Illo anno promagistros bis mutatos esse si quis ex mutatis publicis rebus explicare maluerit, is ut erroris coargui nequit, ita de re constat, cum duos etiam anno 155 promagistros habeamus, M. Fulvium Apronianum et C. Iulium Maximum, quorum ille saepius (cf. a. 155, 4. 29. 32. 36. 43. 51. 66), hic semel (v. 12) officio functus est. Item anno 119 videntur fuisse promagistri Hosidius Geta et Iulianus Alexander.

<sup>2)</sup> cf. e. g. a. 81, 35 et 45: L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer promagister C. Iuni Mestani.

<sup>2)</sup> cf. passim acta ad sacrum deae Diae pertinentia.

<sup>4)</sup> A. 122 conveniunt Arvales in domum Hosidii Getae, qui magister tunc non erat; a. 155 in domum Primi cuiusdam, licet magister esset Avillius Quadratus; a. 213 in domum Aelii Coerani, qui magister non erat.

<sup>5)</sup> cf Aut. Pii A: similiter videntur restitui debere acta a. 218 a, 5.

<sup>6)</sup> cf. de die altero in luco celebrato a. 81. 87. 89. 90. 91. 105. 120. 155 213. In actis a. 81 idem legitur de diebus primo ac tertio (8 seqq. et 24 seqq.), unde in ceteris verba illa propterea tantum credo omissa esse, quod cum in domum magistri Arvales conveniebant, illis certe opus non erat.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) cf. a. 105. 118. 120. 155. 183. 186. 213. 218 cet.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>; cf. acta ad diem alterum sacri deae Diae pertinentia a. 87. 89. 90. 91.

<sup>°)</sup> cf. a. 118. 119. 120. 122.

<sup>10)</sup> cf. a. 155. 183, 213. 218. Marc. E.

magister nominarit. Et cum magistro flaminem aliqua ratione coniunctum ciusque quasi quandam accessionem fuisse inde colligitur, quod mortuo magistro cessat ctiam officium flaminis. Id ex actis apparet anni 78, quae licet loco, quo de agitur, mutila sint, tamen tamquam flaminem nominant L. Veratium Quadratum ') eum ipsum, qui prioribus eiusdem anni mensibus pro magistro fuerat 1). Scilicet eo anno vidimus mortuum esse in magisterio Matidium Patruinum eique suffectum Sallustium Blaesum: Veratius igitur cum illius promagister fuisset, ab hoc flamen factus est. Aliter enim vix possunt expleri verba male hiantia, quam ut sumamus magistrum, qui in locum demortui successit (quem errore acta dicunt cooptatum), nominasse flaminem. Nihilo tamen minus ex silentio actorum actatis Trajani et Hadriani id quod dixi non deduxerim, cum itidem omissa sit flaminis mentio in actis a. 219, nec probabile sit pro tempore immutata, postea autem restituta esse collegii instituta. — Imperatores nonnunquam flamines creatos esse acta anni 155 ostendunt, quo Antoninus Pius in annum sequentem flamen factus est 3). Vice flaminis absentis solebat agere proflamen '): cuius officium ita quoque designatur, ut vice flaminis aliquis dicatur fungi '). Adfuit flamen magistro in sacris potissimum die secundo deae Diae in luco faciendis 6).

- 6. Practer magistrum et flaminem Marinius praetorem quoque Arvalibus tribuit 7), temere omnino. Quem enim ad collegium Arvalium pertinere sibi persuasit, is praetor est populi Romani, qui magistratus in actis enuntiari solet pariter atque consulatus, si quis forte ex Arvalibus eo tempore fasces gerebat 8).
- 7. In sacrificiis caerimoniisque praesto erant Arvalibus pueri ingenui patrimi et matrimi senatorum filii, quos semper quattuor numero fuisse actorum reliquiis comprobatur. In his primum commemorantur anno 80 additis nec numero nec nominibus, eodemque modo simpliciter dicuntur ministrasse annis 81, 87, 90, 91, 105, 155 °). Annis deinde 117 et 241 nomina quidem corum referuntur, sed tam mutila sunt ut de numero nequeat iudicari <sup>10</sup>). At annis 118, 120, 183, 186 quattuor puerorum nomina vel supersunt, vel facile restituuntur <sup>11</sup>), anno autem 218 dicuntur ministrasse pueri [praetextati pat]rimi et matrimi senatorum fili numero IIII <sup>11</sup>). Singulos pueros per plures annos Arvalibus ministrasse inde apparet, quod annis diversis nomina reperiuntur eadem: ut ex pueris anno 117 ministrantibus unus etiam anno 118 commemoratur; item ex

<sup>1)</sup> a. 78, 30 seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 4. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) a. 155, 40.

<sup>4)</sup> e. g. a. 119. 120. 183. 213. Marc. E.

<sup>5)</sup> a. 87 p. 2, 27.

<sup>6)</sup> cf. passim acta eins diei.

<sup>7)</sup> Arv. p. XXII et 357. Secutus eum est Marquardt R. A. 3 p. 410.

<sup>8)</sup> cf. a. 57, 58, 59.

<sup>9)</sup> cf. a, 80, 9; 81, 11 et 25; 87 p. 2, 45; 90, 46, 61; 91 p. 2, 19; 105 p: 1, 47; 155, 54.

<sup>10)</sup> a. 117, 15; 241, 15 seqq.

<sup>. 11)</sup> a. 118 p. 1, 53-55; 120, 32, 33; 183 p. 2, 18; 186, 17, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) a. 218 p. 1, 11. 12.

Exordium. vii

pueris anno 118 nominatis anno 120 unus redit, anno autem 186 duo laudantur ex quattuor pueris anno 183 officio functis. Quod autem ingenui debent esse patreque et matre viventibus, id ex sacro Romanorum iure explicatur'). Neque tamen Arvalibus solebant praesto esse camillorum instar, quippe qui in ipsis sacrificiis deesse non possent, nec, ut pueri, solis interesse epulis, sed, ut ex more vetusto filii familias patrem comitabantur non solum cum in senatum, sed etiam cum invitatus ad cenam iret, ita epulantibus Arvalibus non debebant deesse pueri sive filii ipsorum sive qui filiorum loco essent'). Sacerdotes autem duodecim cum discumberent tricliniaribus quattuor, singulis tricliniaribus singuli pueri destinati erant ipsi cathedris considentes 3). Ministrabant etiam in sacrificio eo, quod fieri solebat, cum Arvales epulabantur, ad aramque referebant fruges in mensa propositas 4). Sportulas denique, licet minorem pecuniam quam fratres, et ipsi accipiebant. De his denuo dicemus ad acta sacri deae Diae.

8. Diversa omnino a statu puerorum condicio erat kalatorum et publicorum collegii, qui vere ministrorum loco erant. Ita autem inter se differebant, ut kalatores singuli fratribus singulis addicti ab his ipsis nominarentur, hi vero publice Arvalibus assignati universi collegii essent. Et publici quidem magnorum sacerdotiorum apud Romanos satis noti sunt: novimus enim publicos pontificum, augurum, quindecimvirum sacris faciundis, septemvirum epulonum, sodalium Augustalium 3), in actis autem Arvalium saepe commemorantur et plane interdum publici fratrum Arvalium appellantur 6). Publicos porro constat nomini ipsorum servili cognomen quasi quoddam adiunxisse a nomine, ut videtur, desumptum familiae cuiusdam nobilis. Habemus publicos Valcrianum a sacrario (sc. Divi Augusti) vel aedetuum a sacrario Divi Augusti (Henzen 6106, 6107), Aemilianum pontificalem (ibd. 6100), Asinianum pontificum (Or. 1518), Silianum a sacris sodalium Augustalium (Henzen 6108), Maecianum sodalium Titialium (ibd. 6109), in actisque Arvalium reperimus Narcissum Annianum Nymphiumque Numisianum anno 87, Saturninum Venuleianum anno 101, Gemellum Memmianum et Iustum Bruttianum anno 118, Carpum Cornelianum et Epictetum Cuspianum anno 155, Primum Cornelianum annis 214, 218, 220, Arescontem Manilianum anno 241 7). Eos ne crede nomina ea traxisse a sacerdotibus, quibus singuli addicti fuerint; nam quamvis multa illius aetatis Arvalium nomina tradita acceperimus, ex novem quos dixi publicis soli tres ad Arvales nobis notos videntur referri posse. Venuleianus scilicet et Cornelianus et Manilianus, qui a Venuleio,

<sup>1)</sup> cf. Marquardt R. A. 3 p. 179 seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. Mommsen *Grenzboten* 1870, 1 p. 172.

<sup>3)</sup> cf. acta sacri deae Diae.

<sup>4)</sup> cf. ibidem.

<sup>5)</sup> cf. Marquardt R. A. 3 p. 174, ubi vide etiam de publicis virginum Vesta-

lium commemoratis a Livio 26, 27 et Tacito hist. 1, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) cf. a. 155 v. 72 et 76.

<sup>&#</sup>x27;) a. 87 p. 2, 13. 14; 101 tab. 2, 5. 6; 118 p. 2, 22 seqq.; 214 a, 4. 11; 218 b, 30; 220, 8; 241, 23.

Cornelio, Manilio Arvalibus possunt nomina accepisse 1). Videntur igitur cognomina publicorum ab iis potius derivata esse, e quorum manu in familiam publicam transierant 1). Nec singulis sacerdotibus, sed collegio universo publici addicti erant, ob eamque causam allecti dicuntur ad fratres Arvales3) et adleguntur aut ex litteris missis ab imperatoribus4), ut et ipsos sacerdotes ab his commendatos esse videbimus '), aut a magistris vel promagistris collegii 6), nisi forte his solum erat ius publicos pro tempore substituendi. Neque publici ad collegium adlecti exibant ex universa familia publica, immo ita in ca manebant, ut ad alia publicorum officia promoveri possent; ut Carpus publicus Cornelianus ad tabulas quaestorias transcribendas promotus est 7). Arvalibus autem non in sacris modo publici praesto erant, sed in rebus quoque eollegii administrandis, unde publicum a commentariis sive commentariensem in actis reperimus '). Quod autem tabu'arius rationis kastrensis') dicitur cum publicis piaculum fecisse, id videtur indicare publicos Arvalibus addictos nonnunquam codem tempore aliis muneribus functos esse 10): nam licet nominetur tabularius eo loco, quo kalatores plerumque commemorari solent, tum pro publico officium suscepisse videtur.

Kalatores e contrario liberti erant ab ipsis patronis fratribus Arvalibus ad officium vocati. Id pauca quae supersunt ostendunt eorum nomina, cum Bittio Proculo primo Bittius Thallus, deinde Bittius Callistratus, Hosidio autem Getae Hosidius Achilleus kalatores fuerint. cerdoti autem in locum eius, qui vel mortuus erat vel exierat ex officio, alium substituere licebat. Iam vero qui kalatoris officium obtinebat, ob introitum summam quandam dare debebat arcae collegii, neque tamen cum alius ab eodem Arvali kalator substitueretur, ei quoque summa legitima pendenda erat; nam kalator pro accessione habebatur sacerdotis, annoque 120 decreverunt Arvales semel ob introitum inferri | debere, licet alius ka lator ab eodem sacerdote substitueretur 11). Inde licet concludere singulis fratribus praesto fuisse kalatores singulos ab ipsis creatos, quique in actis saepe traduntur piacula fecisse ob ferrum inlatum vel elatum scripturae et scalpturae magisteri alicuius consummati, eos ipsorum magistrorum, de quorum actis agitur, kalatores fuisse exemplo confirmatur Hosidii Achillei, qui ob magisterium Hosidii Getae piaculum fecit 12).

<sup>1)</sup> cf. acta actatis Titi, Domitiani, Hadriani.

<sup>2)</sup> cf. Mommsen Staatsrecht 1 p. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a. 87 p. 2, 14.

<sup>4)</sup> a. 101 tab. 2, 5 seqq.; 118 p. 2, 22 seqq.

<sup>5)</sup> cf. ad acta cooptationum.

<sup>6)</sup> a. 155, 64 seqq.; cf. comm. ad acta adlectionis et substitutionis.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) a. 155, 64 seqq.

<sup>\*) 8. 214</sup> a, 4. 11; 218 b, 30; 220, 8;

et a 219, 5. Scriba collegii Arvalium quamquam admissus a Marinio (Arv. p. XXII et 810) et Marquardtio (R. A. 4. p. 411) titulo debetur spurio (Reines. 1, 157; Marini tab. LXIV ex eoque Or. 2436; cf. Mommsen I. N. 697\*).

<sup>9)</sup> a. 2186, 40. 42.

<sup>10)</sup> cf. tamen comm, ad acta piaculorum ob ferri inlationem factorum.

<sup>11)</sup> a. 120, 45-48.

<sup>12)</sup> cf. a. 120, 57-61.

Exordium. 1x

10. Commemoratur denique aedituus, qui cum kalatore et publicis in luco ob expiandam arborem piaculum fecit'), custos scilicet aedis deae Diae, servus puto collegii, qui cum kalatores plerumque primo, publici secundo nominentur'), ipse tertio demum loco in acta refertur.

- Sacra fratrum Arvalium, ut monstrat nomen corum Varronisque confirmat testimonium, ad arva potissimum pertinebant et vitam agrestem. Fuit autem numen eorum proprium dea Dia, cuius sacrum sollemne in luco et aede extra urbem sitis mense Maio celebrabant. Et sacrificium quidem illud ipsa fuisse Ambarvalia mihi certe omnino probabile est 3). dea autem Dia numen creditur fuisse simile Cereris Ceresve ipsa, quae aetate posteriore pro antiquissimo Marte invocabatur in Ambarvalibus et lustratione agrorum 4). Et hoc quidem sacrum peculiare fuit Arvalium: cetera, quae faciebant sacrificia, communia habebant cum sacerdotibus ceteris. Ita votorum die vota faciebant annua pro salute imperatorum. ad Flaviorum autem usque imperium sacra facere solebant pro natalibus principum, ob eorumque imperium, consulatum, tribuniciam potestatem, pontificatum maximum. Sacrificabant praeterea ob causas singulares plurimas, ob itum reditumve et victoriam Caesaris, ob partus et matrimonia domus imperatoriae, unde acta eorum maximi momenti sunt non modo ad cognoscendas res sacras, sed ad illustrandam etiam ipsam rerum historiam. Lucus denique corum quamquam proprie deac Diac dicatus erat, alia numina plurima in eo colebantur, quibus minus liquet utrum ibi sacraria constituta peculiaria sint, cum ad aras temporales iis immolari soleret (cf. comm. ad piacula maiora). Item principes consecrati colebantur in Caesareo.
- 12. Acta sacerdotiorum accurate perscripta et diligenter servata esse cum consentaneum est, tum confirmatur co, quod fasti nonnulli collegiorum in marmore exafati supersunt de Num praeter fastos acta quoque ipsa reliquorum collegiorum in marmore incisa sint, dubium est, nec satis probabile, cum nullae extent eiusmodi reliquiae. Arvales certe ab aetate inde Caesaris Augusti, qua collegium vidimus instauratum esse, acta in marmore exaranda curaverunt, in eaque re ita versati sunt, ut temporibus quidem posterioribus acta inciderentur non statim post finitum magisterium a. d. XVI k. Ianuarias, sed post aliquot demum menses: nam quae ab anno inde 81 quotannis referuntur piacula ob ferrum inferendum et efferendum facta, ostendunt incisa acta esse mense plerumque Aprili vel Maio de Cur autem post menses demum tres quattuorve opus illud perfectum sit, ignoramus. Neque tamen semper id

<sup>1)</sup> a. 91 p. 2, 27.

<sup>2)</sup> interdum tamen commemorantur inverso ordine: cf. a. 120, 58, 61.

<sup>3)</sup> cf. comm. ad sacrum deae Diae.

<sup>4)</sup> cf. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) cf. Borghesi Memorie dell' Instituto 1 p. 258 seqq; opp. 3 p. 394 seqq.

<sup>6)</sup> cf. comm. ad piacula ob inlationem et elationem ferri facta.

factum esse inde apparet, quod in actis a. 69 visitur litura, in qua fuit nomen Vitellii, quod, si aliquot mensibus post magisterium finitum aeta magisterii exarata essent, ne scribi quidem potuisset'). Interfectus est Vitellius a. d. XIII kalendas Ianuarias vel paucis diebus post 2), id est post diem tertium, quam magisterio abiit; ca igitur actate acta, quae sine dubio statim post peracta sacra in codicem referebantur, post finitum magisterium statim in marmore exarata sunt. Quo minus enim protinus post peracta sacrificia singulorum acta incisa esse credamus, impedit litterarum per universa eius anni acta summa aequabilitas, quamvis extrema, ut fit, paullo neglegentius exarata sint. Arvales autem cum omnium sacrorum acta accurate in marmore incidenda curarent, nec liceret nisi piaculo facto ferrum in lucum inferre, non liquet quo modo factum sit, ut in actis ante a. 81 exaratis piaculi illius mentionem non fecerint. Nam quod comparari potest ne sacri quidem deae Diae tempore antiquiore mentionem fieri 3), postea ex tribus eius sacri diebus primum unum 4), deinde duos ') in actis commemorari, id dissimile est; praecedebat enim sacri indictio dicrumque definitio. Neque omissum in actis piaculum illud ita explicari 'potest, ut tabulas 'extra lucum incisas in eum intulerint: nam ab ea coniectura abhorret universa, de qua nunc agendum erit, ratio actorum in tabulis perscribendorum.

Acta Arvalium nec exarata nec concepta semper codem modo sunt. In exarandis actis prioribus temporibus singulorum annorum acta non singulis tabulis mandata sunt, sed omnia ita continuata, ut interdum anni neque incipiant a principiis tabularum nec in fine earum exeant 6). Aetate contra posteriore integrae singulis annis tabulae destinari solebant. eiusque rationis exemplum antiquissimum servarunt acta a. 87. Quamquam non semper singulae tabulae singulorum annorum acta universa complectuntur; ut acta a. 90 per duas tabulas olim conjunctas perscripta fuerunt, versiculis singulis per utranque procedentibus tabulam, acta a. 101 per continuas tabulas duas exarata. Praeterea etiam postquam acta annorum singulorum in singulis tabulis perscribi coepta sunt, per exceptionem interdum ad usum antiquiorem reditum esse acta ostendunt a. 89 et 126, quae in mediis tabulis incepisse apparet. Et hae quidem tabulae in muris vel stylobata templi videntur sive infixae sive exaratae esse, ob eamque causam cadem fere omnes altitudine sunt. autem ultima quae superest acta continet a. 155. Ex actis annorum proxime subsequentium non remanent nisi frustula exigua, quae non significent, quo modo tabulae exaratae fuerint. Acta autem a. 183 dif-

<sup>1)</sup> cf. Klügmann Philologus XXVIII vol. 3 p. 479.

<sup>2)</sup> Tillemont hist. des emp. 1 p. 622

<sup>3)</sup> cf. a. 14 et comment. ad sacrum deae Diae.

<sup>4)</sup> cf. a. 27. 38. 40. 58. 59. 69. 72 c.

et l. c.
<sup>5</sup>) cf. 66. 87. 89 et l. c.

<sup>6)</sup> cf. a. 33-36; Claud. B; 57, 2; 58; 59; 60; 69; 80; 81.

ferunt. Nam tota quidem comprehenduntur tabula una, disposita autem sunt per paginas tres minus altas, ut tabula multo largior sit quam altior. Haec igitur acta non eodem modo collocata fuerunt quo ad a. 155 in luco proposita. Similiter paginae actorum a. 186 breviores videntur fuisse quam quae ad idem genus tabularum pertinuerint. Denique collocandis tabulis ea aetate defuisse spatium acta ostendunt annorum 213 et 219 ex parte adiecta ad acta annorum 155 et 90 in carundem tabularum margine inferiore. Inde intellegitur, quod acta inscribi coepta sunt et cathedris (cf. a. 218 et 220) et omnino monumentis, quae in luco extarent, omnibus.

Pauca addam de ratione, qua concepta sint acta Arvalium. Quae qui paullo accuratius perlustraverit, eum fugere non poterit magna quaedam in iis temporum diversitas. Actate enim antiquiore demptis votis quibusdam pro salute principum susceptis relatis plenius (cf. a. 27. 38. Claud. C.) cetera breviter expressa sunt omnia, ponuntur tamen, ut antea diximus, vota et sacrificia, quae ad domum Augustam pertinent, plurima. Imperio deinde ad Vespasianum delato sacra huius generis multa celebrari sunt desita, nec extra ordinem immolabant Arvales nisi ob causas graviores, ut expeditiones bellicas triumphosque Caesarum (cf. a. 89. 10. 105) conjurationesve detectas (a. 87). Quapropter exceptis hisce sacrificiis rarissimis votisque pro salute imperatorum annuis in actis non solent perscribi nisi res sacrae ipsi collegio propriae. Sed eae ipsae res mox fusius enarrari incipiunt, ut vota annua, quae antea breviter indicabantur, in actà a. 81 tota relata sunt, in actisque annorum 87, 90, 91 additis et relatione magistri et accurata sacrificiorum descriptione plene proponuntur. Dubitari vix potest, quin Domitianus Augustus caerimoniarum religionisque cultor et amplificator hanc mutationem apud Arvales introduxerit. Ceterae quoque caerimoniae ab hoc inde tempore prolixius enarrantur, et licet actate Traiani, Hadriani, Antonini Pii vota, de quibus modo diximus, breviter indicentur nec plenius referantur nisi sub M. Aurelio (cf. Marc. B. C. D.), universe tamen formulae imperante Domitiano receptae paucis sive immutatis sive additis videntur in usu mansisse usque ad aetatem Elagabali, cuius aetatis acta cum rursus multo verbosius concepta sint quam antea, denuo is formulas extenderit necesse est. Quae tune introducta est formularum ratio, eam ad interitum usque vel abolitionem collegii retentam esse, quamquam demonstrari nequit, videtur tamen actis confirmari a. 241, quibus sacrum deae Diae similiter paucis mutatis enarratur. De re conferas summarium actorum potissimum sacri deae Diae indictionisque eius.

13. Acta Arvalium vidimus in marmore inscripta esse in luco sacro, unde passim agitur in iis de piaculis in luco factis ob ferrum inlatum et elatum scripturae et scalpturae causa '). Situs autem lucus erat apud

<sup>1)</sup> cf. acta a. 81, 20 seqq.; 87 p. 2, 65-67; 90, 63, 64; 91 p. 2, 36-38 cet.

lapidem quintum via Campana 1), quam Biondius 2) demonstravit esse eam, quae extra portam Portuensem relicta via, quae nunc Portum ducit, Tiberisque ripam sequens pervenit ad veterem villam pontificum, cui nomen est la Magliana. Circa huius viae lapidem quintum eo ipso loco, quo via ferrea Centumcellensis viam publicam transit, vinea est. Ceccarelliorum fratrum, ubi constat fuisse lucum Arvalium. Ibi exceptis paucis fragmentis in urbe vel in coemeteriis christianorum repertis effossa videntur esse omnia quae supersunt eorum monumenta. Et primus quidem Aldus Manutius 3) quas refert septem bases statuarum imperatorum fratrum Arvalium, eas scribit in agro Fabricii Galletti proxime repertas 1570 1). Ex his una legitur adscripta ad imaginem in codice musei Florentini servatam aediculae cuiusdam antiquae, quae traditur fuisse via Portuensi ad quartum miliarium '). Et de imagine illa postea agendum erit: hic sufficit observavisse collatis verbis ad eam adnotatis verbisque Manutii antea allatis agrum Gallettii constare apud quartum lapidem viae Portuensis situm fuisse. Sequuntur fragmenta undeviginti actorum a Fulvio Ursino olim adservata editaque in notis eius ad Varronem 1), quae, exceptis fragmentis duobus, altero anni incerti aetatis Claudii (Claud. A), altero anni 59 (d), deinde apud Farnesios visebantur, postea cum monumentis Farnesianis in museum publicum Neapolitanum illata sunt, ibique etiamnunc extant. Ex his duo, quae sunt pars actorum anni 607) fragmentumque ad annum 224 pertinens 1), in schedis quibusdam leguntur Scaligeranis ) adnotatione adiuncta hac: 'ex tabulis marmoreis Romae effossis anno 1570'; duo alia leguntur in codice Vaticano Manutii antea commemorato 10), eorumque alterum traditur fuisse "in agro Gallettii" 11), alterum proxime sequitur inscriptiones imperatorum antea commemoratas12) in eodem agro effossas. Inde sequitur anno 1570 non solum bases illas imperatorum, sed fragmenta quoque Ursiniana in vinea Gallettiana effossa esse. Iam vero ad fragmenta Ursiniana in editione altera thesauri Gruteriani adscripsit Gudius: "extra portam Portuensem loco nunc dicto affoga l'asino, ubi fratres Arvales collegium habuerunt, vid. Lig(orius)" 13);

<sup>1)</sup> a. 224 v. 3 et 10.

<sup>2)</sup> cf. Atti dell' accademia pontif. d'archeologia vol. IX p. 490.

a) cod. Vaticanus 5237 f. 198.

<sup>4)</sup> inde iisdem verbis adiunctis sex titulos traxit Donius 3, 15-20, quibus recte Marinius Arv. p. 718 et Rossius Ann. inst. arch. 1858 p. 57 septimum addiderunt titulum Gordiani, Grutero (1085, 10) datum a Sirmondo, in cuius schedis Parisinis (suppl. Lat. 1418, 66) refertur.

b) edd. Abeken in Ann. inst. arch. 1841 p. 121 et Melchiorrius app agli atti degli Arrali p. 57 seqq.

<sup>6)</sup> cf. Ursinus not. ad Caton. cet. 213 seqq. ex eoque Gruterus 117, 1 seqq.

<sup>7)</sup> Grut. 118, 4 = Marini Arv. tab. XV.

<sup>9)</sup> Grut. 121, 1 = Marini tab. XLIII.

<sup>\*)</sup> cod. Paris, fonds Dupuy 461 f. 76. 77.

<sup>10) 5237</sup> f. 85 et 199.

<sup>11)</sup> cf. a. 139 = Marini tab. XXVIII.

<sup>12)</sup> a. 60 = Marini tab. XVI.

unde traxerit, Rossius (Arv. p. 65), qui unde traxerit, Rossius (Ann. inst. arch. 1858 p. 61) se non invenisse fatetur. Desumpsit igitur ille ex Grutero ed. 2. In libris Ligorianis non repperi ea quae Gudius in iis se legisse affirmat.

quae indicatio auctoris licet fallacissimi nihilominus pro re dubitationem prorsus non admittit. Itaque vinea Gallettiana non tam ad viam Portuensem fuit quam ad Campanam, cum hac potius via sit locus hodie quoque dictus affoga l'asino, et ipsa est hodie Ceccarelliorum, quamvis frustra mea causa in tabulario canonicorum S. Mariae in via lata, vineae Ceccarellianae dominorum, de ea re inquisiverit Reverendus vir Henricus Fabiani eius ecclesiae canonicus. Errore Biondius 1) agrum Gallettii vineam fuisse scripsit eam, quae nunc est collegii Britannici, secutus narrationes colonorum eius loci hominum rudium rerumque avitarum plane nesciorum. Neque enim in vinea collegii Britannici ulla supersunt aedificiorum antiquorum rudera, cuius rei certiorem me fecit Angelus Pellegrinius, possessor et ipse vineae cuiusdam eius regionis agrorumque vicinorum perscrutator diligentissimus; et ipsa vinea villae Maglianae contigua longius ab urbe distat, quam testimonia antea relata admittunt'). Quod autem hodie vinea Ceccarelliorum sita est paullo ultra quintum lapidem extra portam Portuensem, cum ad quartum lapidem extra eandem portam agrum Gallettianum collocent Manutius et auctor diagrammatis Florentini, id inde explicatur, quod usque ad aetatem Urbani VIII pontificis porta Portuensis non fuit eo quo nunc est loco, sed extra moenia recentia in loco paullo longius distante ab urbe, cui nomen inditum est la bufalura, prope stationem quam pro tempore instituerunt viae ferreae Centumcellas ducentis 3).

14. Per plus centum annos de novis Arvalium fragmentis nihil compertum est, donec anno 1699 ad quartum lapidem viae quam dicunt Portuensis duae tabulae, annorum scilicet 80. 81 et 183, eruderatae sunt, quas primus publici iuris fecit Philippus della Torre '). Is memoriae errore lapsuve calami cum non via Portuensi vel Campana, sed Ostiensi ad quartum miliarium tabulas effossas esse affirmasset, Marinio '), Fçae '), Biondio ') imposuit, ut falso lucum in via Ostiensi situm esse statuerent. Refutarunt errorem nuper Ioannes Baptista de Rossi ') eumque secutus Angelus Pellegrinius ') lucumque demonstrarunt fuisse in vinea Ceccarelliorum, argumentis usi certissimis. Practerquam enim quod de tabulis annorum 80. 81 et 183 extat Buonarrotii testimonium hoc fide dignum: repertae hae inscriptiones fratrum Arcalium mense Ianuario 1699 via Portuensi ad Mallianae parte dextra a Malliana euntibus Romam 'e'), tam in ipsa quam dixi vinea Ceccarelliorum quam in ea,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. p. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) cf. A. Pellegrini gli edifizj del collegio de' fratelli Arvali p. 9 not. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. p. 9 not. 2.

<sup>4)</sup> Monumenta veteris Antii p. 94 et 384.

<sup>5)</sup> Arv. p. 65.

<sup>6)</sup> framm. di fasti p. LXI.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) l. c. p. 488.

<sup>8)</sup> Ann. inst. archaeol. 1858 p. 62 seqq.

<sup>\*)</sup> gli edifizj del collegio de' fratelli

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Buonarroti Vetri cimeteriali praef. p. XXII; cf. cod. Marucell. A 43 f. 99.

quae e regione eius altero viae latere sita Stephani Ceccarelli est, saepius casu reperta sunt actorum frustula exigua, quae diligenter collecta et descripta ab Angelo Pellegrinio ipse olim edidi et ut potui illustravi '). Denique narrarunt sciscitanti mihi Ceccarellii avorum suorum aetate magnae molis saxa ibi effossa esse litteris plena, quae cum summo doctrinae detrimento perierunt.

15. Quae cum ita essent, evenit aestate anni 1866, ut vineae possessores, cum terram circa casam rusticam muris antiquis inaedificatam effodiendam curarent, sub ea paucis palmis sub terra ingentem reperirent tabulam marmoream litteris inscriptam totam Arvalium acta annorum 58 et 59 magna ex parte complexam, quam prostitisse in antiqui aedificii attigui pariete manifesto apparebat 1). Reperta tabula cum doctorum animos denuo ad lucum Arvalium revocasset et sine impensa nimia pervestigari posse vineam Ceccarellianam appareret, cum monumenta Arvalium co certe loco terra non admodum alta tegerentur, nec terram effossam removeri necesse esset, consilium loci perserutandi cum Mommseno communicavi. Qui cum Societati archaeologicae Berolinensi rem proposuisset ex ciusque sociis haud pauci una cum Instituto archaeologico, quod Romae est, impensas ad eam rem necessarias conferre coepissent, Augusta serenissima Borussiae Regina, nune imperii Germanici Imperatrix clementissima, eius rei certior facta ad privatorum munificentiam donum regium adiecit. His copiis cum instructus essem, Ceccarellii fratres ut vineam explorarem permiserunt ea condicione, ut nostris impensis effossiones perficerentur nobisque ius esset publicandi quae reperirentur, fierent autem ea dominorum vineae. Approbarunt condiciones qui directi, ut vulgo dicunt, loci possessores sunt, canonici ecclesiae S. Mariae in via lata. Permissu igitur curatoris, qui tune erat operum publicorum et commercii, versus finem mensis Aprilis anni 1867 Ceccarellii effossiones aggressi sunt, quae operi insistente Petro potissimum Ceccarellio viro strenuo neque rudi, interruptae interdum operis deficientibus, ad diem usque III idus Iulias eius anni protractae sunt, quo vehementia caloris aestivi agricolas illos advenas montes suos repetere coegit.

Inceptae autem sunt fossiones eo ipso loco, quo anno praecedenti reperta erat Neronianae aetatis tabula, de qua paullo ante diximus. Ubi cum ad altitudinem metrorum circiter duorum et semissis operae penetrassent solumque invenissent antiquum planum et calce constructum, inscriptionum Arvalium nihil ibi superesse manifesto apparebat. terram pervestigare statuimus proxime muros aedificii rotundi, quibus innititur casa vineae; inceptumque est opus a parte sinistra loci eius, unde prodiit tabula illa Neroniana, scilicet ab aedificio ad orientem. cum ad altitudinem circiter metri unius terra egesta esset, magna reperta

<sup>1)</sup> Ann. l. c. p. 51. 52.

<sup>1866</sup> p. 57 seqq. et ego Hermes 1867 2) Edd. de Rossi Bull. di arch, crist. p. 37 seqq., Ann. Inst. Arch. 1867 p. 247 seqq.

Exordium xv

est moles plana operis vetusti ex calce et topho composita, et prope eam saxa magna marmorea effossa sunt, alia rudia, alia affabre sculpta'), inter quae fragmenta quaedam iacebant statuarum et anaglyphorum, frustulaque nonnulla actorum Arvalium. Quamobrem fossiones usque ad posticam partem aedificii continuatae sunt: item evacuarunt puteum sive cisternam antiquam in eaque reppererunt fragmenta nonnulla marmorum sculptorum scriptorumque. Nihilo minus cum terra altius ascendens, ubi ad collem casa adplicita est, difficiliorem in dies laborem redderet, nec invenirentur ibi nisi frustula exigua marmoris terrae admixta, inscriptionum autem fragmenta vix ulla, opere hac certe parte relicto ad latus transgressi dextrum casae, quod occidentem versus est, praeter plurima frustula marmorea ac duo saxa lapidis Tiburtini quattuor statim ibi repperimus actorum Arvalium fragmenta, quorum unum pars erat tabulae C. Caesaris (a. 38). At faustis initiis eventus parum respondit: effodimus enim terram ad solum usque vetustum calce formatum, sed exceptis saxis quibusdam Tiburtinis ferro et plumbo inter se coniunctis, fragmentisque nonnullis parvulis actorum collegii, maioris momenti nihil apparuit. Unde relicta hac quoque parte pone casam, ubi altius collis adsurgit, prope puteum quo hodie utuntur, terram temptavimus actorumque fragmenta repperimus minoris momenti plura, praeterea fastorum civilium particulam insignem 1).

16. Fossiones igitur etiamsi expectationi nostrae non plane responderant, et quaedam dederunt non spernenda monumenta et repertis saxis sculptis ipsisque inscriptionum fragmentis ostenderunt rudera, quibus casa vineae imposita est, ad praecipuum quoddam Arvalium aedificium referenda esse, cuius parietes extrinsecus exornatos olim fuisse tabulis actorum ipso, quo hae repertae erant, ordine confirmabatur. Nam exceptis paucissimis particulae actorum tabula Neroniana antiquiores, ut Petrus quidem Ceccarellius accurate observavit, ad latus aedificii quod occidentem spectat effossae sunt, recentiores autem ad latus orientem respiciens. Quapropter cum versus finem mensis Octobris anni 1867 alia augustissimae reginae liberalitate adiuti denuo opus aggrederemur, iterum terram aedificio illi vicinam perscrutari incepimus, sed frustra: quamvis enim insisteremus operi, donec tempus hiemale desistere coegit, eo certe loco non sunt effossa nisi paucissima et exigui momenti actorum fastorumque civilium fragmenta. Eodem fere tempore in parte vineae ad occidentem vergenti praeter muros quosdam operis admodum rudis inventa est basis parvula lapidis Tiburtini Forti Fortunae dicata 3).

18. Frustrati hoc modo spe ea, quam de illa fossione concepe-

<sup>&#</sup>x27;) Depinxit ea Rudolphus Lanciani in tabula V adnexa ad librum meum, cui titulus est Scavi nel bosco sacro de' fratelli Arvali, in eiusque appendice (p. 105 seqq.) diligenter descripsit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fragmenta anno 1867 reperta edidi in *Annalibus Instituti archaeologici* anni eiusdem p. 225-296.

<sup>3)</sup> cf. Relazione cet. tab. III a et p. 100.

ramus, cum post menses nonnullos denuo opus aggrederemur, relicta illa vineae parte in ipsum collem, in cuius latere vinea sita est, nos transtulimus: ibi enim fragmenta marmorum plurima humi iacebant et visebatur ara anguis figura insignis ') et vineae possessores se frustula etiam litteris ornata nonnunquam repperisse narrabant. Coeptae igitur sunt fossiones in clivo collis a. d. X kalendas Apriles anni 1868, sed nulla monumentorum antiquorum vestigia apparuerunt, donec in summum collem pervenissemus, ubi fossas longiores ex ordine ducendas curavimus, cum in clivo hic illic terram frustra temptassemus. Mox nuntiavit qui operi diligentissime insistebat Petrus Ceccarellius muros coeptos esse reperiri rudes collapsos totos, partim ex topho compositos et imbricibus, partim ex fragmentis marmoris et lapidis Tiburtini, in iisque tabularum marmorearum frustula plurima actorumque Arvalium sex fragmenta detecta esse: nec defuisse corporum humanorum reliquias imbricibus opertas tubisve coctilibus. In coemeterium scilicet quoddam incidimus simplicissimum, ubi corpora deposuerunt non arcis condita, sed ut laminae tantum modo marmoreae, niodo coctiles usurparentur: nec ipsis actis Arvalium pepercerant conditores eius, qui arreptis undique monumentis et sacris et profanis mortuos sepuleris dedissent perquam rudibus. Expectationes maximae ita excitatae minime delusae sunt. Incunte enim Aprili in lucem venit magna actorum anni 155 tabula, quae et ipsa pro operculo fuerat sepulcri cuiusdam; et ab eo inde tempore quotidie fere eruderatae sunt tabulae aliae magis, aliae minus integrae, fractae prope omnes et divulsae, nonnullae ctiam in frustula exigua redactae propter materiem fragilem neglegentiamve fossorum. Multarum quoque tabularum, quarum fragmenta in vinea inferiore prope aedificium rotundum effossa erant, tune in summo colle aliae partes detectae sunt. Fastorum quoque sacrorum et civilium frustula ibidem reperta sunt. Praeterea sarcophagus marmoreus inventus est cum operculo, sculptis tamen ornamentis carens, et saxa magna marmorea, aedificii cuiusdam sive monumenti partes, alia fascibus consularibus, alia litteris permagnis insignia; denique tituli nonnulli sepulcrales et ipsi aliunde allati 1). Patebat igitur coemeterium repertum christianum esse et abolita demum antiqua religione institutum, id quod confirmarunt mox monumenta, quae lucem viderunt, vere christiana 3). In summo enim colle inter ipsa sepulcrorum, de quibus diximus, rudera columnae iacebant earumque bases et capitula molis exiguae, artificii autem aetatem christianam indicantis eique similis, quod in xenodochio Pammachii Portuensi observatur '). Quae ad oratorium quoddam pertinere a Damaso papa sanctis martyribus Simplicio FausTINO VIA-

<sup>1)</sup> cf. l. c. tab. V n. V.

<sup>2)</sup> cf. l. c. p. 102 seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) de monumentis christianorum in luco Arvalium effossis scripsit docte, ut solet, Ioannes Baptista de Rossi in

Bullettino di archeologia cristiana 1868 p. 26 seqq. et 1869 p. 1 seqq., in celeberrimo libro, cui nomen est Roma sotterranea, uberius de iis expositurus.

<sup>4)</sup> cf. de Rossi l. c. 1866 p. 103.

TRICi dicatum fragmentum ostendit inscriptionis litteris Damasianis in epistylio marmoreo exaratae. Neque ita multo post muri in lucem venerunt et gradus aedificii, quod opere musivo decoratum fuisse tessellae indicarunt vitreae sparsae, sub pavimento autem eius areaeque haud pauca reperta sunt sepulcra inscripta titulis, quos forma litterarum consulumve nomina quarto aerae christianae saeculo tribuendos esse docuerunt. Et hos quidem ante destructa Arvalium sacraria exaratos esse inde apparebat, quod in aversis tabulis nulla Arvalium acta inscripta sunt. Proxime autem oratorium Damasianum porta eruderata est coemeterii subterranei, in ipsoque huius descensu in pariete dextro vestigia reperta sunt monogrammatum christianorum forma hac: \*\*, item columba ramusculum ore gerens. In prima vero crypta in pariete externo apsidis cuiusdam semirotundae pastor bonus visitur syringem pecudi monsfrans tunicaque vestitus crucibus quae dicuntur gemmatis insigni, ante apsidem autem in pavimento lamina erat magna marmorea litteris pessimis inscriptionem exhibens anno 384 exaratam. Mox in cubiculo quodam ad sinistram intrantis sito pictura detecta est actatis multo posterioris Christum ostendens in cathedra sedentem inter sanctos quattuor qui coronas manibus portant, quorum duobus nomina adhuc leguntur adscripta Faustiniano et Rufiniano; tertiae Viatrici nomen fuisse expletae ex titulo epistylii reliquiae demonstrant. Viatrix ea sive Beatrix soror fuit Simplicii et Faustini martyrum, qui cum mortem passi essent in Tiberim praecipitati, sepulti sunt in coemeterio Generosae ad sextum Philippi, in quo et ipsa Viatrix deposita est. Generosae esse coemeterium in luco Arvalium repertum docuit Rossius 1). De invento hoc coemeterio certiores facti cardinalis Vicarius summi pontificis quique tunc cum eo antiquitatibus christianis in urbe praepositi erant, cryptas eas explorandas curarunt, quas integras invenerunt et satis amplas, pauperrimas tamen et destitutas omni fere ornatu a veteribus christianis in urbanis coemeteriis usurpato. Carebant enim inscriptionibus loculi paene omnes, clausi imbricibus hine illine advectis, ut signacula officinarum claro ostendebant: vas nullum ibi fuit nec vitreum nec coctile: inter lucernas una tantum anaglypho insignis: anaglyphorum coctilium, quibus memoria sepulcri servaretur, in calce fixa fragmenta pauca. In calce hic illic graphio scripta fuerunt monogrammata nominis Christi varie formata, interdum cruces hastis fere aequalibus, inscriptiones in calce exaratae paucae, ex quibus una annum enuntiat consulum Modesti et Arinthei, qui est 572 p. Chr. 2). Memorabile autem est ne in hoc quidem coemeterio Arvalium ullam repertam esse tabulam ad loculos tegendos adhibitam, sed ex fragmentis duobus in co effossis alterum inservisse ad loculum actate posteriore restaurandum, alterum in arca inventum esse sub pavimento sepulta. Unde coemeterium quoque subterraneum manifestum est institutum corporibusque repletum esse ante deleta luci monumenta.

<sup>1)</sup> Bull. di arch. crist. 1869 l. c.

19. Ita dum cryptae coemeterii subterranei accurate explorantur, summo ardore continuabatur investigatio areae sub divo positae, nec Regina modo clementissima, sed ipse Rex Guilelmus, Germaniae nunc Imperator gloriosissimus, de felici investigationum successu certiores facti, summa denuo liberalitate nos adiuverunt. Neque fefellerunt nos spes conceptae; nam praeter fragmenta plurima actorum mense Maio ineunte prodiit integra tabula anni 90, et etiamsi diebus posterioribus nulla alia in lucem prolata est tabula integra, multa in dies inventa sunt frustula tabularum potissimum annorum 38 et 87, quarum partes ante annum prope aedificium rotundum vineae inferioris eruderaveramus. tibus denique operis in summo colle ad finem perducta quae ibi incepta erat fossione, in parte vineae quae orientem respicit, eo loco, quo ante annum propter difficultatem exiguamque utilitatem opus interruptum erat, terram denuo temptavimus, nec sine fructu: nam praeter fragmenta minoris pretii partem repperimus actorum Neronis anni 59. vimus a labore a. d. VI kalendas Iulias operis ob calorem aestivum in patriam redeuntibus. Ad illud usque tempus quae in vinea Ceccarelliorum reperta a nobis erant monumenta, ea edidi et illustravi in libro inscripto: Scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali per larghezza delle LL. MM. Guglielmo ed Augusta re e regina di Prussia operati dai signori Ceccarelli, relazione a nome dell' Instituto di corrispondenza archeologica pubblicata da G. Henzen, Roma dalla tipografia Tiberina 1868, pp. XIII et 107 et tabb. lithogr. V (cum appendice Rudolphi Lanciani de aedificio rotundo vineae).

Multae tamen partes vineae exploratae nondum erant, nec in summo colle plane exhausta videbatur esse area coemeterii, unde tot tabulae in lucem redierant. Quapropter ab Augustis fautoribus nova adepti subsidia hieme annorum 1868/9 duobus potissimum vineae locis opus aggressi sumus, in ipso scilicet colle paullulum infra oratorium Damasi papae, et maiore etiam ambitu in parte declivi vineae, quae posita est inter casam et coemeterium vere anni 1868 exploratum. Et in colle quidem superiore opere eo usque absoluto, ut cum fossa anni prioris coniungeretur nova, plurima fragmenta eruderata sunt, actorum praecipue anni 69. Nec quod circa clivum opus inceptum erat, in parte certe inseriore sine utilitate fuit, cum haud pauca nec exigua frustula tabularum ibi quoque effoderentur: deminuebantur tamen fructus fossionis, dum ad superiorem collem appropinquamus, quamquam non desita sunt inveniri fragmenta quamvis parvula; nec licebat igitur ab investigando desistere, priusquam pervenissemus sub ipsum coemeterium anno praecedenti exploratum. Quo facto duobus aliis locis terram temptavimus. sed frustra: reperti enim non sunt nisi muri rudes, qui quibus aedificiis tribuendi essent minime apparebat. Quapropter ingruente aestate cum iam fugere urbem coepissent operae, segetibus autem occuparetur pars vineae in summo colle e regione areae coemeterii posita, quae plus

ceteris fructuum videbatur promittere, in autumnum constituimus opus differre. Reperta in hac investigatione actorum fragmenta, item fastorum quoque et sacrorum et civilium nec non Fortis Fortunae aras duas vetustissimas edidi in Bullettino Instituti archaeologici a. 1869 p. 81-125. omissis aliquot frustulis ad explendas quidem tabulas mutilas utilissimis. nimis autem exiguis, quam quae separatim prodirent.

20. Mense Octobri in vineae parte ea, quam consulto antea reliquimus, pluribus simul locis opus aggressi nihil omnino profecimus et per totam hiemem loca diversissima vineae perscrutati nulla amplius repperimus Arvalium monumenta. Quapropter exhaustam rati Ceccarelliorum vineam ab incepto desistendum esse censuimus. Nec hieme insequenti 187%, ullam aliam partem eius temptavimus, donec mense circiter Martio in summo colle supra coemeterium subterraneum casu duo actorum fragmenta effossa esse comperi ad annos 69 et 101 spectantia. Unde terram ibi diligenter pervestigandam esse ratus per tres fere hebdomadas fossiones institui, sed praeter fragmentum parvum actorum anni 87 nihil inventum est. Sane vinea Ceccarelliorum fratrum ita videtur esse explorata, ut etiamsi negari nequeat hic illic sparsa ibi latere pauca actorum frustula, nullo tamen eius loco cum successus aliqua spe nova investigatio institui possit. Ad portam vineae alterius Stephani Ceccarellii, quae ab altero latere viae publicae e regione vineae Ceccarelliorum fratrum versus Tiberim sita est, fragmenta nonnulla reperta esse videntur'). Item in ea rudera extant veterum aedificiorum ad tetrastylum fratrum Arvalium relata a Pellegrinio 1), qui ad illum locum pertinere censet a Flaminio Vacca tradita verbis his: "fuori della suddetta porta (Portese) due buone (sic) miglia lontano nel luogo che si chiama affoga l'asino, verso il Tevere in certi canneti al tempo di Gregorio XIII furono trovati molti consoli di marmo, e ciascuno aveva il suo piedistallo con le lettere, come anche colonne di marmo gentile lunghe trenta palmi: queste furono segate e servirono per la cappella Gregoriana in S. Pietro: li consoli furono sparsi per Roma: ma erano da mediocre mano lavorati" 3). Quibus verbis quamvis a vero aberraverit Vacca in numero miliariorum indicando, propter loci appellationem et ipsa quae a Vacca memorantur arundineta probabile est vere intellegi vineam hanc alteranı. Statuae autem titulis ornatae eo loco effossae cum respondeant basibus imperatorum, de quibus antea diximus, et ipsae sacrum Arvalium agrum ad eam quoque viae partem pervenisse confirmant. Accedit, quod, ut antea vidimus tradidisse Buonarrotium 1), tabulae ad annos 80. 81 et 183 pertinentes a Magliana Romam euntibus parte dextra effossae sunt; ubi nisi eum errore dextram et sinistram permutasse statuis, vinea haec intellegatur necesse est. Quare vineam quoque Stephani Ceccarellii

<sup>1)</sup> cf. fragmentum Domitiani A.

<sup>3)</sup> Vacca memorie 98 apud Feam 2) Edifizi del collegio de' fratelli Miscell. vol. I. p. XCIV. Arvali p. 10.

<sup>4)</sup> cf. p. XIII.

temptare volui, licet pleraque certe acta videantur ab altera parte viae proposita fuisse. Negavit tamen possessor, cum vineam villae instar instructam et ordinatam destrui nollet. Unde pro tempore certe a luco universo explorando cum desistendum esset, monumentorum, quae hucusque reperta sunt, editionem non amplius differendam esse iudicavi. Lapides autem ipsos a vineae possessoribus emerunt qui monumentis antiquis explorandis et conservandis apud Italos praesunt, iique, dum paratur locus, quo publice proponantur, adservantur in monte Palatino.

- 21. Praeter fragmenta actorum in ipso luco effossa locis diversissimis urbis eiusque viciniae Arvalium documenta inventa sunt haec:
  - 1. fragmentum actorum a. 33. 34. 35. 36 in Esquiliis.
  - 2. a. 43 in impluvio S. Priscae in Aventino.
  - 3. a. 63 in villa Negronia.
  - 4. a. 78 in hortis Montaltinis, quae postea fuit villa Negroniorum, deinde Maximorum, nunc statio viae ferratae.
  - 5. a. 91 in fodiendis fundamentis chori S. Petri.
  - 6. a. 117: extabat olim in pavimento basilicae S. Pauli.
  - 7. a. 119 repertum ad pontem Palatinum in Transtiberina regione.
  - 8. a. 145: extabat in coemeterio quodam in vinea Viscardi e regione ecclesiae S. Laurentii extra moenia.
  - 9. a. 186 effossum a. 1855 in monte Aventino ad S. Sabinae.
  - a. 218: tabula quae subsellii vel mensae loco videtur fuisse in luco sacro, effossa a. 1778, cum fundamenta iacerentur sacrarii Vaticani.
  - 11. a. 220: tabula ad eundem usum adhibita unaque cum n. 10 effossa.
  - 12. a. 231 rep. a. 1778 in villa Iustinianea prope S. Joannis in Laterano, nunc Wolkonsky.
  - 13. a. incerti circa aetatem Elagabali vel Alexandri: rep. a. 1858 in coemeterio Callisti.
  - 14. a. 241 effossum a. 1744 in regione Transtiberina, cum fundamenta iacerentur aedis conservatorii S. Paschalis.

Accedunt fragmenta haud pauca in urbe servata, quae quamquam ubi effossa sint accuratius definiri nequit, tamen non videntur in luco reperta esse. In quo cum omnia collegii acta olim exposita fuerint necesse sit, inde ablata et dispersa per urbem et loca vicina inventa sunt. Quod quando et qua ratione factum sit, exploravit nuper Rossius'), et simul ipsam luci historiam enarravit, de qua nobis quoque accuratius disputandum est.

22. Et lucus quidem quo loco fuerit, ex iis quae de fragmentis in illo repertis exposuimus, intellegitur. Erat autem ibi in summo colle

<sup>1)</sup> Ann. Inst arch. 1858 p. 64 seqq.; Bull. d. arch. crist. 1868 p. 30.

et fortasse in parte eius declivi, quoniam in actis Arvales saepe dicuntur lucum deae Diae ascendisse ') vel ollas per clivum iactasse '). Id ipsum videtur confirmare ara rotunda lapidis Tiburtini bucraniis ornata et encarpiis, in cuius parte superiore serpentis figura adsurgit. Eam enim genium loci repraesentare, aram autem in summo colle repertam olim in medio luco positam fuisse probabiliter coniecit Rossius '). Ascendebant Arvales lucum, cum immolassent deae Diae ad aram, quae ante lucum dicitur fuisse '), cumque epulati essent in tetrastylo; item dicuntur descendisse lucum ') vel in tetrastylum '). Itaque et ara deae Diae et tetrastylum ad radices collis in plano sita fuerunt. Ex altero latere sacram Arvalium aream ultra viam publicam versus Tiberim excurrisse antea (p. XIX) vidimus. De aedificiis autem Arvalium ruderibusque eorum in ea quoque regione superstitibus disputavit Angelus Pellegrinius (l. c.)

23. Commemorantur in actis Arvalium aedes deae Diae, Caesareum, tetrastylum, circus. Et circum quidem Pellegrinius ') in dorso collis ibi situm fuisse putat, ubi occidentem versus vinea Ceccarelliorum vineae Molinariae contigua est; qua parte plures abhinc annos detecti sunt muri pilaeque circi concamerationibus apta; quam opinionem nos in medio relinquimus. Similes muri nostra quoque opera effossi sunt, neque tamen scio, num ad idem aedificium referendi sint. Tetrastylum in ea parte, quae trans viam est, in vinea Stephani Ceccarellii situm fuisse idem posuit \*), fortasse recte; quamvis de ruderibus illis accuratius nunquam exploratis certum nequeat iudicium fieri. Mommsenus nuper tetrastylum non diversum fuisse suspicatus est a Caesareo aedeve Caesarei"), cuius raro in actis mentio fit. Immolatur enim ante Caesareum genio imperatoris et divis, id est imperatoribus defunctis et consecratis 10), divis igitur id templum apparet sacrum fuisse. In actis autem a. 81 11) legimus haec: inde cum in aedem Caesarei consedissent, et ex sacrificio gustarunt: inde ad summotum in aede sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam, quo sacrificio peracto in Caesareo Quae verba fere respondent iis quae in omnibus actis epulati sunt. posterioribus in tetrastylo Arvales fecisse dicuntur, ut scriptum est in

<sup>1)</sup> velut in actis sacri deae Diae a. 87. 89. 90. 105. 117. 118. 120. 155. 183. 218 cet.

<sup>2)</sup> cf acta sacri eiusdem a. 219 descripta in tabula anni 90. In actis a. 218 Marinius quidem exhibet iac||uerunt, sed a Mommseno monitus in lapide satis clare recognovi iacta||verunt.

<sup>3)</sup> cf Bull. arch. crist. 1868 p. 27. Genio loci Arvales sacrificasse acta significant anni 183 (2, 3. 12), ubi legitur sive deo sive deae, in cuius tutela hic locus lucusve est. Ara depicta est in Relazione cet. tab. V, 5.

<sup>4)</sup> cf. acta diei secundi sacri deae Diae.

<sup>\*)</sup> velut in actis a. 219 ad tabulam a. 90 adiunctis.

<sup>•)</sup> cf. a. 87. 89. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) l. c. p. 8.

<sup>8)</sup> cf. antea.

<sup>•)</sup> Grenzboten 1870 p 167 not.

<sup>1&</sup>quot;) cf. acta a. 183 (p. I, 20-24; II,

<sup>1 14)</sup> et a. 224.

<sup>11)</sup> vv. 13 seqq: Caesareum videtur etiam commemoratum fuisse inactis Dom. A; cf. acta diei secundi sacrificii Arvalium.

actis a. 87: in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt. sumptisque praetextis cet, ad summotum escenderunt et cet, deae Diae agnam opimam immolarunt, perfectoque sacrificio cet, in tetrastylum desciderunt ibique cet. epulati sunt. Quae cum ita sint, valde certe probabilis foret Mommseni sententia, nisi obstarent acta a. 183, in quibus postquam antes Caesarei mentio facta est, paullo post commemoratur tetrastylum'). Quod cum primum nominetur in actis anni 87, et annis sex ante Arvales in Caesareo epulati esse dicantur, fieri potest ut ipsis demum his annis aedificatum sit. Fuerit autem tetrastylum necesse est aedificium satis amplum, cum triclinium quoque complecteretur 1), et alibi 1) Arvales dicantur in tetrastylo in subselliis consedisse: pluribus igitur partibus consistebat. — Aedem deae Diae in alto acta collocant, cum ad sacra in ea facienda sacerdotes lucum escendant perfectoque sacrificio inde descendant. Neque tamen in summo colle videtur sita fuisse, ubi aedificiorum antiquorum vestigia supersunt nulla, sed recte puto pro ea haberi aedificium illud rotundum, cui casa rustica superimposita est. Hoc accurate Lancianius et depinxit et descripsit, nec columnis ostendit ornatum fuisse, sed parastatis ordinis Corinthii 4), inscriptiones autem affixas fuisse ad stylobatam collegit ex iis, quae de fragmentis circum casam effossis supra exposuimus. Inscriptiones enim cum in aede videantur propositae esse, quoad spatium remanebat vacuum (in actis enim anni 81, quibus primum commemoratur piaculum ob ferri illationem et elationem factum, id in aedem dicitur illatum de eaque elatum esse), aedificium rotundum quin aedes deae sit dubitari vix potest. Quae ex ea supersunt reliquiae cum saeculi alterius finem tertiive initium prae se ferant ), ea aetate aedes refecta sit necesse est, quam anno certe 183 iam ruere coepisse ficus videtur indicare nata in fastigio eius.

24. De Caesareo nihil certi licet affirmare nisi aedificium fuisse quadrangulum: in effodiendis enim templi ruderibus fragmenta nonnulla reperta sunt tituli cuiusdam litteris maximis scripti, qui ad monumentum rotundum pertinuisse nequit. Et illius quidem versus primus litteris altis m. 0, 186—0,19 nomen exhibet

#### M · VALERIVS

Fragmentum alterum litteris altis m. 0, 143 continet haec:

ESA IC·I

tertium litteris altis m. O, 168, quas huc referendas esse sectio ostendit inferior lapidis:

<sup>1) [</sup>Equidem arbitror ubi agatur de sacris divorum, aedificium Caesareum potissimum appellari; ubi agatur de sacerdotum epulis, plerumque tetrastylum, neque offendit opinor duplex vocabulum in eodem instrumento admissum, cum praesertim usurpentur non tam promiscue

quam ita, ut alterum ad alteram aedificii partem proprie pertineat. TH. M.]

<sup>2)</sup> cf. ad acta a. 87. 90.

<sup>2)</sup> cf. ad acta a. 218.

<sup>4)</sup> Relazione p. 105 seqq.; tab. IV. V.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) l. c. p. 106.

### F R A

Quae fragmenta quo minus ita coniungantur, ut FRAtrES Arvales inde efficiatur, impedit punctum inter litteras S et A deficiens. Quapropter caESAreum ibi legendum esse maxime probabile est. M. Valerius nescio an pro M. Valerio Trebicio Deciano habendus sit, qui in actis aetatis Traiani saepius commemoratur: litteras enim, quamvis pulchrae sint et aetatis bonae, ad aetatem tamen antiquiorem vix rettulerim. Caesareum igitur, ut templum deae Diae, tempore incerto et ipsum refectum est.

25. Quod denique balnea in luco deae Diae fuisse dicuntur '), videtur ortum esse confusis actis dierum primi et secundi sacri mense Maio celebrati, cum primo tantum die sacerdotes dicantur a balneo vel loti in cathedris consedisse '), illo autem die Arvales in urbe in aedes magistri convenire solerent.

26. Et hoc quidem loco breviter disserendum erit de iis, quae de aedificiis fratrum Arvalium a scriptoribus saeculi decimi sexti tradita accepimus. Magnam enim auctoritatem videmus a viris doctis tributam esse diagrammati cuidam ab Abekeno in chartis musei Florentini reperto ab eoque 3) et a Melchiorrio 4) publici iuris facto, quo aedicula repraesentatur quattuor columnis fulta cancellisque clausa, in cuius apside novem bases conspiciuntur adscriptis in parte interna verbis his: "statue numero 9 di imperatori incoronati di spighe di grano, in via portuense ad quartum miliarium hoc sacellum ordinatum fuit a Romulo ad benedicendum granum et agrum. sic restauratum ab Antonino;" a latere autem imaginis verbis his: "ciascheduna statua havea uno epitaphio e in nel fine dello epitaphio ci era fratri Arvali, e erano nove epitaphii corrispondenti alle nove statue in fino a Gordiano, i quali imperatori furono tutti di quella compagnia da campagna." Huic narrationi nec Rossius 3) nec Pellegrinius ') fidem negarunt fidentes nomini honesto Balthassaris Perutii architecti clarissimi, cui diagramma tribui solebat. Qui cum decesserit anno 1536, si recte imaginem ab eo factam esse crederetur, de sinceritate eius plane constaret. At sciscitanti mihi rescripsit Franciscus Gamurrinius musei Florentini archaeologus picturam esse Joannis Sallustii filii Balthassaris Perutii, qui anno 1573 obiit Vindobonae. Qui cum ipse Romae non adesset, quo anno lapides Arvalium detecti sunt, ab aliis eum certiorem factum esse consentaneum, quam ob rem non dubito eum pendere a Ligorio, cum id quod refert portentis a Ligorio excogitatis plane respondeat. Carent praeterea omni probabilitate ea, quae de novem statuis narrantur: quae si vere in suburbano Gallettii effossae essent, nec Ursino nec Manutio ignotae mansissent. Intelleguntur sane

<sup>1)</sup> cf. Lanciani l. c. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. acta a, 218 et 241,

<sup>\*)</sup> Ann. Inet. arch. 1841 tab. G.

<sup>4)</sup> Appendice agli atti degli Arvali tab.

<sup>5)</sup> Ann. Inst. arch. 1858 p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) l. c. p. 9.

septem illae bases, quarum inscriptiones rettulit Manutius, Hadriani (C. I. L. 6, 968), Antonini Pii (1000), M. Aurelii (1012), L. Veri (1021), Septimii Severi (1026), Antonini Severi f. (1053), Gordiani (1093): accedit apud Ligorium titulus Claudii '), qui Rossio quidem videbatur sincerus esse '), mihi a Ligorio confictus. Nec satis perspicitur, qui factum sit, ut in aede invenirentur Claudius et Gordianus principesque qui ab Hadriano usque ad Caracallum imperarunt fere omnes, non invenirentur successores Claudii Hadriano priores quique inter Caracallum et Gordianum praefuerunt imperio. Mihi sane de falsitate diagrammatis quod dicunt Perutii videtur dubitari non posse.

Scribit porro Ligorius 3): via Vitellia era quella che partiva dalla porta portuense o portese di Roma, et ne andava alla città del Porto per li campi Vaticani, per lo piano costeggiando le vicinità del Tevere fiume, onde essendo lastrigata da Lucio Vitellio, padre di Vitellio imperatore, nella sua censura seconda, fu essa via chiamata Vitellia Portuense, per la quale a destra della via a tre miglia si trovava il solenne tempio della dea Arva, cioè della Terra o Lua, custodito dali Fratri Arvali, nel cui ordine erano imperatori e l'Auguste et altri huomini illustri. Lo qual tempio fu rotondo, secondo la mostrata pianta. Dove attorno e dentro li nicchi et difuori fra essi attorno le parieti erano le imagini togate e col capo velato coronate di spighe di grano dell' imperatori romani e delle moglieri entrate nel sacerdotio, ove havevano sacrificato et purgati gli auguri dei portenti accaduti, et le quai statue erano alte dieci palmi et vi erano di quelle piccioline dell' altri huomini illustri, et cominciavano da Romolo: di marmo con i suoi epitaphii, come avemo posto in questo luogo copiato di coloro, i quali havemo veduto quivi dedicati cet. -Sequitur ichnographia aedis rotundae adscriptis titulis illis imperatorum a Manutio relatis, additis inscriptione antea commemorata Claudii fragmentisque nonnullis actorum ab Ursino repertis. Ichnographiam illam ostendit Lancianius 1) non plane abhorrere a forma aedificii quod diximus rotundi vineae Ceccarelliorum, licet in ea quoque describenda animo indulserit Ligorius porticumque quandam finxerit internam, cuius columnae, si quae fuissent, omnino fundamentis caruissent. Statuas autem, quas in acde fuisse narrat, non est quin videat ipsas esse diagrammatis Perutiani. Scilicet cum statuas non paucas sub Gregorio XIII pontifice in loco foga l'asino repertas esse Flaminius Vacca auctor sit'), hac narratione itemque inventione a Manutio relata videtur ita usus esse Ligorius, ut primo quidem aediculam Perutianam excogitaret, deinde aedificii vineae Ceccarellianae memor ei applicaret quidquid de aedicula alibi narraverat '). Narrationibus igitur eius fides omnino neganda est.

<sup>1)</sup> ms. Taur. vol. XVIII f. 64.

<sup>2)</sup> Ann. Inst. arch. 1858 p. 59.

<sup>3)</sup> ms. Taur. vol. XVIII f. 64'.

<sup>4)</sup> Relazione p. 105 segg.

<sup>5)</sup> Rettuli verba eius supra p. XIX.

<sup>6)</sup> cf. Belazione p. IX seqq.

28. Pauca denique addenda sunt de iis, quae de historia luci monumentorumque eius ex repertis hucusque actis colligere licet. antea diximus in stylobata templi incisa esse a tempore fere Caesaris Augusti ad actatem usque Antonini Pii, ut etiam postea quaedam superadderentur: acta enim a. 213 in parte inferiore tabulae a. 155 adscripta sunt, ad eandemque fere aetatem spectant acta in tabula a. 90 adiecta, quae anno 219 tribuenda esse ostendi. autem a. 183 supra vidimus propter formam diversam non in eodem stvlobata perscripta fuisse. Itaque tertio saeculo incipiente repletis prope muris ad acta inscribenda aut spatia ea adhibebantur, quae antea vacua in iis relicta erant, aut in aliis luci monumentis acta exarabantur; ut acta a. 2.8 inscripta sunt in adversa pariter et aversa tabula quadam, quae mensae fortasse loco Arvalibus erat, item acta a. 220 in cathedra subselliove. Mox, scilicet post Gordiani imperium, acta omnino videntur desiisse incidi, sive quod cessaverant Aıvalium sacra sive aliam ob causam nobis ignotam. Neque tamen ab ea iam aetate monumenta diripi coepta esse et per urbem spargi manifesto colligitur inde, quod in coemeterio subterraneo christianorum, quod ante Constantinum imperatorem institutum esse pervidit Rossius '), actorum Arvalium fragmenta nulla effossa sunt nisi unum restaurando loculo adhibitum alterumque, quo sepulcrum in solo excavatum aetate posteriore adopertum est. Accedit, quod ne in oratorio quidem a Damaso extructo quamquam haud dubie eo tempore lucum christiani possidebant, actorum Arvalium ullae reliquiae repertae sunt. Unde hoc certe constat ad annum usque 382, quo bona templorum et sacerdotum omnia a Gratiano Augusto in fiscum redacta sunt, illaesa mansisse monumenta Arvalium. Eo anno Arvalium bona ecclesiae Romanae donata esse extructum ibi oratorium videtur confirmare. At ne tum quidem templum deiectum est tabulisque ad stylobatam adfixis privatum, cum etiamtum aedes diis sacrae 1) legibus imperatorum protegerentur. Immo tabularum, quae inscriptionibus christianorum insignes circa oratorium Damasi effossae sunt, nulla de aede Arvalium detracta est; neque Arvalium tabulis tecta sunt nisi sepulcra rudiora saeculis quinto et sexto vel etiam posterioribus a Rossio tributa 3). Monumenta igitur Arvalium etiam postquam bona eorum publicata et christianis data sunt, per longum tempus videntur illaesa durasse, et ne id quidem verum videtur esse, quod Rossium 1) secutus ipse olim statui 3), dum aedi parceretur, lucum expilatum esse monumentaque eius in urbem asportata; nam etiamsi inter acta in coemeteriis suburbanis in ipsaque urbe inventa haud pauca quidem documenta aetatis sunt posterioris (cf. elenchus supra p. XXI propositus actorum e luco sublatorum), plura tamen eorum

<sup>1)</sup> Bull. arch. crist. 1869 p 1 seqq., praesertim p. 13 seqq.

<sup>2)</sup> cf. Rossius l. c. 1865 p. 5 seqq.; 1868 p. 30; 1869 p. 13 seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. 1868 p. 31.

<sup>4)</sup> Ann Inst. arch. 1858 p 68 seqq.

<sup>5)</sup> Relazione p. XU.

ad tempora pertinent, quibus in parietibus templi acta exarata esse certo scimus. Omnino labente saeculo una cum monumentis per lucum sparsis tabulae quoque de aede paullatim delapsae in urbem delatae esse videntur, infima demum aetate oblivione obrutis imperatorum legibus aedes ipsa superstitibus spoliata esse tabulis. Quod cum neglegenter fieret ab hominibus rudibus et incultis, tabulae, cum avellebantur, saepe confractae sunt, ut hodie non raro eiusdem documenti particulae aliae prope templum, aliae in summo colle in coemeterio effodiantur.

# FRAGMENTA ACTORUM FRATRUM ARVALIUM.

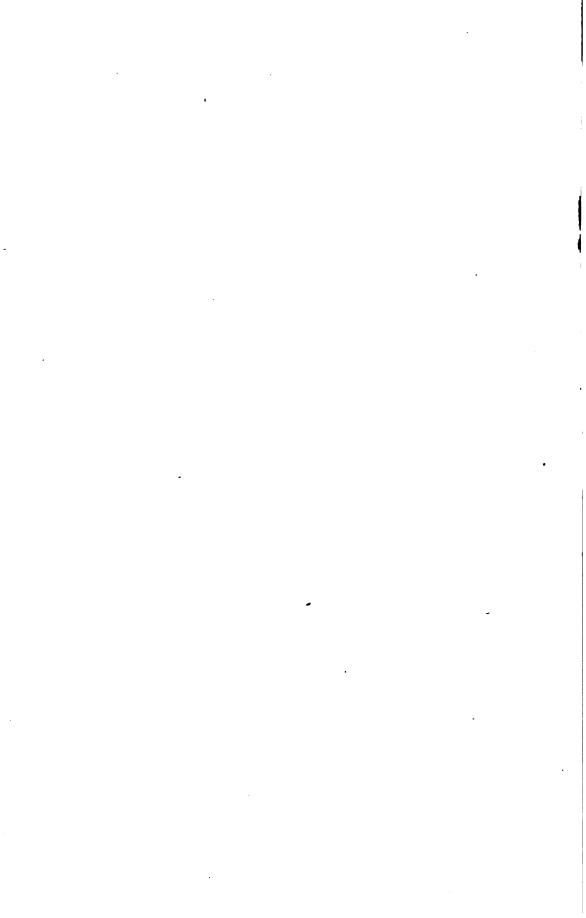

## IMP. CAESAR AUGUSTUS. TI. CAESAR DIVI F. AUGUSTUS.

| Ιı | Cn. Cornelius Cn. f. Lentulus augur, mag(ister) in locum ')            | a. 14  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | factus, ad fratres Arvales rettulit: arborem                           |        |
|    | in luco deae?) Diae vetustate cecidisse, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) |        |
|    | p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt):                         |        |
|    | cum arbor vetustate in luco deae Diae cecidisset, ut                   |        |
| 5  | in luco ad sacrificium consumerctur, neve quid                         |        |
|    | ligni exportaretur 3).                                                 |        |
| Ċ  | adfuerunt L. Domitius Cn. f. Ahenoharbus, L. Calpurnius                |        |
|    | Piso pontifex, Paullus Fabius Q. f. Maximus.                           |        |
| í  | sdem co(n)s(ulibus) pridie eidus Maias in regia                        | Mai 14 |
| ţa | Cn. Cornelius Cn. f. Lentulus 1) augur mag(ister) in locum L.          |        |
|    |                                                                        |        |

Romae in domo Caroli Astalli regione Columua.

Quae leguntur p. xxix—xxxii, una tabula duabus paginis iuxta positis scripta solus servavit Accursius Ambros. D 420 f. 29': ex eo Muratorius 584, 1 (inde Marini Arv. tab. I. II. III; ex Marinio tabulam 1 Or. 2265) parum accurate, addita nota 'e schedis meis'. Omisit Murat. paginae 2 vv. 5. 14. 15. 18. 25. Marinius secundam ita in duo fragmenta divulsit, ut vv. 1—12 post vv. 13—23 collocaret. — In restituendo monumento rarius quam solet Marinius verum assecutus est

Pagina prior ad annum pertinet p. C. 14; nam imperator Caesar Augustus cum pridie idus Maias inter Arvales nominetur, vita iam functus fuit a. d. XVIII kalendas Ianuarias, quo die in locum eius cooptatus est alius, cuius nomen consilio videtur deletum esse: cf. vv. 16

et 20. 21. Decessit autem Augustus a. d. XIV kalendas Septembres (Suet. Aug. 100; Dio 56, 20; cf. fast. Amit. et Antiat. in C. I. L. I p. 324 et 328). Consules fuerunt per annum integrum Sex. Pompeius Sex. f. Cn. n. et Sex. Appuleius Sex. f. Sex. n. (cf. fast. Antiat. l. c. p 475).

- hiatum ad finem versus non notavit Acc.
  - 2) EM traditur.
- 3) Marinius cum expleret, nec perspexit rem nec rationem habuit numeri litterarum.
- 4) CNLENTVLVS traditur: omissam esse litteram F explendumque ut feci ostendunt tam vv. 1 et 19 quam hiatus qui est initio versus.

Aemili Paulli Drusum Caesarem Ti. f. Augusti n.
fratrem Arvalem cooptavit et ad sacra vocavit.
adfuerunt Cn. Pompeius Q. f., L. Domitius Ahenobarbus,
L. Calpurnius Piso pontif(ex), T.\*) Quinctius Crispinus
Valerianus; per tabellas cooptarunt
imp(erator) Caesar Augustus, Ti. Caesar Augusti f., Germanicus
Caesar Ti. f.\*), Paullus Fabius Maximus.

Dec. 15 isdem consulibus ') XVIII k(alendas) Ianuarias in regia

Cn. Cornelius Cn. f. Lentulus augur mag(ister) in locum Cn.

Pompeii Q. f. . . . ) Pompeium augurem et in locum imp(eratoris)

Caesaris Augusti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) fratres Arvales

cooptavit et ad sacra vocavit.

adfuerunt Drusus Caesar Ti. f., L. Piso pontifex, T. Quinctius Crispinus Valerianus, M. Cornutus; per tabellas cooptavit Ti. Caesar divi Aug(usti) f. Augustus.

I II

15

<sup>5)</sup> PONTIF · F traditur.

<sup>6)</sup> Germanici nomen pro agnomine Ti. Caesaris perperam habuit Marinius; Mommsen Eph. epigr. I p. 33 recte agnovit Germanicum Caesarem.

<sup>7)</sup> EIDVS traditur.

<sup>9)</sup> nomen Pompeii restituit iam Marinius propter praenomen in fine v. 19

<sup>\*)</sup> Accursius hiatum hunc a reliquis hiatibus non distinxit; videtur tamen hic nomen scalpro erasum fuisse.

#### TI. CAESAR DIVI F. AUGUSTUS.

|    | quod T. Quinctius Crispinus Va-                  |
|----|--------------------------------------------------|
|    | lerianus mag(ister) fratrum Arva-                |
| Пі | lium ad fratr(es) Arval(es) rettulit, Sullam     |
|    | Felicem flaminem fratr(um) Arval(ium) (?)        |
|    | qui valetudine impeditus esset, ad-              |
|    | esse non posse ad sacra facien-                  |
| 5  | da deae Diae XVI XIIII XIII k(alendas) Iun(ias), |
|    | in eius lo <i>cum</i>                            |
|    | nus suffectus est. ')                            |
|    | adfuerunt T. Quinctius Crispinus                 |
|    | Valerianus mag(ister), Drusus                    |
| 10 | Caesar Ti. f                                     |
|    | ani *) M. Valerius                               |
|    | Messallinus                                      |
|    | M. Caecilius                                     |

Paginae 2 minus certa sunt supple-Consules Mamercus Aemilius menta. Scaurus et Cn. Tremellius (vv. 16. 17) quamquam ita satis longo intervallo separantur a prioris paginae consulibus, nihilominus idoneis argumentis Borghesius Ann. inst. arch. 1855 p. 8 demonstravit eos fasces gessisse a. p. C. 21. Primum ex fastis Antiatinis (C. I. L. I p. 475) non ante a. 19 Scaurum et Tremellium fasces gessisse constat. Anno porro 22 consularis a Tacito (ann. 3,66) Scaurus dicitur. Fuit igitur consul aut anno 19 aut 20 aut 21. Exclusit annum 19 Borghesius, quia v. 10 Caesar dicitur inter Arvales adfuisse: illo enim anno tam Tiberius Caesar quam Caesar Drusus extra Italiam degebant. Anno 20 Valerium Messallinum et Aurelium Cottam per integrum annum consulatu functos esse inde didicimus, quod fasti in luco

Arvalium reperti, quibus suffecti accurate signantur, anno 20 nullos adscribunt (cf. Relaz. p. 99; cf. p. 96). Restat a. 21, quo fasces ordinarios Ti. Caesarem Augustum IIII et Drusum Caesarem II per tres tantum menses gessisse Borghesius docuit (l. c.; cf. Sueton. Tib. 26).

ego flaminem conieci fuisse, Marinius magistrum fecit, ut in eius locum Quinctius Crispinus Valerianus substitutus sit. At quod vacat spatium v. 6 litteras, quae ita restituendae essent: in eius lo-[cum T. Quinctius Crispinus Valeria]nus nequaquam capere ostendunt vv. 8. 19. 27.

2) litteras ANI fragmentum esse nominis L. Canini Galli Marinius coniecit, vix recte, cum nihil videatur perisse initio versuum. a. 21

| a. 21  | Cornutus, Paullus Fabius Persi- (?)          | II i |
|--------|----------------------------------------------|------|
|        | cus, *) Sex                                  | 1    |
|        | Mam(erco) Aemilio Scauro                     |      |
|        | Cn. Tremellio co(n)s(ulibus)                 |      |
| Mai 30 | III k(alendas) Iun(ias) in regia (?) ')      |      |
|        | quod T. Quinctius Crispinus                  |      |
|        | Valerianus magister fratrum                  | 2    |
|        | Arvalium ad fratres Aroales ret-             |      |
|        | tulit, in locum                              |      |
|        | demortui alium (?) a fratrib(us) Arval-      |      |
|        | ibus ad sacra deae Diae vocari de-           |      |
|        | bere b) soli b) C. Pomponium                 | 3    |
|        | Graecinum fratr(em) Arval(em) cooptarunt. ad |      |
|        | fuerunt T. Quinclius Crispi-                 |      |
|        | nus Valerianus magister cet.                 |      |
|        |                                              |      |

<sup>3) [</sup>Germani]cus suppleri nequit, cum quod Caesaris titulus omitti non potuit, tum quod is diem obiit a. p. Chr. 19. Cn. Cornelium Lentulum Gaetulicum cos. a. 736, qui decessit a. p. C. 25 (Tac. ann. 4, 44), filiumque eius cos. a. 26 excludunt nomina pro spatio quod vacat

nimis longa. Quare admisi Fabium Persicum.

<sup>4)</sup> dubitanter posui in regia acta a. 14 secutus.

<sup>5)</sup> RERE traditur.

<sup>6.</sup> SOLI quo modo restituendum sit non perspicio.

1 L. Calpurnio Pisone, M. Licinio Crasso Frugi co(n)s(ulibus) pridie 1) nonas Ianuar(ias) magistro Ti. Caesare Augusto pont(ifice) maximo 1) . . . . . . promag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro salute et incolumitate Ti. Caesaris Aug(usti) pont(ificis) max(imi) tribunic(ia) potest(ate) XXVIII co(n)s(ulis) IIII p(atris) p(atriae) et Iuliae Augustae, victimis immolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit et in proximum annum praecunte T. Quinctio Crispino Valeriano nuncupavit in ea verba quae infra scripta sunt: Iuppiter optime maxime, si Ti. Caesar divi Augusti f. Augustus pont(ifex) max(imus) tribunic(ia) potest(ate) XXVIII co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) et Iulia Augusta, quos me sentio dicere, ad pr(idie) non(as) Ianuar(ias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt, fuerint, vivent et incolumes erunt 3) et eum diem eosque quos me

Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum b c e anno 1868, a et d anno 1869; f effossum dicitur esse a. 1868 in via regionis Transtiberinae, cui nomen est in piucinula, in aedibus Natalis Ricci, sed ex vinea Ceccarelliorum quin furto ablatum sit vix dubium. Fuit deinde Romae apud Helbigium ab eoque donatum Zangemeistero nunc apud hunc est Gothae.

Descripsi cum Bormanno, edidi fragmenta b c e f in *Relazione* p. 1—3. Litterarum specimen exhibui ibid. tab. 1, 1.

Quod fragmenta è c e f edens dubitabam, utrum referenda essent ad a. 27 an 28, cum non constaret potestasne tribunicia XXVII an XXVIII in fragmento c scripta esset, diindicatum est reperto fragmento a, in quo nomina consulum a. 27 reponenda esse apparet; cf. Orelli 156 et 3056.

a b c'd. 1) de die cf. v. 12.

2) cogitavi de L. Pisone pontifice (cf. s. 14), qui ut magister vel promagister poterat commemoratus esse; sed frustra verbum FRATRVM (v. 3) cum mentione illa magistri conciliare studui. Itaque imperatorem posui hic nominatum esse, quamquam non ignoro esse contra consuetudinem Arvalium 'quod nomen eius casu ablativo ponatur, cum scribi soleat magisterio imperatoris cuiusdam.

<sup>3</sup>) cf. a. 35.

Ian. 4

sentio dicere, salvos servaveris ex periculis si qua sunt a. 27 erunive ante eum diem, eventumque bonum ita, uti me sentio dicere, dederis eosque in eodem statu qui nunc est, aut eo meliore servaveris, ast tu ea ita faxis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato voveo 'esse futurum. Iuppiter o(ptime) m(axime), quae in verba tibi bove aur(ato) vovi esse futurum, quod hoc die vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi donum impensa fratrum Arvalium auri p(ondo) . . argenti p(ondo) . . nomine eorum positum iri voveo 1). Iuno regina cet. adfuerunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . us. III k(alendas) Febr(uarias) . . . . . . . . . in Capitolio collegi Ian. 30 fratrum Arvalium immolavit ob natalem Iuliae Augustae Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem 1). adfuerunt T. Quinctius Crispinus Valerianus, L. Caninius Gallus, Cn. Domitius Ahenobarbus. . . . . . • . . . . . . . . . as ..... promag(ister) statuam cum titulo et columella . . . . . . . . . . . . . . . ponendam curavit in 10 luco deae Diae (?) cum inscriptione quae infra est: pro salute Ti. Caesaris divi Augusti f. Augusti pontificis maximi tribunicia potestate co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) et Iuliae Augustae matris eius, anni . . . . . . . . . . . . . . . magisterio quart(o). adfuerunt . . . . . . . . . . . . . . . . T. Quinctius Crispinus Valerianus Mai 19 XIIII k(alendas) Iun(ias) . . . . . . . . . . . promag(ister) in luco deae Diae collegi fratrum Arvalium nomine vaccam immolavit; inde . . . . . . . . . . . agnam opimam deae Diae immolavit et signum misit quadrigis et desultoribus . . . . . . . voto suscepto . . . . . . . 4) cf. acta a. 38 a, 3 seqq. Supple-

f esse eiusdem tabulae atque ea fragmenta quae praecedunt ostendunt forma litterarum, intervalla versuum, marmoris crassitudo. Supplementa quae adscripsi non prorsus certa esse ipse non ignoro; vide quae suo loco dicentur de sacri deae Diae die altero. Diem posui XIIII kalendas Iunias propter annum aerae Varronianae parem qui est 780, cni respondet annus p. C. 27.

<sup>\*)</sup> cf. acta a. 38 a, 3 seqq. Supplementa parum certa sunt.

e 1) cf. a. 38 c, 2 seqq. et Relazione p. 8. Cetera minus cèrta sunt, videtur tamen mentio fieri magisterii quarti imperatoris.

| ' <b>a.</b>                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 isdem co(n)s(ulibus) XVI k(alendas) Dec(embres) in Capitolio             | a. 33    |
| · · · · · · · · · · mag(ister? promagister?) fratrum                        | Nov. 16  |
| Arralium nomine ob natalem') Ti. Caesaris divi                              |          |
| Augusti f. Augusti I(ovi) o(ptimo) m(aximo) bovem                           |          |
| marem immolavit.                                                            |          |
| adfuerunt Cn. Domitius                                                      |          |
| s Ahenobarbus                                                               |          |
| L. Vitellio, Fabio Persico co(n)s(ulibus)                                   | a. 34    |
|                                                                             | Ian. 1   |
| Ian(uariis)                                                                 |          |
| coll.                                                                       |          |
|                                                                             |          |
| intercidit pare reliqua paginae 1, in cuius fine fuisse videntur fere haec: |          |
| VIII k(alendas) Oct(obres) Paullus Fabius Persicus pro mag(istro) collegi   | a. 35    |
| fratrum Arvalium nomine in Capitolio ob natalem                             | Sept. 23 |
| <u> </u>                                                                    | •        |

Fragmenta reperta ab Em. Alexandro Albani in Esquiliis a die 23 Ianuar. anni 1727, b die 30 Ianuar. 1729, c die 9 Februar. anni 1729 BIANCH.; a extabat postea in museo Albaniorum MVRAT. atque inde translatum est in Capitolium GVASCO, in quo adhuc servatur.

a descripsi exceptis vv. 3 ultimis tectorio oblitis. Exhibent abc solus Bianchinius sched. Veron. 348 f. 122 (ab eo accepit ac Murat. 586, 2); a et c Marinius tabb. Vet VI; a Guasco M. C. 69.

Pertinere a paginae 1 ad annos 33 et 34 nomen ostendit Fabii Persici consulis, paginae 2 ad annos 35 et 36 consules commemorati v. 11; c rettuli ad a 36, quod qui est magister eius anni, Caninius Gallus (cf. a p. 2, 12), hic quoque videtur ut magister nominari, cum inter eos, qui adfuerunt, primo loco recenseatur (v. 5).

a paginae 1. ') diem natalem Ti.
 Caesaris celebrari ostendit p. 2, 4 seqq.
 kalendis Ianuariis cum vota fieri

soleant ob consulatum ab imperatore initum, hic ob diversam causam sacrum fiat necesse est, quod anno 34 consulatum Tiberius non gessit. Vota annua pro salute Augustorum, quamquam non semper a. d. III nonas Ianuarias celebrata esse scimus (cf. a. 27), hic non possunt relata fuisse; relata esse vota pro re publica quae kalendis Ianuariis fieri solebant (cf. ad acta votorum annuorum), ut credibile ita incertum est, cum eorum in actis vestigium extet nullum. Verbum COLL dubito, utrum explendum Bit COLL(egi) fratrum Arvalium nomine, an COLL(egas) dicatur convocasse sive magister sive promagister: cf. annus incertus TIB. B. id. Ian. et X kal. Febr.

| II 1 |                                                                          | a. 35   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, L. Caninius Gallus, Taurus Statilius  | •       |
|      | XVI k(alendas) Dec(embres) in Capitolio                                  |         |
| 5    |                                                                          | Nov. 16 |
|      | Ti. Caesaris divi Augusti f. Augusti pontificis maximi                   |         |
|      | tribunic(ia) potestate XXXVII co(n)s(ulis) V I(ovi) o(ptimo) m(aximo)    |         |
|      | b(ovem) m(arem)                                                          |         |
|      | immolavit.                                                               |         |
|      | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, L. Caninius                           |         |
| 10   | Gallus, Taurus Statilius Corvinus.                                       |         |
|      | Sex Papinio *), Q. Plautio co(n)s(ulibus)                                | a. 36   |
|      | L. Caninio Gallo magistro fratrum Arvalium                               |         |
|      | III nonas Ianuarias in Capitolio                                         | Ian. 3  |
|      | pro mag(istro) fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit                   |         |
| 15   | pro salute Ti. Caesaris Aug(usti) pontificis max(imi) trib(unicia) po-   |         |
|      | t(estate) XXXVII                                                         |         |
|      | co(n)s(ulis) V, victimis immolatis, quae 3) superioris anni magister vo- |         |
|      | verat, persolvit                                                         |         |
|      | et nuncupavit in proxumum annum, praeunte                                |         |
|      | in ea verba                                                              |         |
|      | quae infra scripta sunt: I(uppiter) o(ptime) m(axime), si                |         |
|      | Ti. Caesar Augustus pontifex maximus trib(unicia) potest(ate) XXXVII     |         |
|      | co(n)s(ul) V vivet et incolumis erit ')                                  |         |
| 20   | a(nte) d(iem) III non(as) Ian(uarias) quae proximae p(opulo) R(omano)    |         |
|      | Q(uiritibus), r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Quiritium               |         |
|      | erunt fuerint, et eum diem eumque salvom                                 |         |
|      | servaveris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque   |         |
|      | bonum ita, uti                                                           |         |
|      | me sentio dicere, dederis eumque in eodem statu quo nunc est, aut eo     |         |
|      | meliore servaveris,                                                      |         |
|      | tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato voveo 5) esse fu-   |         |
|      |                                                                          |         |

Paginae 2. ') diem natalem divi Augusti perscriptum fuisse manifestum est; nam neque in templo divi Augusti legi potest, cum id anno 35 nondum dedicatum fuerit, nec divo Augusto immolatum esse haec acta referunt. In supplementis Fabium Persicum posui promagistrum fuisse, cum illa aetate inter eos qui adfuerunt nomen magistri vel promagistri plerumque primo loco repetitum esse acta ostendant annorum 21. 36. TIB. B; quamquam exceptionem faciunt

acta a. 14. 27. 38.

15

<sup>2)</sup> consulum nomina leguntur apud Tacitum ann. 6, 40.

<sup>3)</sup> traditur QVAS.

<sup>4)</sup> scriptum esse solet in actis domusque eius (corum) incolumis erit: sed et in actis a. 27 alia scripta fuisse vocabulum indicat ibi superstes quod est erunt, nec in actis a. 35 spatium sufficit ad tot verba recipienda.

<sup>5)</sup> scripsi voveo (non vovimus) propter fragmentum b.

b.

| II : voveo esse futurum<br>adfuerunt Taurus Statilius Corvinu.                                                                                                                                                | a. 36<br>S                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| L. Caninius Gall')us  magister fratrum Arvalium pro  Ti. Caesaris Aug')(usti) im:  collegi nomin')e.  adfuerunt L. Caninius') Gallus ma  Paul')(lus) Fabius Persicus  in Capitolio                            | agister,                                                                                                                                                                |
| b ad ipsum carmen votorum pertinet, cuius pars prior extat in actis a. 36 p. 2. c plenius exhibet Bianchinius eiusque exemplum fere secutus sum. Varietas lectionis haec est: 1) C-ALL Bianch. (Veron.), OALL | 2) AVG///// Bianch. (apud Murat.), AVGL Mar. 3) NOMJ1 Bianch. (Veron.), NOMIN id. (apud Murat.), Mar. 4) T · CANINIVS Bianch. (Veron.) 5) VL om. id. (ap. Murat.), Mar. |

1) C.ALL Bianch. (Veron.), OALL id. (apud Murat.), CALL Mar.; lege GALL. Ian. 3

#### A. ANNI INCERTI ANTE A. 29.

| III non(as) Ianuar(ias) 1)                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| mag(ister? promagister?, collegi fratrum Ar-                             |
| valium nomine vola nuncupavil                                            |
| pro salute Ti. Caesaris Aug(usti) pontif(icis) max(imi) trib(unicia) po- |
| t(estate) co(n)s(ulis)                                                   |
| p(atris) p(atriae) et Iuliae Augustae domusque eorum victimis immolatis  |
| in Capitolio, quae                                                       |
| superioris anni magistri voverant, persoloit et in proximum annum nun-   |
| cupacit                                                                  |
| Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae vacc(am), Mi-     |
| nervae vacc(am), Saluti publicae vacc(am) cet.                           |
| praeunte L. Vitellio?                                                    |

Fragmentum effossum a. 1868 in vinea Ceccarelliorum.

Descripsi et edidi *Relazione* p. 3. Fragmentum aut ad Caesarem Augustum aut ad Tiberium Caesarem pertinere ostendit v. 2; litterarum forma magis indicat aetatem Tiberii quam Caesaris Augusti. Denique scriptum est vivente etiamtum Iulia Augusta.

1) de die votorum non plane constat, cum vota annua aetate Tiberii etiam pridie nonas acta esse acta a. 27 docuerint.

#### B. ANNI INCERTI (FORTASSE A. 37?).

idibus Ianuaris in Capitolio

Taurus Statilius Corvinus magister fratrum Arvalium
ex permissú consulum collegas convocavit ad vota solvenda et 1) suscipienda pró salúte Ti. Caesaris.

adfuerunt Taurus Statilius Corvinus, L. Caninius Gallus,
Paullus 2) Fabius Persicus, Cn. Domitius.

a(nte) d(iem) X k(alendas) Febr(uarias) in Capitólió
Taurus Statilius Corvinus magister frátrum Arvalium
ex permissu consulis et ex consensu senatus collegas
convocavit et ob securitatem et salutem Ti.
Caesaris Augusti boves mares duo Iovi o(ptimo) 2) m(aximo)
immolavit.

adfuerunt Taurus Statilius Corvinus, Fabius Persicus
...... L. Caninius Gallus, Cn. Domitius.

a(nte) d(iem) V idus Febr(uarias) in Capitólió 4)

Ian. 23

a. 37?

Ian. 13

'In una piccola tavola di marmo' loco non indicato LIG. — In horto Barberino SPON.
— In museo Borgiano MAR. — Nunc extat in museo Neapolitano.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Exhibent Ligorius Barb. nunc Vatican. (manu alia, sed aetatis Ligorii); Spon 6 (inde Donati 83, 6); Marini Arv. tab. IV; Fiorelli catal. mus. Neap. 57: cf. Mommsen I. N. p. XXII. Supplementa Marinii fere retinui. Omisi vv. 1. 7. 15 indicationem consulum, cum in actis Arvalium huius aetatis consulum nomina initio proposita non soleant repeti.

') solvenda et om. Mar., neque tamen satis expleri videtur hiatus nisi his verbis additis.

- <sup>9</sup>) eandem ob causam addidi praenomen *Paullus*.
  - \*) litters videtur esse O fracts, non C.
  - 4) soli supersunt accentus.

Cui anno fragmentum tribuendum sit, parum constat. Marinius ex eo, quod ante diem X kalendas Februarias unus consul commemoratur, ad annum aut 18 aut 32 acta referenda esse collegit. Anno enim 18 cum Tiberius paucis diebus (cf. fasti Antiat. C. I. L. 1 p. 475) fasces gesserit, per annum 32 totum Domitius Ahenobarbus, statuit consules suffectos non statim, postquam ordinarii honore se abdicarint, consulatum inisse; idque de anno 32 etiam fastis Nolanis confirmari, quibus solus Ahenobarbus commemoratur (Grut. 1087, 1 = I. N. 1968). At fugit Marinium nomen Furii Camilli ob damnatam memoriam in fastis praetermissum vel sicubi exaratum erat, scalpro

erasum esse (cf. Grut. 113, 2): consules autem suffectos ineunte iam anno designatos (cf. Mommsen Hermes 3 p. 92 seqq.) nullo intervallo interposito magistratum inisse. Nihil igitur ex omissione consulis alterius licet concludere. Iam vero cum fratres Arvales, qui in hoc fragmento nominantur, et ultimis Tiberii annis et aetate C. Caesaris redeant, illud ipsum ad posteriores certe imperii Tiberiani annos rettulerim. Neque tamen potest pertinere ad annos 35 et 36, quibus Fabius Persicus (utpote primo loco

nominatus inter eos qui adfuerunt; cf. ad acta a. 35) et Caninius Gallus magisterio functi sunt, nec magis ad annum 34, quo Persicus cum consulatum gesserit, in actis quoque consul nominandus erat; probabile igitur ad ipsum ultimum Tiberii annum fragmentum referendum esse. Quae autem ob securitatem et salutem imperatoris facta dicuntur esse sacrificia, ea nescio an pertineant ad maiestatis et impietatis causas primis mensibus anni 37 actas.

#### C. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS.

a.

M. Aquila Iuliano, P. Nonio Asprenate co(n)s(ulibus)], C. Caesar Augustus Germanicus mag(ister) fratr(um) Arval(ium)

a(nte) d(iem) III non(as) Ianuar(ias).

Ian. 3

a. 38

Taurus Statilius Corvinus promag(ister) collegii fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro salute C. Caesaris Augusti Germanici pont(ificis) max(imi) tri(bunicia) pot(estate) co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) victimis inmolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit et in proximum annum nuncupavit, praeunte . . . . . . . . . . . . . in eadem verba quae infra scripta sunt:

Iuppiter o(ptime) m(axime), si C. Caesar Augustus Germanicus cet. quem me sentio dicere, vivet domusque eius (vel et) incolumis erit a(nte) d(iem) III non(as) Ian(uarias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), rei p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt fuerint, eumque diem eosque (eumque?) salvos servaveris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem eventumque bonum ita, uti me sentio dicere, dederis eosque (eumque?) in eo statu, quo nunc sunt (est?) aut eo meliore servaveris, astu ea ita faxis, tum tibi collegii

fratrum Arvalium nomine bove aurato voveo esse futurum.

Fragmenta tabulae marmoreae litteris nitidissimis, altis mill. 6-7, effossa in vinea Ceccarelliorum c, prope aedificium rotundum anno 1867, cetera in colle, a b d e f a. 1868, g h a. 1869. Accesserunt fragmenta nonnulla parvula reperta a. 1869, quae non distincta locis suis inserni.

Descripsi cum Bormanno edidique c in Annalibus inst. arch. 1867 p. 229 seqq., a b c d e f in Relazione p. 4-6; g h non-nulla que fragmenta minora hic primum publicantur. Litterarum formas depingendas curavi in Relazione tab. I n. 2. Littera i saepius incertum est utrum extet, necne. — Recte me rettulisse olim ad a. 38 (Ann. inst. arch. 1867 p. 230 seqq.), falso

postea (cf. Relazione p. 7) ad a. 39 adsumpto perperam fragmento a tabulae eius anni, iam constat detecto anni 39 fragmento b. In actis his cum magister dicatur C. Caesar Augustus (cf. c 40; d 7), quem neque a. 38 neque a. 40 magisterio functum esse ex eorum annorum actis constat, nihil restat nisi ut ad annum 38 acta referamus.

| a. 38   | Iuppiter o(ptime) m(axime), quae in verba tibi bove aurato vovi esse fu-                                                                                                                                   |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | hoc die vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi donum auri p(ondo) XXV argenti p(ondo) IV ex pecunia fratrum Arvalium nomine eorum positum iri voveo ').                                                       |    |
|         | Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovi esse futurum, quod hoc die vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi colle <i>gii</i> fratrum Arvalium nomine bove aurata voveo esse futurum. |    |
|         | Minerva, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovi esse  futurum,                                                                                                                              | 10 |
|         | ast tu ea ita faxis, tum tibi collegii fratrum Arvalium nomine bove aurata voveo esse furum (sic).                                                                                                         |    |
|         | In eadem verba vovit deae Diae, Saluti, divo Augusto.                                                                                                                                                      |    |
|         | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus,                                                                                                                                               | 15 |
| lan. 7  | a(nte) d(iem) VII idus Ianuar(ias)                                                                                                                                                                         |    |
|         | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum                                                                                                                                                     |    |
|         | Arvalium nomine in luco deae Diae pro salute C. Caesaris Augusti                                                                                                                                           |    |
|         | Germanici vaccam, quam III non(as) Ianuar(ias) voverat, inmolacit.                                                                                                                                         |    |
| Ian. 11 | / / \ 7.6 \ TTT 43 \ W                                                                                                                                                                                     | 21 |
|         | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium                                                                                                                                            |    |
|         | nomine in Capitolio                                                                                                                                                                                        |    |
|         | 11/2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                  |    |
| 136     | b                                                                                                                                                                                                          |    |
| un. 127 | pr(idie) idus? Ianuar(ias) 1)                                                                                                                                                                              |    |
|         | in Pantheo (? in aede Concordiae?) adstantibus illis fratribus Arvalibus Taurus Statilius Corvinus promagister sacrificium deae Diae in hunc annum sic indixit:                                            |    |
|         | quod bonum faustum felix fortunatumque sit C. Caesari Aug(usto)                                                                                                                                            |    |
|         | Germ(anico) magistro, r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium), fratribus Aroalibus                                                                                                                  |    |
|         | mihique, sacrificium in luco domoque                                                                                                                                                                       |    |
|         | C. Caes(aris) Augusti Germanici magistri erit:                                                                                                                                                             |    |
| Mai 27  | a(nte) d(iem) VI k(alendas) Iunias domi                                                                                                                                                                    |    |
| 28      | a(nte) d(iem) IIII k(alendas) Iunias in luco et domi                                                                                                                                                       |    |
| 29      | a(nte) d(iem) III k(alendas) Iunias domi.                                                                                                                                                                  |    |
| ian. 30 | a(nte) d(iem) III k(alendas) Februar(ias)                                                                                                                                                                  |    |
|         | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium                                                                                                                                            |    |
|         | nomine in campo ad aram Pacis inmolacit, .                                                                                                                                                                 | 1  |
|         | a 1) cf. a. 27 n. 4. die III kalendas Februarias. Cum autem b 1) Diem acta quae praecedunt et indictio fieri soleat aute idus Januarias,                                                                   |    |
|         | sequentur ostendunt neque priorem esse hoc anno pridie idus Arvales indixisse                                                                                                                              |    |
|         | die III idus Ianuaras nec posteriorem conieci.                                                                                                                                                             |    |

### <sup>11</sup> adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius Camillus?

C

| 1 | eodemque | die | 1) |
|---|----------|-----|----|
|   |          |     |    |

Ian. 30

Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Aroalium nomine natali Iuliae Augustae in Capitolio Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem ma-|rem inmolavit.

adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius Camillus.

pr(idie) k(alendas) Februar(ias)

Ian. 31

Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine natali Antoniae Augustae in Capitolio Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem inmolavit.

a(nte) d(iem) XV k(alendas) Apriles

Mart. 18

Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine, quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu imperator appellatus est,

in Capitolio Iovi, Iunoni, Minervae hostias maiores III inmolavit, ante templum

novom divo Augusto unam.

adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius | Camillus,

Appius Iunius Silanus.

Mart. 28

a(nte) d(iem) V k(alendas) Apriles
Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine,

hoc die C. Caesar Augustus Germanicus urbem ingressus est, in Ca-

Iovi, Iunoni, Minervae victimas maiores III inmolavit, ante templum novom divo Augusto unam.

adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camillus, Appius Iunius | Silanus.

a(nte) d(iem) XIIII k(alendas) Maias

April. 18

Taurus Statilius Corvinus promagister ob ramum vetustate delapsum in luco deae Diae sacrificium piaculare fecit ramumque exportari iussit. a(nte) d(iem) VIIII k(alendas) Maias

April. 23

Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine ad theatrum Marcelli ante simulacrum divi Augusti bovem marem inmolavit. adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius

M. Furius

pitolio

c ') cum praecedat nota III kalendas das easdem, natalis Iuliae Augustae non Februarias, sequatur nota pridie kalen- potest fuisse nisi ipse dies III kalendas.

| a. 38  | Appius Iunius Silanus.                                                                             | 28 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mai 24 | a(nte) d(iem) VIIII k(alendas) Iunias                                                              |    |
|        | Taurus Statilius Coroinus promagister collegii fratrum Arvallum nomine in                          | 30 |
|        | Capitolio <sup>2</sup> ) natali Germanici Caesaris Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem   marem inmolavit. |    |
| Mai 24 |                                                                                                    |    |
| Mai 22 | eodemque die in aede Iovis Statoris                                                                |    |
|        | ex tabella C. Caesaris Augusti Germanici in locum C                                                |    |
|        | L. Annium Vinicianum et in locum Ti. Caesaris Drusi f(ili) P. Memmium                              |    |
|        |                                                                                                    |    |
|        | Regulum <sup>3</sup> ) et in locum M. Silani C. f(ili) C. Calpurnium Pisonem fra-                  | 35 |
|        | tres Arvales                                                                                       |    |
|        | cooptavit.                                                                                         |    |
|        | adfuerunt M. Furius Camillus, Appius Iunius Silanus, Paullus Fabius                                |    |
|        | Persicus.                                                                                          |    |
| Mai 25 | a(nte) d(iem) VIII (VII?) k(alendas) Iunias 4)                                                     |    |
|        | C. Caesar Augustus Germanicus magister collegii fratrum Arvalium                                   |    |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |    |
|        | ob memoriam Ti. Caesaris avi sub diu in ara sacrificavit.                                          | 44 |
|        | • • • • • • • • • • • • •                                                                          |    |
|        | d                                                                                                  |    |
|        | adfuerunt M. Furius Camillus, Appius Iunius Silanus, Cn. Domitius Ahe-                             | 1  |
| -      | nobarbus, Paullus Fabius Persicus, C. Caecina Largus, Taurus Statilius                             |    |
|        | Corvinus, L. Annius Vinicianus, C. Calpurnius Piso.                                                |    |
| Mai 29 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |    |
|        | a(nte) d(iem) IIII k(alendas) Iunias                                                               |    |
|        | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium                                    |    |

nomine in luco deae Diae ') vaccam inmolavit;

eodemque die C. Caesar Augustus Germanicus magister collegii fratrum Arvalium cum Appio Silano flamine deae Diae agnam opimam inmolavit et signum misit quadrigis et desultoribus.

adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius Camillus, C. Caecina Largus?, L. Annius Vinicianus, C. Calpurnius Piso. a(nte) d(iem . . . ias

2) sacrificia ob natales principum fiebant in Capitolio, ubi ara erat gentis Iuliae (Or. 737; 5088; cf. Relaz. p. 9).

incertum est, cum detecto fragmento d refellantur ea quae de excludendo die VII olim proposui: cf. Ann. inst. arch. 1867 p. 244. De ipso sacro cf. Mommsen in Relazione p. 11. 12 et commentarius de sacrificio ob memoriam Ti. Caesaris facto.

4()

10

<sup>3)</sup> P. Memmium Regulum tum cooptatum esse inde collegi, quod cum antea nomen eius in actis non reperiatur, postea saepe commemoratur.

<sup>4)</sup> diem, cum praecedat dies VIIII kalendas Iunias, sequatur mentio sacri ab Arvalibus celebrati diebus VI IIII III kalendas easdem, constat fuisse aut VIII aut VII: uter intellegendus sit,

d Fragmentum hoc ad c ita applicatur, ut illius vv. 7 priores coniungantur cum huius versibus ultimis.

<sup>1)</sup> cf. a. 27: fortasse praestat [ad aram deae Di]ae, ut est in actis annorum posteriorum.

g. 38 u Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine vaccam ad aram Providentiae Augustae inmolavit. adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camillus, Appius Iunius Ser. Asinio Celere, A. (? Sex.?) Nonio Quinctiliano co(n)-|s(ulibus)2) a(nte) d(iem) . . . . . . . . 31 Taurus Statilius Coroinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine in Capitolio ob . . . . . . . . ares Iovi o(ptimo) ma(ximo) bovem marem inmolavit. adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camillus, Appius Iunius Silanus. a(n)  $d(iem) \dots \dots$ Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine . . . . . . . . . . . . vaccam inmolavit. adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camillus, Appius Iunius Silanus. a(nte)  $d(iem) \dots 3$ Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine . . . . . . . . . . . . . . . . bovem marem inmolavit.

adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furius Camillus, Appius Iunius

- <sup>2</sup>) consulum nomina restitui ex Frontino aqu. 102 ed. Bücheler, qui ex codice Casinate exhibet sic: Laenati Aquila Iuliano et Nonio Asprenate consulibus M. Porcius Cato; huic successit post mensem Ser. Asinio Celere A... tonio Quinctiliano consulibus A. Didius Gallus. Cato igitur iniit curam aquarum mense Iunio a. 38, deposuit vel vita functus est mense Iulio anni eiusdem, nec in verbis quicquam corrigendum praeter corruptelas nominum Quinctiliani.
- 3) in restituendis iis, quae sequuntur, paullo audacius olim versatus sum (cf. Relazione): in fastis enim Amiterninis et Antiatibus cum feriae proponantur natali Divi Iulii a. d. UII idus Iulias (cf. C. I. L. 1 p. 324 et 328), in Vallensibus autem natalis Ti. Claudii Germanici ad kalendas Augustas adnotatus sit (cf. Suet. Claud. 2; Dio 60, 5), horum natales in acta quoque Arvalium relatos esse posui. Et de Clau-

dio quidem videtur dubitari vix posse, cum omnia, quae ad familiam principis pertinent, accurate ab Arvalibus in acta relata sint, Claudius autem antea neglectus a C. Caesare consul factus ad tempus certe honorifice habitus sit (cf. Suet. Claud. 7). At valde dubium num Divus quoque Iulius natali suo sacrificiis ab Arvalibus celebratus sit, cum in actis nulla eius mentio fiat. Praeterea etiam natalis C. Caesaris Augusti, qui est pridie kalendas Septembres (fast. Vall. et Pigh.; Suet. Cal. 8; vita Commodi 10 et 1), actis perscriptus fuerit necesse est. Quamobrem licet tantum non certum sit duos saltem natales in hac parte actorum scriptos fuisse (nam agi de natalibus celebrandis paucae etiam quae supersunt actorum reliquiae satis significant), cum quinam fuerint demonstrari nequeat, in notis eos indicare quam in textum recipere malui.

| a. 38    | Silanus.                                                                                                                                                                               | 3  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | a(nte) d(iem)                                                                                                                                                                          |    |
|          | nomine in Capitolio Iovi                                                                                                                                                               |    |
|          | o(ptimo) m(aximo) bovem marem inmolavit.                                                                                                                                               |    |
|          | adfuerunt                                                                                                                                                                              | 4  |
|          | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine cet.                                                                                                            |    |
|          | e                                                                                                                                                                                      |    |
|          | novom                                                                                                                                                                                  |    |
| Sept. 23 | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, M. Furins Camillus, Appius Iunius Silanus, P. Memmius Regulus, C. Caecina Largus, L. Annius Vinicianus a(nle) d(iem) VIIII k(alendas) Octobr(es) ') |    |
|          | Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine in templo novo natali divi Augusti divo Augusto bovem marem inmolavit.                                          |    |
|          | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus, M. Furius Camillus, P. Memmius Regulus, C. Caecina Largus,                                                                | 11 |
|          | eodem die ob consecrationem Drusillae in templo divi Augusti novo                                                                                                                      |    |
|          | Arvalium i subsequi                                                                                                                                                                    | i  |
|          | , divae Drusillae*)                                                                                                                                                                    | •  |
|          | a(nte d(iem) VIII h(alendas) Octobr(es) 3)                                                                                                                                             |    |
| Sept. 24 | Taurus Statilius Corvinus promagister Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem in Capitolio inmolavit.                                                                                       |    |
|          | adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus,                                                                                                                           | 21 |
|          |                                                                                                                                                                                        |    |
|          | $\boldsymbol{f}$                                                                                                                                                                       |    |
|          | a(nte) d(iem)                                                                                                                                                                          |    |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                |    |
|          | ε 1) de natali Divi Augusti biduo ce- convenerunt, cogitavi de consecratione                                                                                                           |    |

e 1) de natali Divi Augusti biduo celebrato cf. ad acta sacrificiorum ob natales principum celebratorum p. 51.

<sup>2)</sup> cum verba collegium fratrum Arvalium et subsequi decretum quoddam videantur indicare a fratribus Arvalibus factum, idque pertinens ad domum Augustam, quod in templo Divi Augusti Arvales

convenerunt, cogitavi de consecratione Drusillae, cuius nomen legitur vv. 15, 16; cf. Dio 59, 11.

<sup>3,</sup> cum Arvales biduo natalem divi Augusti celebrarint, nec diei secundi in capite praecedenti mentio fiat, de die restituendo fere constat.

|                                                                                                                                                                                                                          | a. 88   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| adfuerunt                                                                                                                                                                                                                | Oct. 12 |
| Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine in templo novo ob Augustalia divo Augusto bovem marem inmolavit.                                                                                  |         |
| adfuerunt cet.                                                                                                                                                                                                           |         |
| $oldsymbol{g}$                                                                                                                                                                                                           |         |
| a(nte) d(iem) Octob? Novemb? Decemb?r(es)                                                                                                                                                                                |         |
| Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine ob ramum vetustate delapsum in luco deae Diae sacrificium piaculare fecit ramumque exportari iussit 1).  a(nte) d(iem) XVI k(alendas) Decembr(es) |         |
| Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvalium nomine inmolavit natali Ti. Caesar(is) Augusti in Capitolio Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem *).                                                       |         |
| adfuerunt Paullus Fabius Persicus, Cn. Domitius Ahenobarbus,                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |
| h                                                                                                                                                                                                                        |         |
| o                                                                                                                                                                                                                        |         |

f propter commemoratum Memmium Regulum ad posteriores anni menses referendum est. Litterae autem quae sunt O·N v.5 cum templum novum Divi Augusti videantur indicare, ad Augustalia fragmentum conieci pertinere: cf. tabulae a. 58, 6 et 66, 2 v. 33 seqq.

1

g 1) cf. piaculum factum a. d. XIIII kalendas Majas.

<sup>2</sup>) quod posni diem natalem indicatum esse Tiberii, tantum non certum est. Nam littera r, quae praecedit genetivo Augusti (v. 7), documento est imperatorem nominatum esse, eumque Tiberium, cum C. Caesar cognomine Germanici non possit carere, Caesar autem Augustus divus dicendus fuerit. Accedit quod et verba in Capitolio ad diem natalem celebrandum commode referuntur, et hoc fragmentum in fine tabulae videtur collocatum fuisse, natalis autem Tiberii fuit a. d. XVI kalendas Decembres; cf. Suet. Tib. 5; Dio 57, 18; acta a. 33 et 35.

abc

a. 39 C. Caesare Aug(usto) Germanico II

L. Apronio Caesiano co(n)s(ulibus)

Appius Iunius Silanus mag(ister) fratr(um) Arval(ium)

<sup>Ian. 1</sup> k(alendis) Ianuaris

L. Salvius Otho flamen et promagistro ') collegii
fratr(um) Arvalium nomine inmolavit in Capitolio
ob consulatum C. Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi o(ptimo) m(aximo)
bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam '),
et ante statuas C. Caesaris Aug(usti) Germanici ') . . . . . ?; item
divo Aug(usto) ad templum novom ') cet. . . . . . . . .

Reperta sunt in vinea Ceccarelliorum fragmenta a anno 1868, b et c anno 1869: d ibidem effossum servabatur apud Fulvium Ursinum cum Ursinianis ceteris. Quae cum transferrentur in aedes Farnesiorum, videtur periisse: neque enim apud Farnesios vidit Marinius, nec nunc extat in museo Neapolitano. Litterae altae in indice mill. circiter 20, in textu mill. 10.

Descripsimus Bormann et ego a b c; edidi a in Relazione p. 4; d solus servavit Fulvius Ursinus in schedis A. Augustini f. 33' et not. ad Catonem cet. p. 214, 3 (inde Grut. 117, 3; Marini tab. 7 ex eoque Orelli 2266, qui citat etiam n. 698). Ab Ursino Ligorius Taur. vol. 18 f. 65' interpolatum.

a male olim coniunxi cum actis a. 38 (cf. *Relazione* p. 4); c (vv. 6 seqq.) conectendum esse cum a b ostendum et forma litterarum et sacrificium factum ob consulatum, cum kalendis Ianuariis pro Augustis consulibus sacrificare soliti sint.

1) nomen promagistri desumpsi ex

fr. d v. 9, ubi vix dubium quin vice magistri Otho functus sit. Quod si improbas statuens flaminem non potuisse immolare pro magistro, litterae ET restituendae sunt ita, ut hoc anno promagistrum fuisse credamus praET(orem) quendam.

10

- <sup>2</sup>) cf. a. 57.
- \*) supplementum valde incertum est, de quo cf. comment. de sacrificiis extra ordinem factis.
- 4) supplementum indicatur mentione divi Augusti, cui in templo novo vel ante id sacrificari solebat.

d

nomine in Capitolio natali Agrippinae

Germanici Caesaris, matris C. Caesaris

Augusti Germanici ') bovem m(arem) Iovi o(ptimo) m(aximo)

inmolavit. adfuerunt Cn. Domitius,

Paullus Fabius Persicus, C. Caecina Largus.

a(nte) d(iem) VI k(alendas) Novembr(es)

in Capitolio ex s(enatus) c(onsulto) ob detecta nefaria consilia in C. Caes(arem) Aug(ustum) Germanicum Cn. Lentuli Gaetulici b(ovem) m(arem) inmolavit L. Salvius Otho flamen et promag(istro) collegii fratrum ') Arvalium nomine ') cet.

d ad hunc annum rettuli propter mentionem coniurationis Lentuli Gaetulici, de cuius anno cf. comment. de sacrificiis extra ordinem factis p. 78. Pertinebat tamen ad tabulam aliam, cum c in ima tabula positum fuisse manifestum sit

1) natalem Agrippinae, quem hoc loco scriptum fuisse apparet, tribuendum esse mensi Octobri videtur confirmari collatis actis a. 38 et 39; nam in illis quidem nota superest diei IIII idus Octobres, in his sequitur dies VI kalendas Novembres, ut inter hos dies interfuerit natalis Agrippinae. V. 1. LIO·NATA Urs. in schedis Aug., FRATR id. ed., IN CA-PITOLIO NATALEM interpol. Ligor.

- 3) PATR .... Urs. in sched., Ligor.
- 3) cf. a. 66 p. 1, 2; a. 87 p. 2, 62: quamquam de ipsis verbis parum constat.

L.

Taur

M

Traditur :

adfuit M. Ennius Vinicianus

in Capitolio

promagistro magisterii

L

a. 40

fraterculi conlegi fratrum Arvalium ob natalem Germanici

Iovi bovem marem, Iunoni vaccam

immolavit

M. Ennius Vinicianus, M. Silanu, C. Caecina Largus, Taur. Statilius Corvinus.

k Innis

adfuit pro magistro magisteri

fraterculi conlegi fratrum Ar-

valium nomine ad deam Diam vaccam immolavit. adfuerunt

imp. Caesar Aug. Germanicus

C. Caecina Largus, Taurus Statilius Corvinus, M. Ennius Vinicianus, C.

Calpurnius Piso, M. Silanus.

n. Iun. in Capitolio

adfuit pro magistro magisterii

fraterculi conlegi fratrum

Arval. nomine ob natalem

Germanic. Aug. Iovi bovem marem

Iunoni vaccam, Minervae vaccam. adfuerunt C. Caecina Largus, M. Silanus,

M. Ennius Vinicianus, C. Calpurnius Piso

Marmorea tabula effracta in aedibus Coritiorum.

Solus servavit Donius 9,29 inde Murat. 585, 1 et Marini tab. VIII), qui repperit in ms. bibliothecae Stroziae Florentinae.

Pertinet fragmentum ad annum posteriorem anno 38, quo Annius Vinicianus inter Arvales cooptatus est (cf. a. 38), priorem anno 41, quo interfectus est C. Caesar. Sacrum Arvalium in luco fit a. d. IIII kalendas Iunias: itaque probabiliter referendum est ad a. 40; cf. de fratrum Arvalium sacro annuo p. 3 seq. — Fragmentum est valde mutilum et foede interpolatum: atque in vv. quidem 1.11.20 verbûm adfuit, in vv. autem 3.4.11.12. 20. 21 verba magisterii fraterculi temere addita esse facile apparet; neque enim in actis Arvalium cum titulo promagistri coniungitur verbum magisterii, et magistro huius anni Fraterculo cognomen fuisse audacius quam verius suspicatus est Ma-rinius (p. 69). — De forma lapidis haec nobis videmur assecuti esse. Ab initio decem versuum priorum nonnulla exciderunt: desunt enim v. 1 nomen alius cuiusdam Arvalis qui adfuit praeter Vinicianum, v. 2 nota diei quo immolatum est, 3 nomen promagistri, 5 vocabulum

nomine, 6 nomen Caesaris, 7 mentio Minervae, 8 verbum adfuerunt, 10 nota diei. Contra in iis qui sequuntur initio desideratur nihil; nam exceptis erroribus quibusdam minoris momenti verbis divae Drusillae et immolavit in fine vv. 22 et 24 adiectis per vv. 12-18 et 21-26 bene procedit oratio, quaeque vv. 11. 12. 19-21 minus recte leguntur, ea orta sunt ex interpolatione paullo ante notata. verbum quidem adfuit vv 11 et 21 positum videtur loco nominis promagistri, quod ipsum in lapide perierat. Ut autem periret, vix poterat fieri, nisi de consilio deletum erat. Quod si verum est, non sine probabilitate nomen ibi restituetur M. Furii Camilli Scriboniani, qui in actis a. 38 inter Arvales saepe commemoratur. Is cum anno 42 in Dalmatia contra Claudium seditionem movisset, interfectus nomenque eius e publicis monumentis erasum est (cf. ad a. 37 et index personarum). Quod quamquam neglectum est in actis a. 38, vix poterat non fieri, ubi Camillus ipse caerimoniis praesederat. -Verba magisterii fraterculi unde originem traxerint, parum liquet.

25

### Restitue sic fere:

a. 40

VIIII k(alendas) Iunias 2) in Capitolio

Mai 24

3. 4 M. Furius Camillus? promagister conlegi fratrum Arva-

s lium nomine ob natalem Germanici

Caesaris Iovi bovem marem, Iunoni vaccam,

Minervae vaccam immolavit.

adfuerunt L. Annius Vinicianus '), M. Silanus, C. Caecina Largus, Taur(us) Statilius Corvinus.

IIII k(alendas) Iunias

Mai 29

u. 12 M. Furius Camillus? pro magistro conlegi fratrum Arvalium nomine ad deam Diam vaccam immolavit<sup>3</sup>). adfuerunt

imp(erator) C. Caesar Aug(ustus) Germanicus,
 C. Caecina Largus, Taurus Statilius

Corvinus, L. Annius Vinicianus 1), C.

Calpurnius Piso, M. Silanus.

... non(as) Iun(ias) in Capitolio

30, 21 M. Furius Camillus? promagistro conlegi fratrum

Arval(ium) nomine ob natalem ')

Germanici Aug(usti) Iovi bovem marem,

Iunoni vaccam, Minervae vaccam immolavit.

25 adfuerunt C. Caecina Largus, M. Silanus,

L. Annius Vinicianus 1), C. Calpurnius Piso. .

Aug(usti) quominus restituatur, impediunt cum sacrificia quae anno certe 39 soli Iovi facta sunt, tum mensis, cum natalis Agrippinae mense Octobri videatur celebratus esse (cf. a. 39 d). Cogitavi de natali 'divae Drusillae Germanici f(iliae) sororis Aug(usti)', sedprobabilius Mommsenus proposuit nomen abrasum esse Caesoniae uxoris C. Caesaris Germanici Aug(usti), quamquam per exceptionem nomen Germanici tum ante titulum Augusti legitur. Caesonia periit cum marito gladio a centurione confossa (Suet. Cal. 59) deletumque nomen eius esse valde probabile.

<sup>1)</sup> praenomen et nomen Viniciani correxi ex a. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. a. 38.

a) caput hoc pertinere ad sacrificium mense Maio in luco factum conclusi ex verbis ad deam Diam, tem ex vacca immolata (cf. Relazione p. 12). Mommsenus cogitavit de inferiis Ti. Caesari factis (cf. l. c. et a. 38 c, 38), quae in actis huius anni non commemorantur.

<sup>4)</sup> Corrupta esse apparet verba Germanic. Aug., cum et cognomen Germanici ultimo loco poni debeat, neque dies natalis C. Caesaris hic memorari possit, quippe qui pridie kalendas Septembres fuerit. Agrippinas Germanici [matris]

## TI. CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS.

| 43 | et col¹) legam                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | post cooptati') onem?                                                                                       |
|    | ?                                                                                                           |
|    | illo die illo loco                                                                                          |
|    | sacrificium indixit deae Diae ille (pro?) magister in XVI k(alendas) Iu-<br> n(ias) in 3) domo,             |
|    | XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et in domo, XIII k(alendas) Iun(ias) in domo, ibique tabulae apertae sunt |
|    | quibus scriptum fuit: Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus p(ater)                                       |
|    | p(atriae)                                                                                                   |
|    | fratribus Arvalibus collegis suis salutem.                                                                  |

Fragmentum tabulae marmoreae repertum in impluvio coenobii S. Priscae sub Aventino, deinde apud Fabrettium FABR. Nunc Urbini in aedibus ducalibus (cl. XXII).

in locum M. Furi 4) Camilli M. Furium? 5) . . . . . .

nobis mea sententia fratrem Arvalem collegam coopto.

Descripsit Bormann. Ed. Fabretti 441, VI (inde Marini tab. XII), qui imaginem exhibet.

Fragmentum ad annum 43 rettuli. quod v. 8 seqq. de cooptatione agitur collegae in locum M. Furii Camilli Scriboniani mota seditione anno 42 in Dalmatia interfecti. Nam cum locum eius in collegio diu vacuum remansisse probabile non sit, ipso anno 42 successorem ei non datum esse sacri Arvalium ostendit indictio (vv. 5. 6), quae ineunte anno fieri solebat. In restituendo fragmento fere reieci supplementa tam Marinii quam quae audacter Lehmannus (Claudius Urkunden 303) proposuit. Mommsenus (Hermes 3 p. 133 n. 8) rettulit ad a. 37, vv. 8 seqq. restituens sic: 'imp. C. Caesar Augustus Germanicus p. p. fratribus Arvalibus collegis suis salutem. in locum M. Furi Camilli M. Furium Camillum filium fratrem Arvalem vobis nomino', fratremque cooptatum ipsum Scribonianum esse censuit, fortasse recte.

- 1) et col om. Borm.
  2) AOPTAT Tad., JOPTATI Fabr.
- 3) in. RVI Borm. II id., IN Fabr.; scribendum esse IN vidit iam Marin.
- 4) I. Fabr.; Bormanno de hac littera minus constabat. Quod Marinius p. 84 proposuit legendum esse I, magis probabile est quam locum una esse littera L expressum.
- 5) nescio num recte Furium dixerim Arvalem cooptatum, nam filio Camilli quamquam Claudius pepercit (Tac. ann. 12, 52), vix probabile eum in locum patris suffectum esse.

| 12 |                                       |                                     | a: 4 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
|    |                                       | allatae ut                          |      |
|    |                                       | ) novo divi Augusti                 |      |
| 15 | eo                                    | dem die                             |      |
|    | tabellam recitav                      | erunt                               |      |
|    | Ti. Claudius Caesar Augus             | tus Germanicus <sup>7</sup> )       |      |
|    | i. f.                                 | fr *) ater Arvales?                 |      |
| -  |                                       |                                     |      |
|    | 6) APTO Fabr.                         | 8) FT Borm.: Fabrettum secutus sum. | ,    |
|    | 7) videntur relata fuisse verba in ta | 3-                                  |      |
| Ł  | bella scripta, ut vv. 8 segg.         | •                                   |      |

### CLAUDII A.

adfuerunt

C. Caecina Largus, L. Vitellius, Paullus Fa-1) bius Persicus, C. Piso, Magnus Pompeius.

. . idus Ianuar(ias)

sacrum Iovi <sup>3</sup>) quod Ti. Claudius Caesar

Augustus Germanicus p(ater) p(atriae) appellatus est:
in Capitolio <sup>3</sup>) Iovi bovem marem, Iun<sup>4</sup>)oni
vaccam, Minervae vaccam, Felicitati
vaccam, divo Aug(usto) bovem marem, divae
Augustae vaccam.

Neapoli MET. SMET. qui iam non extare addit LIG. LIPS.; in aedibus Pontani, addit PIGH. — Apud Fulvium Ursinum errore GRVT. 117, in cuius ed. 2 additur a GVDIO qui sumpsit a LIGORIO: repertum extra portam Portuensem loco nunc dicto affoga Pasino.

Solus servavit liber Pontani, ex eoque desumpserunt Morillon apud Metellum Vat. 6039 f. 359 et Smetius 49, 8 (inde Grut. 116, 5) 'e Iohannis Pontani libro qui apud Hadrianum Gulielmum servatur'; a Smetio, ut videtur, aeceperunt Pighius Leid. Luzac. p. 108; Ursinus ad Caton. cet. p. 213, 1 (inde Grut. 117, 1), a quo accepit Lipsius ms. f. 8; Panvinius Vatic. 6035 f. 6', fast. ad a. 801; Manutius orth. 715, 2 vv. 15 priores parum accurate; Ligorius Taur. vol. 12 interpol.; ex ambobus Gruteri exemplis Marini tab. IX (inde vv. 1-9 Orelli 2267). Restituerunt Gudius ad Grut. 116, 5 ed. 2, Fabretti emend. Grut., Marini. Hunc ego fere secutus sum.

Propter sacrum pro nomine patris patriae Claudii factum Borghesius (Ann. inst. arch. 1849 p. 33, opp. 5 p. 192) acta tribuit anno 42, quo Claudium ita appellatum esse probavit: At cum in sacro simul sacrificetur divae Augustae, ea

bus post consecrata sit (cf. Marini p. 76), apparet illud factum esse post a. 42 et fuisse annuum (cf. commentarius de sacris Arvalium annuis p. 69). Itaque de anno tabulae nihil constat nisi esse inter a. 43 et 48, nam qui in ea memoratur L. Silanus abdicare se praetura ante IIII kalendas Ianuarias morique initio anni (49) a Claudio coactus est, die ipso Claudii et Agrippinae nuptiarum (Suet. Claud. 29; cf. Tac. Ann. 12, 5 seqq.). Textum dedi restitutum ex exemplis Metelli et Smetii, adnotatis iis quae varie ab iis referuntur.

autem eodem anno 42 demum paucis die-

- 1) inter vv. 1 et 2 Ligorius inserit verba haec S.ESSE.FVTVRVM.IN AED.
- 2) EM Met., OVI Smet. (ONI Urs. Lig. Pigh.); feriae iOVI minus recte Marini.
- 2) TOMO Met., TONIO Smet. (TO-LIO corr. Urs.).
  - 4) CVN et supra scriptum VM Met.

adfuerunt

a. 43-48

C. Caecina Largus, L. Vitellius, Paullus
 Fabius Persicus, Taurus Statilius 5)
 Corvinus, C. Piso, M. Silanus, L. Silanus,
 Magnus Pompeius.

XVI k(alendas) Febr(uarias)

Ian. 17

ob consecrationem ') divae Aug(ustae) in templo ')
novo? divo Augusto bovem marem, divae
Augustae vaccam.

adfuerunt

<sup>20</sup> C. Caecina Largus <sup>8</sup>), L. Vitellius, Paul <sup>9</sup>)lus Fabius Persicus <sup>10</sup>), Taurus Statilius Corvinus, C. Piso, M. Silanus, L. Silanus, Magnus Pompeius.

III k(alendas) Febr(uarias)?")

Ian. 30

- 5) SATILLIVS Met.
- 6) CATIONEM Met., CATIONEM
- 7) //// ITEM Met., hiatu non indicato ITEM Smet.; videtur legendum esse, ut scripsi: cf. comment. p. 59.
  - 8) ARCVS Met.
  - 9) PAVL! Met.

- 10) IVS Met.
- 11) hoc loco aut videtur relatus esse natalis divae Augustae (cf. comm. desacrificiis annuis ob natales principum p 52 b et a. 38 p. 60) aut sacrificium ad aram Pacis (a. 38), quamquam aetate etiam Claudii in actis id perscriptum esse nequaquam constat.

### CLAUDII B.

| a. 43—48 · |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | nomine in Capitolio pro salute (?) Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici |
|            | Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni                               |
|            | vaccam, Minervae vaccam, Saluti publicae (?)                             |
|            | vaccam, divo Augusto bovem marem, divae Augustae                         |
|            | vaccam, in templo Concordiae                                             |
|            | item in Palatio divo Augusto bovem marem, divae Augu-                    |
|            | stae vaccam, ad aram Providentiae vaccam,                                |
|            | vaccam immolavit.                                                        |
| a          | sdfuerunt Cn. Domitius ')                                                |
|            | Taurus Statilius Corvinus,                                               |
|            | L. Vitellius.                                                            |

Fragmentum repertum extra portam Portuensem loco nunc dicto affoga l'asino GRVT. 117 ed. 2, deinde apud Fulvium Ursinum VRS., postea apud Farnesios cum monumentisque Farnesianis delatum in museum Neapolitanum, ubi adhuc servatur.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Edd. Ursinus ad Caton. cet. p. 214, 2 (inde Grut. 117, 2); Marini tab. X; inscriptiones veteres quae in R. Museo Borbonico adservantur 1 n. 111; Fiorelli catal. 58; cf. Mommsen I. N. p. XXII.

Marinius aetati Claudii Augusti tribuit, eiusque sententiam confirmant et litterarum forma, et ipsa verborum dispositio, cum in fine vv. 2 et 4 nomen divae Augustae interierit a Claudio demum inter divos receptae. Post aetatem Claudii incisum esse non potest, cum non immoletur divo Claudio. — Superne margo extat, ut actorum partem priorem in tabula altera exaratam fuisse manifestum sit. —

In supplementis cum alia incerta sunt, tum sacrificia pro salute imperatoris facta esse probabile sane est, quod divo Augusto et divae Augustae immolatur bis, in Capitolio et in Palatio sive in templo novo, nec tamen certum. A prioribus exhibentur, sed iam perierunt litterae 1 extr. m, 2 extr. em, 3 in. i, 3 extr. ae, 4 in. Pa, 4 extr. o, 5 in. a, 5 extr. en, 6 extr. v, 7 extr. om.

1) non est Cn. Domitius Ahenobarbus Neronis pater qui imperante C. Caesare vita functus est (Suet. Nero 9), sed alter ex consulibus suffectis a. 39 sive Corbulo sive Afer.

# CLAUDII C.

|   | adfuerunt                                                                   | a. 50-5 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | T. Sextius Africanus, Aelius Lamia (?) 1), M. Valerius                      |         |
|   | Messalla.                                                                   |         |
|   | IIII k(alendas) Iulias in Capitolio (pro?)  magister                        |         |
|   | conlegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro valetudine              |         |
| , | Neronis Claudi Drusi Germanici Caes(aris), praeunte                         |         |
|   | in e(a) v(erba) q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt):                            |         |
|   | Iuppiter optime maxime, te precamur quaesumusque, uti                       |         |
|   | tu Neronem Claudium subolem Agrippinae Aug(ustae), Ti(beri) Claudi          |         |
|   | Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici)                                            |         |
|   | divini principis parentisque publici filium, princ(ipem) iuvent(utis), sal- |         |
|   | vom incolu-                                                                 |         |
|   | menque (sic) conserves et in reliquom malae valetudinis primo               |         |
| J | q²)uoque tempore praestes expertem, quae si ita sunt eruntve, astu ea ita   |         |
|   | facusis, tum nos tibi bo le aurato vovemus esse futurum.                    |         |
|   | Iuppiter optime maxime, quae in verba tibi b(ove) a(urato) vovimus esse     |         |
|   | futurum,                                                                    |         |
|   | q')uod hodie vo limus, astu ea ita facusis, tum nos in eadem verba          |         |
|   | q')uod conlegium fratrum Arvalium hodie vovit, bove aurato                  |         |
| 5 | tiri (sic) Ho Hemus esse furum (sic).                                       |         |
|   |                                                                             |         |

Fragmentum tabulae marmoreae erutum Romae, a Iosepho Melchiorri praeside inlatum in museum Capitolinum, in quo servatur: cf. Melchiorri revue archéol. 1845 p. 350.

Descripsimus Bormann et ego. Edidit Melchiorri appendice agli atti de' fratelli Arvali di G. Marini, Roma 1855, 4 (inde, sed correctum ex lapide Henzen 7419).

Dies IIII kalendas Iulias cum in actis Arvalium praeterea nusquam commemoretur, extra ordinem collegium convenit ac singularem quandam ob causam vota nuncupavit. Melchiorrius quidem (p. 10) quod coniecit vota pro adoptione Neronis suscepta esse, refellitur actis a. 59, quibus adoptio Neronis ante diem V kalendas Martias refertur. Vota pro valetudine eius suscepta esse ex v.26 effecit Mommsen ad Henzenum l. c. — Nero cum adoptatus sit a. 50 (cf. Tac. Ann. 12, 25 seqq.), fragmentum hoc scriptum est inter a. 50 et 54, quo Claudius interfectus est.

1) de hoc nomine parum constat:
Aelium Lamiam indicatum esse coniecit
Borghesius apud Melchiorrium l. c. p. 5.

2) litterae Q lineola inferna ex parte superest.

| 1. 50-54 Iuno regina, quae in verba Io i optimo maximo b(ove) a(urato) vovi- 16 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| mus esse                                                                        |
| futurum, quod hodie AoAimus, astu ea ita facusis, tum nos in eadem              |
| verba                                                                           |
| conlegi fratrum Ar Jalium nomine b(ove) a(urata) tibi vovemus esse              |
| futurum.                                                                        |
| Minerva, quae in verba Iunoni reginae b(ove) a(urata) vovimus esse fu-          |
| turum, quod                                                                     |
| hodie vovimus, astu ea ita facxsis, tum nos in eadem verba conlegi 2            |
| fratrum Arzalium nomine boze aurata tibi vovemus esse futurum.                  |
| Salus publica populi Romani Quiritium, te quaesimus preca-                      |
| murque, uti tu Neronem Claudium, subolem Agrippinae Aug(ustae), Ti-             |
| (beri) Claudi Caes(aris) Aug(usti)                                              |
| Germanici divini principis parentisque publici filium, princ(ipem) iuven-       |
| salvom incolumemque conserves et in reliquom malae                              |
| valetudinis primo quoque tempore praestes expertem; quae si ita sunt            |
| eruntve, astu ea ita facxsis, tum nos bove aurata tibi vovemus esse             |
| futurum.                                                                        |
| in conlegio adfuerunt                                                           |
| VIIIV Lunius Silanus                                                            |

## CLAUDII D.

| unmoladu Paulus Fadius                 | a. 5054  |
|----------------------------------------|----------|
| Persicus Iovi bovem                    |          |
| marem. 1) adfuit M. S 1)ilanus.        |          |
| VIIII 3) k(alendas) Oct(obres)         | Sept. 22 |
| natale divi Aug(usti) in Capito-       | -        |
| lio immolavit L. Vitellius             |          |
| magister pro collegio                  |          |
| fratrum Arvalium Iovi                  |          |
| bovem marem, ad aram                   |          |
| gentis Iuliae vaccam.                  | • .      |
| adfuerunt C. Caecina Largus,           |          |
| M. Silanus, Statilius Coroinus.        |          |
| VIII k(alendas) Oct(obres)             | Sept. 24 |
| in Palatio L. Vitellius magister       |          |
| pro collegio fratrum Arva-             |          |
| lium immolavit divo Aug(usto)          |          |
| bovem marem et divae Aug(ustae) vaccam |          |
|                                        |          |

#### In aedibus Coritianis DON. GOR.

Edd. Donius 9, 28 (inde Murat. 586, 1) et Gori col. Liviae p. 217 ex cod. bibl. Strozae 356: ex utroque Marini tab. XI.

10

15

Exemplum secutus sum Gorii, qui servavit versuum dispositionem. Restitutionem do a Marinio propositam, nisi quod omisi nomina consulum.

- 1) sacrificium soli Iovi factum videtur pertinere ad natalem principis cuiusdam: fortasse Claudii, qui fuit kalendis Augustis.
  - 2) M.S. Don. minus recte.
  - 3) IX traditur, fuit in lapide VIIII.

## CLAUDH E.

Log 4 West in . . . . .

loci blocem) masem. Imoni caccam, Minercae caccam
o's constalum
ante temp'um nocom

Fragmentum litteris elegantibus altis milli 10. repertum in vinea Ceccarelliorum a. fere 1858, deinde apud Angelum Pellegrinium.

Descripe. Endi minus accurate in Annalibus instituti arch. 1-58 p 51 ex apographo Penegnolli.

Proper commemoration templum norum fragmentum constat ante aetatem Flaviorum post imperium Thorni exaratum esse, com templum iliud dedicatum sit anno C. Caesaris primo: cf. comm. p. 55. Litterarum forma Clandianae potius quam Neronianae aetatis videtur esse. Quod in ima parte superest margo, acta in tabula altera continuata esse indicat. Pragmentum non liquet utrum ad sacrum annuum ob comitia consularia Neronis celebratum, an ad introitum consulatus principis referendum sit.

## NERO CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS.

Cn. Lentulus Gaetulicus, T. Curtilius Mancia 1).

III idus Decembr(es) in sacra via

P. Memmius Regulus pro magistro fratrum Arvalium nomine immolavit

| ex edicto? |
| Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici principis 1) parentisque
| publici ante |
| domum Domitianam ob memoriam Domiti patris eius bovem marem.

XVIII k(alendas) Ianuar(ias) in Capitolio

P. Memmius Regulus pro magistro fratrum Arvalium nomine ob natalem
| Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici principis parentisque publici immolavit Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni vaccam, Mi-

Tabula superne et inferne fracta Romae in aedibus Coritianis DON.

Edidit Donius 9, 30 (inde Murat. 585, 2 et Marini tab. XIII) ex ms. bibl. Stroziae Florentinae.

Fragmentum non minus corruptum et interpolatum quam quae ex eodem codice desumpta sunt acta a. 40 et CLAUD. D. Rettuli ad a 55, quia v. 4 videtur indicata esse prima institutio sacrificii in memoriam Cn. Domitii patris Neronis: genetivo enim qui est Neronis Claudi Caesaris Augusti declaratur vocabulum edicto vel simile aliquod praecessisse. Sacrificium autem illud anno 55 institutum esse confirmat Tacitus, cum illo anno effigiem Cn. Domitio patri Neronem a senatu petiisse narrat (Ann. 13, 10; cf. Suet. Ner. 9).

1) CN·LENTVLO·GAETVLICO·T·CVRTILIO·MAG·F·A traditur: in qui-

bus Manciae cognomen latere qui intellexit Marinius (p. 88), erravit in eo, quod indicatos esse posuit consules suffectos, eumque secutus est Borghesius (in fastis ineditis). Nerone autem imperante consulatus fuerunt semestres: consules igitur suffecti cum inirent kalendis Iuliis. fieri non potuit ut a. d. III idus Decembres, primum in actis commemorarentur, nam sub Nerone mensibus Octobri et Novembri quattuor saltem fratrum Arvalium sacra celebrabantur (cf. a. 58). Nec magis fieri poterat, ut v. 14 repeterentur consulum nomina. Lentulus igitur et Curtilius non possunt fuisse nisi Arvales nominati inter eos qui adfuerunt.

nervae vaccam,

2) totum v. 4 eiiciendum esse utpote errore repetitum ex v. 8 temere statuit Marinius (p. 89).

| a. 55 | Saluti publicae vaccam, Genio eius taurum 3).    |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | in collegio fratrum Arvalium adfuerunt           |
|       | P. Memmius Regulus promagistro fratrum Arvalium  |
|       | Faustus Cornelius Sulla Felix,                   |
|       | Cn. Lentulus Gaetulicus, T. Curtilius Mancia 1). |

<sup>2)</sup> SALVTI:EIVS'B·M·GENIO·EIVS· luti publicae, aut sacrificant deae bovem VACCAM traditur: neque tamen aut immarem, genioque imperatoris vaccam, molari solet Saluti imperatoris, sed Sa- sed deae vaccam, genio taurum.

#### k(alendis) Iunuar(iis)

L. Salvius Otho Titianus 1) pro magistro collegii
fratrum Arvalium nomine in Capitolio
ob alterum co(n)s(ulatum) Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici)
Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae
vaccam, et ante templum novom divo Augusto b(ovem)
marem et divae Augustae vacc(am) et divo Claudio b(ovem) marem

Fragmentum litteris altis mill. 9—12 repertum in vinea Ceccarelliorum a. fere 1858, nunc apud Angelum Pellegrinium.

Descripsi. Edidi in Ann. inst. arch. 1858 p. 51 ex apographo Pellegrinii.

immolavit.

Dubitavi olim an referri posset fragmentum ad a. 69, quo Galba iterum consul et Salvius Otho Titianus denuo promagister erat (cf. a. 69), sed breviores versus sunt quam qui tabulae anni 69 esse possint. Nec intellegi potest Claudii consulatus alter, quod a. 42 quo hic iterum consul fuit, nondum inter divos recepta erat Iulia Augusta (cf. a. 43). Sequitur ut ad annum 57 fragmentum referatur, quo Nero iterum fasces gessit. Litterarum autem quod altitudo paullo minor est quam in ceteris actis anni 57, cum forma similis sit, non offendit, cum hoc fragmentum in priore tabula huius anni fuerit, cetera in altera.

1) L. Salvii Othonis Titiani nomen recepi, quod nimis brevis efficeretur versus M. Salvii Othonis nomine admisso. a. 57

(in fine tabulae prioris incisa fuisse acta sacri ob imperium Neronis facti ostendunt acta a. 58)

#### n. 57 in collegio adfuerunt

- C. Vipstanus Apronianus magister, M. Valerius
  Messalla Corvinus desig(natus) co(n)s(ul), Sulpicius Camerinus,
  Faustus Cornelius Sulla Felix, T. Sextius Africanus,
  C. Piso, A. Vitellius, L. Salvius Otho Titianus, P. Memmius
  Regulus, L. Piso, M. Salvius Otho, M. Aponius Saturninus.
- Nov. 6 Isdem co(n)s(ulibus) VIII id(us) Nov(embres) natale Agrippinae Augustae C.
  Vipstanus Apronianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium
  nomine immolavit in Capitolio Iovi b(ovem) marem, Iunoni
  vaccam, Minervae vaccam, Saluti publicae vaccam,
  Concordiae vaccam. in collegio adfuerunt C. Vipstanus
  Apronianus mag(ister), M. Valerius Messalla Corvinus desig(natus)
  | co(n)s(ul),

Sulpicius Camerinus, Faustus Cornelius Sulla Felix, T. Sextius Africanus.

Dec. 4 Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) non(as) Dec(embres) ob tribuniciae (sic) | potestat(is) Neronis Claudi

Caesaris Aug(usti) Germanici C. Vipstanus Apronianus magist(er) collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam. in collegio adfuerunt C. Vipstanus Apronianus magister

collegi, M. Valerius Messalla Corvinus co(n)s(ul) desig(natus), A. Vi-

Faustus Cornelius Sulla Felix, Sulpicius Camerinus, C. Piso,
P. Memmius Regulus, M. Aponius Saturninus, T. Sextius African(us).

Dec. 11 Isdem co(n)s(ulibus) III idus Dec(embres) ob natalem Cn. Domiti Ahe| nobarbi C. Vipstanus

Fragmentum litteris altis mill. 14-17, repertum in vinea Ceccarelliorum anno 1869. Superest ex actorum eius anni tabula altera: adest enim superne margo.

Descripsi cum Bormanno et edidi in Bull. inst. arch. 1869 p. 83 seqq.

De anno actorum inde constat quod

De anno actorum inde constat quod Messalla Corvinus qui fasces gessit a. 58, cos. desig. dicitur, 1) scalpro deletum est nomen Vitellii, licet privatus fuerit quo tempore acta exarata sunt.

- Apronianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immolav(it) in sacram viam (sic) memoriae Cn. Domiti b(ovem) marem. in collegio adfuer(unt)
- C. Vipstanus Apronianus mag(ister), M. Valerius Messalla Corvinus co(n)s(ul) desig(natus), P. Memmius Regulus, T. Sextius Africanus, [C. Piso, M.

Aponius Saturninus, Sulpicius Camerinus, A. Vitellius.

Isdem co(n)s(ulibus) XVIII k(alendas) Ian(uarias) ob natalem Neronis

| Claudi Caesaris

Aug(usti) Germanici C. Vipstanus Apronianus mag(ister) collegi fratr(um) Arvalium nomine immolavit in Capitolio Iov(i) bovem marem cet. (cf. a. 58).

(a)

| a. 58  | Nerone Claudio Caes(are) Augusto                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | Germanico trib(unicia) pot(estate) IIII, imp(eratore) V,                  |
|        | VII viro epulone, XV viro s(acris) f(aciundis), augure,                   |
|        | pontifice max(imo), fraire Arvali'), p(aire) p(airiae), III               |
|        | M. Valerio Messalla Corvino co(n)s(ulibus)                                |
|        | k(alendis) Ianuar(is)                                                     |
| Ian. 1 |                                                                           |
|        | L. Salvius Otho Titianus magister collegi fratrum Arvalium nomine im-     |
|        | molavit                                                                   |
|        | in Capitolio ob consulatum (tertium) Neronis Claudi Caesaris Aug(usti)    |
|        | Germ(anici) Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem,                           |
|        | Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Genio ipsius taurum. in col-      |
|        | l(egio) adfuerunt Nero Claudius                                           |
|        | Caesar Aug(ustus) Germanicus, L. Salvius Otho Titianus mag(ister) !       |
|        |                                                                           |
|        | C. Piso                                                                   |
|        | M. Aponius                                                                |
|        | Saturninus                                                                |
| Ian. 3 | Isdem co(n)s(ulibus) III non(as) Ianuar(ias) L. Salvius Otho Titianus ma- |
| 180. 0 | g(ister) collegi fratr(um) Arval(ium) nomine vota                         |
| (b c)  | nuncupavit pro salute Neronis Claudi divi Claudi scilli), Germanici Cae-  |
| ()     |                                                                           |
|        | s(aris) n(epotis), Ti. Caesaris Aug(usti)                                 |
|        | pron(epotis), divi Aug(usti) abn(epotis) Caesaris Aug(usti) Germanici 15  |
|        | pontificis maximi, trib(unicia) pot(estate) IIII, imp(eratoris)           |
|        | V, co(n)s(u)  III,                                                        |

Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum a 1—8 anno 1867, a 9—14, c e f et pars fragmenti i anno 1868, cetera anno 1869. Litterae versuum priorum 5 altae sunt mill. 35—25, posteriorum mill. 14—11.

Descripsi. Edidi a 1-8 in Annalibus inst. arch. 1867 p. 245, a c f in Relazione p. 15, d ibd. p. 26, partem fragmenti i ibd. p. 16.

Fragmenta haec anno 58 tribuenda sunt, quod Messallae Corvini consulatus commemoratur: cf. f et i.

1) Neronem omnibus titulis sacerdotalibus in his actis ornatum fuisse sequitur ex versu potissimum 3; confirmat v. 4, cum magnum quod inter septemviratum et pontificatum interest intervallum expleri nequeat nisi insertis quindecimviratu et auguratu.

|    | ,                                                                          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16 | p(atris) p(atriae), et Octaviae coniugis eius, victimis immolatis in Capi- | a. 58    |
|    | tolio, quae superioris anni magister                                       | (d)      |
|    | voverat, persolvit et in proximum annum nuncupavit praeunte Fausto         |          |
|    | Cornelio Sulla in eadem                                                    |          |
|    | verba quae infra scripta sunt, Iovi b(oves) m(ares) II, Iunoni vacc(as)    |          |
|    | II, Minervae vacc(as) II, Saluti publicae vacc(as) II, in                  |          |
|    | templo novo divo Aug(usto) boves mares II, divae Aug(ustae) vacc(as)       |          |
|    | II, divo Claudio b(oves) m(ares) II. In coll(egio) adfuerunt               |          |
| •  |                                                                            |          |
| 20 | L. Salvius Otho Titianus magister, M. Valerius Messalla Corvinus co(n)-    |          |
|    | s(ul), M. Aponius Saturninus, Faustus                                      |          |
|    | Cornelius Sulla                                                            | (e)      |
|    | Sextius Africanus, P.                                                      |          |
|    | Memmius Regulus ?                                                          |          |
|    | Isdem co(n)s(ulibus) III idus Ianuar(ias) in Pantheo 1) astantibus L. Sal- | Ian. 71  |
|    | vio Othone Titiano mag(istro),                                             | (f)      |
|    | A. Vitellio, M. Aponio Saturnino fratribus Arvalibus sacrificium deae      | (h)      |
|    | Diae indixit M. Valerius Messalla Corvinus co(n)s(ul),                     |          |
| 25 | praeunte L. Salvio Othone Titiano mag(istro): XVI k(alendas) Iun(ias)      | (g)      |
|    | domi, XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, XIII k(alendas)           |          |
|    | Iun(ias) domi.                                                             |          |
|    | in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus mag(ister), M. Valerius     |          |
|    | Messalla Coroinus co(n)s(ul),                                              | •        |
|    | , T. Sextius Africanus. Isdem co(n)s(ulibus)                               | Fabr. 25 |
|    | V k(alendas) Mart(ias) L. Salvius Otho                                     | 1000.    |
|    | Titianus mag(ister) fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio ob      |          |
|    | adoptionem Neronis Claudi                                                  |          |
|    | Caesaris Augusti Germanici Iovi b(ovem) marem, Iunoni vacc(am), Mi-        |          |
|    | nervae vacc(am), Saluti publicae                                           |          |
| 30 | populi Romani vacc(am). in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus     |          |
|    |                                                                            |          |
|    | mag(ister),                                                                | ,        |
|    | M. Valerius Messalla Corvino (sic) co(n)s(ul), P. Memmius Regulus,         |          |
|    | C. Washington I. D.                                                        |          |
|    | C. Vipstanus Apronianus, L. Piso.                                          |          |
|    | (i) 3)                                                                     |          |
|    | in collegio adfuerunt                                                      |          |
|    | L. Salvius Otho Titianus mag(ister), M. Valerius                           |          |
| 40 | Messalla Corvinus co(n)s(ul), Sulpicius Came-                              |          |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. a. 59.

perspicio, quomodo cum sacro extra ordinem in luco piaculi causa facto coniuncta fuerint sacrificia diis Capitolinis oblata, quae videntur indicari litterarum vestigiis v. 7.

a) fragmentum i, quamquam versibus multo brevioribus perscriptum, ad eundem tamen annum pertinere e mentione colligitur Messallae Corvini consulis. De restituendis vv. 4 seqq. parum liquet, nec

| a. 58 | rinus, A. Vitellius, C. Piso, M. Aponius |
|-------|------------------------------------------|
|       | Saturninus.                              |
|       | Isdem co(n)s(ulibus) X in luco deae      |
|       | Diae piaculum factum porcam              |
|       | et agnam opimam causam                   |
|       | Iovi b(ovem) mar(em), Iu-                |
|       | noni vaccam cel.                         |
|       | (k)                                      |

C. Vipstanus Apronianus

Isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias) L. Salvius Otho Titianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine ad aram immolavit deae Diae porcas piaculares II, deinde vaccam; inde in aede in foco sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam, quo perfecto sacrificio e carceribus reciniatus coronatus signum 'quadrigis et desultoribus misit'), in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus magister, M. Valerius Messalla Corvinus co(n)s(ul), C. Piso, Sulpicius Camerinus, L. Piso L. f. A. Paconio Sabino, A. Petronio Lurcone co(n)s(ulibus) IIII idus Octobr(es) L. Salvius Otho Titianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in templo novo divo Aug(usto) b(ovem) marem, divae Aug(ustae) vaccam, divo Claudio |b(ovem) marem \*). in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus mag(ister), C. Vipstanus Apronianus, Sulpicius Camerinus, C. Piso, A. Vitellius, P. Memmius Regulus. Isdem co(n)s(ulibus) III idus Octobr(es) L. Salvius Otho Titianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio ob imperium Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam, Minervae vacc(am), Felicitati publicae vacc(am), Genio ipsius taurum, divo Aug(usto) b(ovem) marem, divae Aug(ustae) vaccam, divo Clau-

Tabula magna reperta anno 1866 in vinea Ceccarelliorum prope aedificium rotundum; iam in museo Lateranensi inter reposita.

Contuli. Edidimus de Rossi Bull. d'archeologia cristiana 1866 p. 57 seqq.; ego Ann. inst. arch. 1867 p. 247 et Hermes 1867 p. 38 seqq.

Ю

1) capite primo de sacro ab Arvalibus mense Maio facto agi recte intellegens de Rossi (p. 58) perperam ad ultimum eius diem rettulit; [negavi ipse (Ann. l. c. p. 248, Hermes p. 43) ignoraus

tum in actis vetustioribus pro tribus diebus sacri non describi nisi alterum: cf. a. 59 et commentarius de sacro Arvalium annuo p. 10.

dio b(ovem) marem. in collegio adfuerunt

2) sacrum descriptum vv. 4—8 ad Augustalia referendum esse ostendunt acta a. 66 p. 2, 33, cf. Ann. p. 263; Hermes p. 46; comm. de sacro ob Augustalia facto p. 49 seq.

13

15

25

| a. 58   | L. Salvius Otho Titianus mag(ister), C. Piso, C. Vipstanus Apronianus,                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | M. Valerius Messalla Corvinus,                                                                                             |
|         | A. Vitellius, Sulpicius Camerinus, P. Memmius Regulus, T. Sextius                                                          |
|         | Africanus.                                                                                                                 |
| Nov. 6  | Isdem co(n)s(ulibus) VIII idus Nov(embres) L. Salvius Otho Titianus                                                        |
|         | mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine                                                                                 |
|         | immolavit in Capitolio ob natalem Agrippinae Aug(usti) matris Iovi                                                         |
|         | b(ovem) marem, Iunoni vac(cam),                                                                                            |
|         | Minervae vaccam, Saluti publicae vaccam, Concordiae ipsius vaccam.                                                         |
| •       | in collegio adfuer(unt)                                                                                                    |
|         | L. Salvius Otho Titianus mag(ister), C. Vipstanus Apronianus co(n)s(ul)                                                    |
|         | design(atus), L. Piso L. f., P. Memmius Regulus.                                                                           |
| Dec. 4  | Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) non(as) Dec(embres) L. Salvius Otho Ti-                                                      |
| ·       | tianus mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine                                                                          |
|         | immolavit in Capitolio ob tribunic(iam) potestatem Neronis Claudi Cae-                                                     |
|         | saris Aug(usti) Germanici                                                                                                  |
|         | Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam. in collegio ad-                                                        |
|         | fuerunt L. Salvius Otho Titianus                                                                                           |
|         | magister, M. Aponius Saturninus, Sulpicius Camerinus, C. Vipstanus                                                         |
|         | Apronianus co(n)s(ul) design(atus),                                                                                        |
| D 11    | M. Valerius Messalla Corvinus, P. Memmius Regulus.  Isdem co(n)s(ulibus) III idus Dec(embres) L. Salvius Otho Titianus ma- |
| Dec. 11 | g(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immol(avit)                                                                       |
|         | in sacram viam ante domum Domitianam memoriae Cn. Domiti b(ovem)                                                           |
|         | marem. in collegio adfuer(unt)                                                                                             |
|         | L. Salvius Otho Titianus mag(ister), M. Valerius Messalla Corvinus,                                                        |
|         | C. Vipstanus Apronian(us) co(n)s(ul)                                                                                       |
|         | design(atus), T. Sextius Africanus, Sulpicius Camerinus, P. Memmius                                                        |
|         | Regulus, M. Aponius Satur-                                                                                                 |
|         | ninus, C. Piso.                                                                                                            |
| Dec. 15 | Isdem co(n)s(ulibus) XVIII k(alendas) Ian(uarias) L. Salvius Otho Ti-                                                      |
|         | tianus mag(ister) collegi fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in                                                         |
|         | Capitolio ob natalem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) (erm(anici)                                                         |
|         | Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam,                                                                                         |
|         | Minervae vaccam, Saluti publicae vaccam, et Concordiae honoris Agrip-                                                      |
| •       | pinae Aug(ustae) vacc(am),                                                                                                 |
|         | Genio ipsius taurum, in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus                                                        |
|         | mag(ister), C. Vipstanus                                                                                                   |
|         | Apronianus co(n)s(ul) design(atus), M. Valerius Messalla Corvinus, C.                                                      |
|         | Piso, Sulpicius Camerinus,                                                                                                 |
|         | M. Aponius Saturninus, T. Sextius Africanus, P. Memmius Regulus.                                                           |
|         | C. Vipstano Aproniano,                                                                                                     |
| a. 59   | C. Fonteió Capitone co(n)s(ulibus)                                                                                         |
| lan. 3  | III non(as) Ianuar(ias)                                                                                                    |

| <b>3</b> 8 | L. Piso L. f. magister conlegii fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit                            | a. 59    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Pro salúte                                                                                         |          |
|            | Neronis Claudi divi Claudi fili, Germanici Caesaris n(epotis), Ti(berii)                           | •        |
| 4()        | Caesaris Aug(usti) pron(epotis),                                                                   |          |
| •          | divi Aug (usti) abitehotis Çaesaris Aug (usti) Germanici, pontincis ma-                            |          |
|            | ximi, trib(unicia) pot(estate) V,                                                                  |          |
|            | imp(eratoris) VI, co(n)s(ulis) III, design(ati) IIII, et Octaviae coniugis                         |          |
|            | eius victimis immolatis in Capitolio,                                                              |          |
|            | quae superioris anni magister voverat, persolvit et in proximum annum                              |          |
|            | nuncupavit, praeeunte C. Vipstano Aproniano co(n)s(ule) in eadem                                   |          |
|            | verba quae infra                                                                                   |          |
|            | scripta sunt: Iovi mares II, Iunoni vaccas II, Minervae vaccas II,                                 | •        |
| 45         | Saluti public(ae) vacc(as) II, in templo novo divo Aug(usto) boves mares II, divae Aug(ustae) vac- |          |
|            | cas II, divo Claudio boves m(ares)                                                                 |          |
|            | II. in conlégió adfuérunt                                                                          |          |
|            | T. Sextius A'fricanus, M. Aponius Saturninus, P. Memmius Regulus, C.                               |          |
|            | Piso, Sulpicius                                                                                    |          |
|            | Camerinus, L. Salfius Otho Titianus.                                                               |          |
|            | Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) idus Ianuar(ias)                                                     | Ian. 12  |
| 5()        | in Pantheo astantibus L. Calpurnio L. f. Pisone mag(istro),                                        |          |
|            | C. Vipstano Aproniano co(n)s(ule), L. Salvio Othone Titiano, M. Aponio                             |          |
|            | Saturn(ino) *),                                                                                    |          |
|            | M. Valerio Messalla Corvino, Sulpicio Camerino, T. Sextio Africano                                 |          |
|            | fratribus                                                                                          |          |
|            | Arvalibus, sacrificium deae Diae indixit L. Calpurnius L. f. Piso ma-                              |          |
|            | gister, praeeunte                                                                                  |          |
|            | L. Salvio Othone Titiano in VI k(alendas) Iun(tas) domi, et in IIII                                |          |
| 55         | <u>k(alendas)</u> Iun(ias) in luco et domi<br>et in III k(alendas) Iun(ias) domi.                  |          |
|            | in conlegio adfuerunt isdem qui supra scripti sunt.                                                |          |
|            | isdem co(n)s(ulibus) V k(alendas) Mart(ias)                                                        | Febr. 25 |
|            | L. Piso L. f. magister (sic) conlegii fratrum Arvalium nomine inmolavit                            | F601. 25 |
|            | in Capitolio ob ado-                                                                               |          |
|            | ptionem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi bovem ma-                                 |          |
|            | rem, Iunoni vacc(am),                                                                              |          |
| 60         | Miner sae vaccam, Saluti publicae vaccam.                                                          |          |
|            | in conlegio adfuerunt P. Memmius Regulus, T. Sextius Africanus,                                    |          |
|            | M. Valerius Messalla Corvinus, Sulpicius Camerinus, L. Salvius Otho                                |          |
|            | Titianus, M. Aponius Saturnius (sic).                                                              |          |
|            | •                                                                                                  |          |

<sup>3)</sup> versum hunc litteris paullo maioribus ideo exaravisse videtur quadratarius, quod C. Vipstani Aproniani nomine consulatum significari crederet.

| a. 59   | Isdem co(n)s(ulibus) IIII non(as) Mart(ias)                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Mart. 4 | L. Calpurnius L. f. Piso magi(ster) conlegii fratrum Arvalium nomine |
|         | immolavit in Capitolio                                               |
|         | ob comitia consularia Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici    |
|         | Iovi bovem mar(em),                                                  |
|         | Iunoni vaccam, Minervae vaccam, Genio ipsius taurum.                 |
| iı      | n conlegio adfuerunt M. Valerius Messalla Corvinus, L. Salvius       |
|         | Otho Titianus, C. Vipstanus Apronianus co(n)s(ul), T. Sextius Afri-  |
|         | canus, P. Memmius                                                    |
|         | Regulus, C. Piso, M. Aponius Saturninus.                             |
| Mart. 5 | Indam co(n)c(ulibus) III nones Martica)                              |

Isdem co(n)s(ulibus) III nonas Mart(ias)

L. Calpurnius L. f. Piso magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit

(continuatur in tabula quae sequitur).

(continuatur tabula actorum a. 58. 59.)

(a)

1 in Capitolio ob pontificatum 1) Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi

bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam, Genio ipsius taurum.
in collegio adfuerunt T. Sextius Africanus, Sulpicius Camer(inus)
P. Memmius Regulus, L. Salvius Otho Titianus, M. Valerius Messalla
| Corvinus, M.

5 Aponius Saturninus.

Fragmenta a b reperta sunt in vinea Ceccarelliorum a hieme a. 1868/9, b vere anni 1868; c d e f fuerunt inter Ursiniana (e Romae effossum a. 1570 SCAL., f rep. in agro Fabricii Galletti a. 1570 MANVT.); c e f postea in aedibus Farnesiorum (MAR.) et cum monumentis Farnesianis Neapolim translata nunc in museo publico servantur (MOMMS. MVS. BORB. FIOR.); d est in museo Lateranensi inter reposita.

Descripsi cum Bormanno a b d ex lapidibus, c e f ex ectypis chartaceis. Edidi a in Bull, inst. arch. 1869 p. 86, b in Relazione p. 17, in cuius tabula 1 u. 3 litterarum formas depingendas curavi; c d e f exhibet Ursinus fragm. Caton. cet. p. 219, 10; 217, 6; 215, 4; 216, 5 (inde Grut. 120, 2; 119, 2; 118, 4; 119, 1) et omisso fr. c in schedis Autonii Augustini f. 34. 34' (inde vel ex aliis schedis Ursinianis Ligorius Taur. vol. 18 f. 65' interpolata); item Marinius tabb. XVII. XIV. XV. XVI, qui vidit c e f, ex Ursino desumpsit d; e habet etiam Scaliger in schedis Paris. fonds Dupuy 461 f. 77; f Manutius Vatic. 5237 f. 199, qui quamquam repertum dicit a. 1570 in agro Gallettii, videtur pendere ex Ursino. Denique c e f Mommsen I. N. p. XXII, denuo exhibent inscriptt. vett. mus. Borb. (Neap. 1857) In. 112-114; Fiorelli catal. 61. 59. 60. -- De componendis fragmentis cf. Borghesi apud Gervasium iscrizz. napol. p. 40, opp. 4 p. 394 seqq.; de Rossi Bull. d'archeol. crist. 1866 p. 58 seqq.; Relazione p. 17 seqq.

Acta annorum 59 et 60 praeter par-

tem eam, quam in eadem tabula cum actis a. 58 vidimus exaratam esse, per tres sive tabulas sive paginas distributa erant. Quarum prima incipit a versu 1 fragmenti a, exit autem post v. 49. Fragmenta d et e cum fuerint tabulae alterius, hanc ab ipso versu 1 fragmenti d incepisse'ideo probabile, quod O et VS litterae, quae prope vv. circiter 25 et 27 fragmenti e in margine incisae sunt, conectuntur cum tabulae primae vv. 29 et 31, in altera autem tabula plures versus litteris maioribus scripti sunt. Tertiae tabulae quod servatum esse dixi fragmentum f, id quamquam litterarum forma suspicionem non movet, tamen cum in parvulo frustulo marmoris incisum sit, mihi non videtur esse antiquum, sed Ursini aetate factum imitatione fragmenti cuiusdam quod rursus perierit: cf. Relazione p. 18.

abc 1) in collegium pontificum Nero cooptatus fortasse est a. 51, cum toga virili accepta consul designaretur: cf. comm. de sacrificiis ob imperium cet. principum p. 67.

| a. 79    | Isdem co(n)s(ulibus) V k(alendas) April(es) in Capitolió adfuerunt      |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mart. 28 | C. Vipstanus Apronianus co(n)s(ul),                                     |            |
|          | L. Piso L. f., P. Memmius Regulus, Sulpicius Camerinus, T. Sextius      |            |
|          | Africanus co(n)s(ul) design(atus),                                      |            |
|          | M. Valerius Messalla Corvinus, M. Aponius Saturninus, L. Salvius Otho   |            |
|          | Titianus, C. Piso.                                                      |            |
|          | non est immolatum <sup>2</sup> ).                                       |            |
| April. 3 | Isdem co(n)s(ulibus) nonis Aprilib(us)                                  | 10         |
|          | L. Calpurnius L. f. Piso magister collegii fratrum Arvalium nomine im-  |            |
|          | molavit                                                                 |            |
|          | in Capitolio ex s(enatus) c(onsulto) ob supplicationes indictas pro sa- |            |
|          | lute Neronis Claudi Caesar(is)                                          |            |
|          | Aug(usti) Germ(anici) Iovi bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae         |            |
|          | vaccam, Saluti                                                          |            |
|          | publicae vaccam, Providentiae vaccam, Genio ipsius taurum, divó Au-     |            |
| •        | g(usto) bovem marem.                                                    |            |
|          | in collegio adfuerunt C. Vipstanius (sic) Apronianus co(n)s(ul),        | ţ5         |
|          | P. Memmiu(s) (sic)                                                      |            |
|          | Regulus, L. Salvius Otho Titianus, Sulpicius Camerinus.                 | •          |
| Mai. 29  | Isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iunias                             |            |
|          | L. Piso L. f. magister collegi fratrum Arvalium nomine ad aram immo-    |            |
|          | lavit deae                                                              |            |
|          | Diae porcas piaculares II, deinde vaccam. inde in aedem in foco sacri-  |            |
|          | ficio facto                                                             |            |
|          | immolavit deae Diae agnam opimam, quo perfecto sacrificio é carceribus  | <b>2</b> U |
|          | riciniatus coronatus signum quadrigis et desultoribus misit.            |            |
|          | in collegio adfuerunt C. Vipstanus Apronianus co(n)s(ul), L. Salvius    |            |
|          | Otho Titianus, P. Memmius Regulus, Sulpicius Camerinus.                 |            |
| [nn. 23  | Isdem co(n)s(ulibus) VIIII k(alendas) Iulias                            |            |
|          | L. Calpurnius L. f. Piso magister collegii fratrum Arvalium nomine im-  | 25         |
|          | molavit                                                                 |            |
|          | in Capitolio pro salute et reditu Neronis Claudi Caesaris August(i)     |            |
|          | Germanicii (sic) Iovi                                                   |            |
| (b)      | bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam, Saluti publicae vac-       |            |
|          | cam, Félicitat(i)                                                       |            |
|          | vaccam, raccam, item in templo novo divo Aug(usto)                      |            |
|          | bovem marem, diaa(e)                                                    |            |
|          |                                                                         |            |
|          |                                                                         |            |

Agrippinae ac Neronis post aliquot menses in urbem reditum; cf. comm. de sacrificiis ob causas singulares factis p. 77 seq.

<sup>supplementum petitum est ex actis
105. Caput hoc et id quod sequitur
usque ad v. 16, item, ut videtur, vv. 24
32 et 35 — 40 pertinent ad caedem</sup> 

| ** Aug(ustae) vaccam, divo Claudio bovem marem, item in foro Aug(usto)  Marti ultori taurum, Genio                                | a. 59    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ipsius laurum.                                                                                                                    | • •      |
| in collegio adfuerunt M. Valerius Messalla Corvinus, P. Mem-<br> mius Regulus,                                                    |          |
| Sulpicius Camerinus, L. Salvius Otho Titianus.                                                                                    |          |
| T. Sextio Africano, M. Ostorio Scapulá co(n)s(ulibus)                                                                             |          |
| III idus Septembr(es)                                                                                                             | Sept. 11 |
| S L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in  Capitolio pro                                             | Sept. 11 |
| salute et reditu Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi bo-                                                             |          |
| vem marem, Iunoni                                                                                                                 |          |
| vaccam, Minervae vaccam, item in foro Augusto Genio ipsius taurum,                                                                |          |
| Saluti vaccam,                                                                                                                    |          |
| ante domum Domitianam dis Penatibus vaccam.                                                                                       |          |
| in collegio adfuerunt P. Memmius Regulus, L. Salvius Otho Ti-                                                                     |          |
| tianus,                                                                                                                           |          |
| C. Vipstanus Apronianus, M. Aponius Saturninus, T. Sextius Africanus.                                                             |          |
| Isdem co(n)s(ulibus) IIII idus Octobr(es)                                                                                         | Oct. 12  |
| L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit                                                                 |          |
| in templo divi Aug(usti) novo divo Aug(usto) bovem marem, divae                                                                   |          |
| Aug(ustae) vaccam,                                                                                                                |          |
| divo Claudio bovem marem 1).                                                                                                      |          |
| in collegio adfuerunt C. Vipstánus Aproniánus,                                                                                    |          |
| L. Salvius Otho Titianus, Sulpicius Camerinus, M. Aponius                                                                         |          |
| Saturninus, A. Vitellius, T. Sextius Africanus co(n)s(ul).                                                                        |          |
| Isdem co(n)s(ulibus) III idus Octobr(es)                                                                                          | Oct. 12  |
| <sup>9</sup> L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine                                                              |          |
| immolavit in Capitolio ob imperium Neronis Claudi Caesaris Aug(usti)                                                              |          |
| Germanici cet. (cf. a. 58).                                                                                                       |          |
| Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) non(as) Decembr(es)                                                                                 | Dec. 4   |
| L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in Ca-                                                          |          |
| pitolio ob tribunic(iam) potestatem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti)                                                             |          |
| Germanici Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam, Minervae vacçam.                                                                     |          |
| in collegio adfuerunt                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                   |          |
| *) cf. a. 58. — In d ab Ursino servata sunt, sed iam pe-                                                                          |          |
| *) cf. a. 58. — In d ab Ursino servata sunt, sed iam ped fragmentum cum tabula prima rierunt haec: 1 in. Ca, 1 extr. C. Vipstanus |          |

d fragmentum cum tabula prima coniungitur ita, ut non exciderit integrum caput ullum, cum qui anno 58 celebraretur dies natalis Agrippinae, in actis anni 59 non possit commemoratus fuisse.

<sup>—</sup> In d ab Ursino servata sunt, sed iam perierunt haec: 1 in. Ca, 1 extr. C. Vipstanus Apronianus, 2 in. i, 3 extr. e immolavit in sacra via, 4 extr. enobarbi b. m., 5 extr. llius C. Vipstanus Apronian., 6 extr. us Africanus L. Salvius Otho.

| a. 59   | T. Sextius Africanus co(n)s(ul).                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dec. 11 | Isdem co(n)s(ulibus) III idus Decembr(es)                               |
|         | L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in    |
|         | sacra via                                                               |
|         | ante domum Domitianam memoriae Cn. Domiti Ahenobarbi b(ovem)            |
|         | m(arem).                                                                |
|         | in collegio adfuerunt M. Aponius Saturninus, A. Vitellius, C. Vipstanus |
|         | Apronian(us)                                                            |
|         | Sulpicius Camerinus, T. Sextius Africanus, L. Sal-                      |
|         | vius Otho                                                               |
|         | Titianus ?                                                              |
| Dec. 15 | Isdem co(n)s(ulibus) XVIII k(alendas) Ianuar(ias)                       |
|         | L. Piso L. f. magister collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in    |
|         | Capitolio                                                               |
|         | ob natalem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi b(ovem)     |
|         | m(arem), Iunoni vaccam,                                                 |
|         | (e)                                                                     |
|         | Minervae vaccam, Saluti public(ae) vaccam, Felicitati vaccam, Genio     |
|         | ipsius taur(um).                                                        |
|         | in collegio adfuerunt A. Vitellius, M. Aponius Saturninus, L. Sal-      |
|         | vius Otho Titianus,                                                     |
|         | Sulpicius Camerinus, C. Vipstanus Apronianus, P. Memmius Regulus,       |
|         | C. Piso.                                                                |
|         | Nerone Claudio, divi Claudi f(ilio), Germánici                          |
| a. 60   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
| •       | Caesaris n(epote), Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epote),             |
|         | divi Aug(usti) abnep(ote),                                              |
|         | Caesari (sic) Aug(usto) Germánico, pont(ifice) max(imo), trib(unicia)   |
|         | pot(estate) VII, imp(eratore) VII, co(n)s(ule) IV,                      |
|         | Cosso Lentulo Cossi filio co(n)s(ulibus)                                |
| lan. 1  | k(alendis) Ianuár(iis)                                                  |
|         | Sulpicius Camerinus magister collegi ') frátrum Arválium nomine immo-   |
|         | lavit in Capitolio ob                                                   |
|         | co(n)s(ulatum) Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi b(ovem) |
|         | m(arem), Iunoni vaccam, Minervae vaccam,                                |
|         | Genio ipsius taurum. in collégio adfuerunt Sulpicius Camerinus ma-      |
|         | gister, L. Piso L. f.,                                                  |
|         | T. Sextius Africanus, M. Aponius Saturninus, L. Salvius Otho Titiánus,  |
|         | P. Memmius Regulus', C. Piso.                                           |
| Ian. 3  | Isdem co(n)s(ulibus) III nonas Ianuar(ias)                              |
|         | Sulpicius Camerinus magister collégi fratrum Arvalium nomine vota nun-  |
|         | cupávit pro salute                                                      |
|         | J                                                                       |
|         | IGOTT POLICE IN THE                                                     |

e |COLLEO| in lapide.

Neronis Claudi, divi Claudi f(ili), Germanici Caesaris n(epotis), Ti-(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epotis), divi Aug(usti) abn(epotis) Caesaris Aug(usti) Germanici, pont(ificis) max(imi), trib(unicia) pot(estate) VII, imp(eratoris) |VII, co(n)s(ulis) IIII, et Octaviae coniugis eius, victimis immollàtis in Capitólio, quae superióris anni magistri voverant, persolvit et in proximum annum nuncupávit, praeunte M. Aponio Saturnino, Iovi mares duo, Iunoni vaccas II, Mi-|nervae vaccas II, Saluti public(ae) vaccas II, in templo novo divo Aug(usto) b(oves) mares II, divae Aug(ustae) vaccas II, divo Claudio b(oves) mar(es) II. in collegio adf(uerunt) 31 Sulpicius Camerinus magister, A. Vitellius, L. Piso L. f., M. Aponius Saturninus, P. Memmius Regulus, L. Salvius Otho Titianus. Isdem co(n)s(ulibus) III idus Ianuár(ias) lan. 11 adstantibus Sulpicio Camerino magistro, L. Salvio Othone Titiano, C. |Vipstano Aproniano cet. (cf. a. 59). (continuabantur acta in tabula alia, cuius non superest nisi fragmentum hoc:) (f)Dec. 15 isdem co(n)s(ulibus) XVIII k(alendas) Ianuar(ias) Sulpicius Camerinus magister collegi fratrum¹) Arvalium nomine immolavit in Capitolio ob natalem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi b(ovem) m(arem),

nis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici Iovi b(ovem Iunoni<sup>3</sup>) vaccam, Minervae vaccam, Felicitati publicae vaccam, Concordiae vaccam, Genio ipsius taurum. in collegio adfuerunt Sulpicius Camerinus magister, M. Aponius Saturninus, C. Vipstanus Apronianus, L. Salvius Otho Titianus, T. Sextius Africanus.

f ex Ursino desumpsi quae nunc deficient haec: 1 collegi fr, 2 tolio ob natalem Nero, 3 manici Iovi b. m., 4 in. Iunoni, 4 extr. ccam Felici. In iis varietatem lectionis noto hanc:

<sup>1)</sup> COLLEG · ADF Urs. ed.

<sup>2)</sup> IVNONI in fine versus ponit id. ed. — Quae Ligorius aliter exhibet sprevi.

(praecedebant vota a. d. III nonas Ianuarias pro salute imperatoris concepta: deinde:)

in collegio adfuerunt Q. Tillius Sassius

magister, Sulpicius Camerinus, L. Salvius

Otho Titianus, L. Piso L.') f., Q. Volusius Saturninus,

C. Vipstanus Apronianus, C. Piso.

isdem co(n)s(ulibus)
pridie idus Ianuar(ias)

in aedem? Concordine sacrificium indixit

deae Diae

aeae Diae

Q. Tillius Sassius magister collegi fratrum Arvalium nomine, adhibitis Q. Volusio Saturnino, T. Sextio Africano, L. Salvio Othone

Mai 27 Titiano in VI k(alendas) Iun(ias) domi,

IIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi,

III k(alendas) Iun(ias) domi.
in collegio adfuerunt Q. Tillius Sassius

mag(ister), Q. Volusius Saturninus, T. Sextius Africanus, L. Salvius Otho Titianus.

isdem co(n)s(ulibus)

Ian. 21 XII k(alendas) Februar(ias)

in Capitolio vota soluta quae susceperant pro partu et incolumitate Poppaeae Augustae:

Q. Tillius Sassius mag(ister) collegi ) fratrum Arvalium nomine immolavit Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vaccam cet.

Fragmentum tabulae marmoreae olim Romae in villa Negronia, inde anno 1791 inlatum in museum cardinalis Borgia MAR.; nunc in museo Capitolino.

Descripsi. Edidit Marini tab. XVIIb.
Acta spectare ad a. 63 ostendit Tacitus ann. 15, 23: Memmio Regulo et Verginio Rufo consulibus natam sibi ex Poppaea filiam Nero ultra mortale gaudium accepit cet. cf. comment. de votis ob causas singulares factis p. 114.

Paginae 1. 1) PISO F lapis: inserendam esse litteram L vidit Marinius p. 122.

J 1

<sup>2)</sup> cf. a. 86: potest scriptum fuisse ante aedem, ut posteriore aetate indictio fiebat in pronao aedis Concordiae.

<sup>3) ...</sup> CI lapis.

a. 63

April 10?

isdem co(n)s(ulibus) II 1 IIII idus Apriles? ') magisterio Q. Tilli Sassi collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio A. Vitellius ob adventum Neronis Claudi Caesaris Augusti Germanici et Poppaeae Augustae et Claudiae Augustae 1) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti publicae vaccam, Felicitati (?) 3) vaccam, Spei vacc(am), Genio ipsius taurum, Iunoni Poppaeae Augustae vaccam, Iunoni Claudiae Augustae vaccam. in collegio adfuerunt A. Vitellius, 4) Sulpicius Camerinus . . . . . . . . . . . . . . . L. Vitellius '), C. Piso. isdem co(n)s(ulibus) II . . . . . . . . . . . . magisterio Q. Tilli Sassi collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paginae 2. 1) Apriles restituit Marinius, sed potest etiam fuisse Martias vel Maias, cum Neronem Antio revertisse traditum habeamus ante mortem filiae nuper natae, quam quartum intra mensem defunctam esse docet Tacitus l. c.

- <sup>2</sup>) Augustas appellatas esse et matrem et filiam narrat idem ibd.
- 3; cum Tacitus l. c. dicat et additae supplicationes templumque Fecunditatis, hic quoque Fecunditatis mentio facta esse

potest, ut pro Felicitati scribendum sit Fecunditati.

- 4) A. Vitellius cum immolaverit, nomen eius primo loco videtur ponendum esse inter eos qui adfuerunt.
- 5) cum nomen requiratur hominis cognomine carentis, nec A. Vitellius hoc loco memoratus esse possit, fratrem recepi L. Vitellium, quamquam in actis alibi non nominatur.

ab

Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum a et e anno 1867, c exceptis frustulis nonnullis postea adiunctis anno 1869. Litterae altae sunt mill. 10 -12.

Descripsimus Bormann et ego. Edidi a et e in Annalibus Inst. arch. 1867 p. 261. 262, c et e in Relazione p. 20 seqq. Litterarum imaginem exhibui ibd. tab. 1, 4. Cur fragmenta supra proposita ad

Cur fragmenta supra proposita ad annum 66 referrem, has habui causas: In fragmento c pag. 2, 8 cum nominata sit Statilia Messallina, quam non ante annum 66 a Nerone in matrimonium ductam esse et inde colligitur quod Tacitus in libris superstitibus de ea re tacet, et ex nummo Ephesiorum (cf. index personarum), fragmentum tribui non potest anno antiquiori. Porro commemorantur Augustalia (e pag. 2, 33) mense Octobri celebrata, quae cum Nero decesserit mense Iunio a. 68 (cf. Eckhel 6, 267), non possunt pertinere nisi ad annum 66 vel 67. Iam vero per annum 67 fere totum imperator agebat in Graecia (cf. Sievers Studien p. 126 -134) neque eius itineris ulla in actis mentio reperitur. At lauri et supplicationum mentio quae fit in fr. c p. 1, 10 seq. probabiliter referetur ad a. 66, quo cum Remam venisset Tiridates Armeniae rex,

ob eam rem Nero imperator consalutatus laurea in Capitolium lata Ianum geminum clausit (Suet. Nero 13. 13; Dio 63, 1 seqq.; cf. etiam Sievers l. c. p. 115 seqq.). Quod si verum est, quae fr. c pag. 1, 2 et pag. 2, 22 videntur commemorari detecta nefariorum consilia, ad Vinicianam coniurationem spectant Beneventi detectam (Suet. Ner. 36), vota autem propter valetudinem concepta (fr. g et h) componi poterunt cum iis quae de catarrho Neronis ad annum'66 tradit Philostratus vit. Apoll 4, 44. Quae denique pro reditu imperatoris facta esse dicuntur sive vota sive sacrificia, ea commode referentur ad iter in Graeciam a. 66 susceptum (fr. c pag. 2, 27 seqq.; cf Dio 63, 8).

Paginae 1. a b 1) taurus qui immolatur vel Genio populi Romani principisve vel Marti ultori, cum in votis annuis a. d. III nonas Ianuarias sacrificari non soleat, caput hoc referendum est ad sacra ob causam singularem extra ordinem facta.

2) vel L.

| <b>]</b> 5 | Concordiae M. Aponius Saturninus promagister sacrificium deae Diae in-   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | dixit *) cet.                                                            |
|            | C                                                                        |
| i          | sdem co(n)s(ulibus) magisterio imperatoris Neronis Claudi Cae-           |
|            | s(aris) Aug(usti) II patris patriae M. Aponius                           |
|            | Saturninus promagister collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit   |
|            | in Capitolio ob detecta                                                  |
|            | nefariorum consilia Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae      |
|            | vacc(am), Marti taurum, Providentiae                                     |
|            | vacc(am) eodem die sacratissi-                                           |
| 5          | mi principis Genio taurum (?) vacc(am), Honori vac-                      |
|            | c(am), Aeterni-                                                          |
|            | tati imperi vacc(am) 1) in collegio adfuerunt                            |
|            | M. Aponius Sa-                                                           |
|            | turninus promagister Q. Tillius Sassius, L. Sal-                         |
|            |                                                                          |
|            | Titianus isdem co(n)s(ulibus)                                            |
|            |                                                                          |
|            | magisterio imperatoris                                                   |
|            | Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae collegium fratrum  |
| 10         | Aroalium mandavit L. Salvio Othoni Titian(o),                            |
| K)         | ut vice promagistri M. Aponi Saturnini collegi fratrum Arralium nomine   |
|            | immolaret in Capitolio ob laurum                                         |
|            | imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) Iovi b(ovem) |
|            | m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Iovi                        |
|            | victori b(ovem) m(arem) vacc(am), Paci                                   |
|            | vacc(am), ante arcum                                                     |
|            | tant gentiti (7)                                                         |
|            | legio adfuerunt                                                          |
|            | L. Salvius Otho Titianus, T. Sextius Africanus, Q. Tillius Sassius,      |
|            | C. Vipstanus Apronianus,                                                 |
| 15         | C. Vipstanus Apronianus, co(n)s(ulibus) magisterio                       |
|            | limperatoris                                                             |
|            | Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae collegium fratrum  |
|            | Arcalium mandavit L. Salvio Othoni Titiano,                              |
|            | ut vice promagistri M. Aponi Saturnini collegi fratrum Arvalium nomine   |
|            | immolaret in Capitolio ob supplica-                                      |
|            | limited and an arbitrary                                                 |

<sup>3)</sup> de supplementis non satis constat. Verba magisterio cet., quae praemisi propterea, quod per totam hanc tabulam ea videntur initio capitum scripta fuisse, obstant, quominus acta haec eodem modo concepta fuerint quo acta huius actatis plurima, nec verbis adstantibus cet. spatium sufficit, cum iam altero versu capitis nomen extet promagistri nomina-

tivo positum. — Titulos imperatoris qui sunt (magistri) II patris patriae desumpsi ex fr. y v. 7, ubi deest nomen Germanici.

c 1) cum pag. 2, 20 seqq. denuo videantur commemorari detecta nefariorum consilia, posui hoc loco vota eam ob causam suscepta dici, postea soluta. De verbis parum constat.

11

a. 66

| tiones a senatu decretas Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Mi-<br> nervae vacc(am), Felicitati vacc(am), Clemen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tiae vacc(am), in collegio adfuerunt L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Otho Titianus, C. Vipstanus Apronianus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T. Sextius Africanus, Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tillius Sassius <sup>2</sup> ). isdem co(n)s(ulibus) piaculum factum ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| arborem, quae ceci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| derat in luco deae Diae, per kalatorem et publicos porcam et agnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| opimam. Isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| magisterio imperatoris Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| patriae promag(ister) M. Aponius Saturnin(us)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| collegi fratrum Arvalium nomine ob immolavit in Capitolio et in templo divi Augusti novo Iovi bovem marem, Iunoni vacc(am),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minerv(ae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vacc(am), divo Augusto b(ovem) m(arem), divae Augustae vacc(am), divo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Claudio b(ovem) m(arem), divae Claudiae virgini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vacc(am), divae Poppaeae Augustae vacc(am), Genio imp(eratoris) Ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germanici taurum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Iunoni Messallinae vacc(am). in collegio adfuerunt M. Aponius Satur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ninus, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vipstanus Apronianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| g $h$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m. Sex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b(ovem) m(arem), Victoriae vacc(am)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coming in the second of the se |
| Genio ipsius taurum. in collegio adfuerunt M. Aponius   Saturninus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. Vipstanus Apronianus, Q. Tillius Sassius, Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postumius Cai ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A. (L?) Vitellius. isdem co(n)s(ulibus) Maias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>2)</sup> duo quae praecedunt capita ad adventum Tiridatis in urbem rettuli; cf. supra et p. 78.79. Supplementa magnam partem incerta sunt. Cum autem L. Salvius Otho Titianus v. 19 primo loco nominetur inter eos qui adfuerunt, manifestum est vice eum functum esse aut promagistri M. Aponii Saturnini aut magistri. Iam vero cum nomen Othonis bis dativo positum impediat quominus tamquam praecuntem credamus eum laudatum esse, cum verbo praecedenti (...

<sup>.:</sup> vit, .....t) id coniunxi. — Pro arcu Iani gemini potest etiam commemoratus fuisse arcus medio Capitolini montis positus, de quo Tac. ann. 15, 18.

gh paginae prioris fuisse et hoc fere loco ponenda esse dies demonstrat.....

M]aias (e v. 6). De capite priore nimis mutilo nihil certi affirmare licet, alterum supra observavi referri posse ad catarrhum Neronis.

<sup>1)</sup> vel Cae vel Cal

a. 66

| I 8  | praeeunte L. Salvio Othone Titiano propter et valetu-<br> dinem Caesaris Augusti *)                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | vota nuncupavit in Capitolio.                                                                                                                                           |
| ]] 1 | adfuerunt L. Salvius Otho Titianus,                                                                                                                                     |
|      | Apronianus, Q. Postumius Ca                                                                                                                                             |
| 1    | magisterio imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris pa-<br>triae promagister M. Aponius Saturni-                                                       |
|      | nus collegi fratrum Aroalium nomine immolarit                                                                                                                           |
| 5    | rum') imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) in   templo divi Augusti                                                                              |
|      | novo divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Augustae vacc(am), divo   Claudio b(ovem) m(arem), divae Claudiae virgini vacc(am),                                          |
|      | divae Poppaeae Augustae vacc(am), Genio imp(eratoris) Neronis Claudi   Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) taurum, Iunoni                                                  |
|      | Messallinae vacc(am). isdem co(n)s(ulibus)magisterio imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae promagister  [M. Aponius Saturninus collegi fra- |
| 10   | trum Arvalium nomine                                                                                                                                                    |
|      | ad sacrificium consummandum deae Diae cenarunt <sup>3</sup> ). adfuerunt M. Apo-                                                                                        |
|      | promagister, L. Salvius Otho Titianus                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                         |

Paginae 2. c 1) Cum sacrum ob lauream a Nerone in Capitolium latam hoc loco fiat in templo novo, antea (pag. 1, 10) in Capitolio, explicatur, cur diebus duobus sacrificatum sit pro eadem re, si quidem utroque loco de triumpho agi recte conjecimus.

<sup>3)</sup> supplementum c[atarrhi], de quo cogitavi, improbandum erat, quod deesse non potest nomen eius qui morbo affectus erat, spatium autem inter verba [valet]udinem et [C]apitolio nimis angustum est quam quod tot nomina capiat. Ipsum quod inserui supplementum Caesaris Augueti dubitans proposui, cum nominibus suis omnibus in hac tabula Nero appellari fere soleat, quamquam nomen certe Claudii omittitur etiam pag. 2 f, 7.

<sup>2)</sup> de sacro hoc nihil constat.

<sup>3)</sup> turbatus esse videtur non minus ordo sacrorum quam ipsa dierum indicatio. Quae enim XIII kalendas Iulias dicuntur evenisse, ea plane respondent sacris die altero in luco celebratis: proponenda igitur erant ante consummationem sacri die XIII kalendas Iunias factam, pro dieque XIII kalendas Iulias scribendus dies XIIII kalendas Iunias. Quod si quis audacius crediderit emendatum esse, ei aut statuendum est sacrum Arvalium in luco faciendum ob causam quandam singularem ad diem usque XIII kalendas Iulias dilatum, aut sacrum quoddam extra ordinem plane similiter celebratum esse.

|                         | LAXAIV Melo Claudius.                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a.</b> 66<br>Iun. 19 | isdem co(n)s(ulibus) XIII k(alendas) Iul(ias) magisterio imperatoris Ne- II u<br> ronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae promagister M. |
|                         | Aponius Saturninus collegi fratrum Arvalium nomine immolacit in luco 15                                                                              |
|                         | porcas piaculares, deinde vaccam deae Diae; inde in aede sacrificio                                                                                  |
|                         | deae Diae agnam opimam, quo perfecto sacrificio e carceribus rici-                                                                                   |
|                         | signum quadrigis et desultoribus misit 3). in collegio adfuerunt M. Apo-                                                                             |
|                         | promagister, L. Salvius Otho Titianus,                                                                                                               |
|                         | M. Arruntio Aquila, co(n)s(ulibus) 20                                                                                                                |
|                         | reddito sacrificio quod fratres Arvales voverant ob detecta   nefariorum con-                                                                        |
|                         | silia, ') magisterio imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II  patris putriae promagister M. Aponius Satur-                                |
|                         | ninus collegi fratrum Aroalium nomine immolarit in Capitolio Iori b(o-                                                                               |
|                         | vem) m(arem), Iunoni                                                                                                                                 |
|                         | vacc(am), Minervae vacc(am)                                                                                                                          |
|                         | videntiae vacc(am), Marti taurum                                                                                                                     |
|                         | <u> </u>                                                                                                                                             |
| Sept. 25                | isdem co(n)s(ulibus) VII k(alendas) Octobr(es) magisterio imperatoris Ne-                                                                            |
|                         | ronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae promagister M. Aponius Salurninus collegi fratrum Arvalium nomine                                |
|                         | vota nuncupavit in Capitolio pro salute                                                                                                              |
|                         | et reditu imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici)                                                                                |
|                         | et Messallinae coniugis eius. in collegio adfuerunt                                                                                                  |
|                         | e                                                                                                                                                    |
| Oct. 12                 | M. Aponius Saturninus promagister isdem 30                                                                                                           |
|                         | magisterio imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris  patriae promagister M. Aponius                                                 |
|                         | Saturninus collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in templo novo ob Au-                                                                           |
|                         | gustalia divo Augusto b(ovem) m(arem), divae Augustae vacc(am), divo  Claudio b(ovem) m(arem), divae Claudiae                                        |
|                         | virgini vace(am), divae Poppaeae Aug(ustae) vacc(am) ). in collegio ad-                                                                              |
|                         | promagister, C. Vipstanus Apronianus                                                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                      |

<sup>4)</sup> cf. pag. 1 c, 1. c 5) cf. comment. de sacrificio ob Augustalia facto p 50.

|                                        | I                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| II 36 Octobr(es) 6) magisterio Neronis | Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris a. 66    |
| pa                                     | utriae promagister M. Aponius Saturni– Oct. 13 |
| nus collegi fratrum Arvalium non       | nine immolavit in Capitolio ob imperium        |
|                                        | imperatoris Nero-                              |
| nis Caesaris 7) Aug(usti) Germ(an      | nici) Iovi b(orem) m(arem), Iunoni vac-        |
| ,                                      | vacc(am), Felicitati publicae vacc(am),        |
| in templo novo divo Augusto b(or       | vem) m(arem), divae Augustae vacc(am),         |
|                                        | audio b(ovem) m(arem), divae Claudiae          |
| w virgini vacc(am), divae Poppaeae     |                                                |
| virgini vace(am), and it i oppared     | Ting(tialiae) valle (and) con                  |
| Accedunt fragmenta haec exigua qu      | nae certo loco collocari non potuerunt:        |
| i                                      | k                                              |
| nis m                                  | Iunoni vacc(am)                                |
| promagister                            | collegi?                                       |
| Caesaris                               | sia T                                          |
| l                                      | <b>m</b>                                       |
| i                                      | 00                                             |
| po                                     | i                                              |
| 6) agi hoc loco de sacro ob impe-      | - 7) nota omissum nomen Claudi: cf.            |

<sup>6)</sup> agi hoc loco de sacro ob imperium Neronis facto ostendunt collata acta ad gh, 1.
a. 58 et 59.

### NERONIS A.

| ilem in foro Augusto Marti ultori taurum, Genio ipsius taurum. in colleg | rio |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| adfuer(unt) Otho Titianus (pro)mag(ister), M. Raecius Taurus')           |     |
| isdem co(n)s(ulibus) L. Salvius Otho Titianus (pro                       |     |
| mag(ister) collegi fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit                 |     |
| in collegio adfuer(unt) Otho Titianus (pro)mag(ister).                   |     |
| L. Salvius Ol                                                            | ho  |
| Titianus (pro)mag(ister) collegi fratr(um) Arval(ium)                    |     |
| nomine immolavit                                                         | ol– |
| legio adfuer(unt) Otho Titianus 3) (pro)mag(ister)                       |     |
| isdem co(n)s(ulibus) C. Vipstan                                          | 145 |
| Apronianus (pro)mag(ister) collegi fratr(um) Arval(ium) nomine imm       | 10- |
| lavit in Capitolio ob (?) Iovi b(ovem) m(aren                            | n), |
| Iunon(i) vac(cam), Minervae vac(cam) in co                               | ol- |
| legio adfuerunt C. Vipstanus Apronianus (pro)magister                    |     |
| M. Otho                                                                  | •   |

in museo publico Neapolitano (MOMMS. FIOR.). Litterae altae mill. circiter 10.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Exhibent Marini Arv. tab. XXI; inscriptiones vet. quae in R. Museo Borbonico adservantur 1 n. 117; Fiorelli catal. 64; cf. Mommsen I. N. p. XXII.

Litterarum formae similes actorum a. 58 ad hanc fere aetatem revocant fragmentum nimis exiguum quam quod plene restitui possit. Praesedisse sacris faciendis Otho Titianus videtur, quod v. 6 primus inter praesentes nominatur, quamquam in capite sequenti (vv. 7 seqq.) dubitari nequit quin Vipstanus Apronianus loco eius commemoratus sit, cum nomina eorum qui adfuerunt ibi scripta fuisse propter spatii angustiam incredibile sit. Anno autem 58, quo Otho Titianus magisterio functus est, fragmentum tribui non potest, quod sacrificia itemque elenchi eorum, qui adfuerunt, in actis a. 58 singulis capitibus comprehenduntur, hic autem sacra omnia continua scriptura exarata inveniuntur. Nec de ipsis sacris qui-

Fragmentum nescio ubi repertum, quod extabat in museo Borgiano (MAR.), nunc quam affirmare licet nisi sacrificia fuisse extra ordinem facta. Quod de capite primo confirmatur mentione fori Augusti, in quo hac certe aetate non immolatur nisi pro salute principis. De singulis restituendis annoto haec:

- 1) suppleri non potest [Genio ipei]us tauru[m], cum deesse non possint nomina eorum qui adfuerunt, ipso autem versu sequenti iam de alio sacro agi verba significent [A]rval(ium) nom(ine).
- 2) Titianum ne hoc loco habeamus pro nomine eius qui immolavit, obstat quod nec deesse possunt nomina eorum qui adfuerunt, nec facile nomen illud conjungitur cum verbis quae sequentur [collegi fratrum Arvalium] nomine; quae nomen sacrificantis proxime secuta sint necesse est.
- 3) nota omissa nomina L. Salvii, ut Otho, qui deinde imperavit, postea M. Otho simpliciter dicitur.

### NERONIS B.

| stantibus fratribus Arvalibus magisterio <sup>3</sup> )               |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| promagistro                                                           |          |
| L. Salvio Othone Titiano                                              |          |
| sacrificium indictum                                                  |          |
| deae Diae.                                                            |          |
| XVI k(alendas) Iun(ias) domi                                          | Mai 17   |
| XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi                             | - 19     |
| XIII k(alendas Iun(ias) domi.                                         | - 20     |
| in collegio adfuerunt                                                 |          |
| L. Salvius Otho Titianus,                                             |          |
| A. Vitellius, Q. Tillius                                              |          |
| Sassius.                                                              |          |
| isdem co(n)s(ulibus)                                                  |          |
| V k(alendas) Mart(ias)                                                | Febr. 25 |
| L. Salvius Otho Titianus pro-                                         |          |
| mag(ister) collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio ob |          |
| adoptionem Neronis Claudi Caesaris Augusti Germanici cet.             |          |
| (cf. a. 59).                                                          |          |
|                                                                       |          |

Fragmentum inter Ursiniana effossum in luco Arvalium (VRS.) posteaque apud Farnesios servatum (MAR.). Nunc extat in museo Neapolitano MOMMS. FIOR. Litterae altae mill. 10.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Edd. Ursinus ad Caton. cet. p. 218, 9 (inde Grut. 120, 1); Marini Arv. tab. XVIII; inscript. vet. quae in R. Museo Borbonico adservantur 1 n. 115; Fiorelli catal. 62; cf. Mommsen I. N. p. XXII.

10

Litterae plane similes actorum a. 59 eiusdem fere aetatis esse fragmentum ostendunt. Iam vero neque esse potest a. 59, cum in actis huius anni servata sit indictio sacri deae Diae, nec anni 60 propter differentiam et formae litterarum et nominum eorum, qui inter adstantes commemorantur. Itaque cum anno aut 61 aut 62 frustulum tribuendum sit, magis ret-

tulerim ad hunc; nam sub Nerone sacrum Arvalium annis imparibus epochae Varronianae semper videtur diebus XVI XIIII XIII kalendas Iunias celebratum esse (cf. p. 3): annus autem 62 est 815 calculi Varroniani.

- 1) vel III vel IV.
- <sup>2</sup>) indictio sacri cum facta sit in Pantheo anno 59, in aede vel ante aedem Concordiae anno 63, de supplemento non constat.
- 3) Salvius Otho Titianus, qui indixit sacrum, non videtur fuisse magister, quia ubi paullo post inter eos commemoratur qui adfuerunt, ibi magistri titulo caret.

### NERONIS C.

| co(n)s(ulibus) III non(as) Ianua-                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| r(ias) magisterio illius (pro)magistro illo collegi fratrum Arvalium     |
| nomine vota nuncupaverunt pro salute Neronis Claudi divi Claudi f(ili),  |
| Germanici Caes(aris) n(epolis),                                          |
| li. Caesaris Aug(usti) pron(epotis), divi Aug(usti) abn(epotis) Caesaris |
| Aug(usti)                                                                |
| Germanici pont(ificis) max(imi), trib(unicia) pot(estate), imp(eratoris) |
| co(n)s(ulis) IIII, et Octaviae 1) coniugis eius,                         |
| victimis immolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat,  |
| persolverunt et in proximum annum nuncupaverunt praeeunte                |
| in ea verba quae infra scripta sunt, Iovi                                |
| b(oves) m(ares) II, Iunoni vaccas II, Minervae vaccas II, Saluti         |
| publicae vaccas II, et ante templum novom divo Augusto b(oves) m(a-      |
| res II cet.                                                              |
|                                                                          |

Fragmentum effossum in vinea Ceccarelliorum anno 1867: litterae altae circiter mill. 12.

Descripsi et edidi in Ann. Inst. arch. 1867 p. 259.

Consulatus quartus cum ostendat neque ante a. 60 nec post a. 67 fragmentum exaratum esse, exemptis annis et 60, cuius acta habemus, et 66, cuius initio Nero defuncta Poppaea Messallina nondum ducta sine uxore erat, restant anni 61 62 63 64 65 67, quibus vota haec possunt nuncupata esse. E quibus propter similitudinem litterarum fragmenti huius actorumque a. 58 magis placent priores.

1) vel Poppaeae.

# NERONIS D.

Nero Claudius divi Claudi f(ilius) Caesar Aug(ustus) cet.

Fragmentum effossum a. 1869 in vinea Ceccarelliorum, litteris altis mill. 30-40. Descripsi.

Galba.

## GALBA. OTHO. VITELLIUS.

| a. 69            | Ser. Galba imperatore Caesare Aug(usto) II, T. Vinio Rufino I                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\boldsymbol{a}$ | co(n)s(ulibus)                                                                                                                                   |
| Ian. 1           | k(alendis) Ianuar(iis)                                                                                                                           |
|                  | magisterio Ser. Galbae imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti), promag(ister)                                                                         |
|                  | L. Salvius Otho Tilianus                                                                                                                         |
|                  | collegi fratrum Aroalium nomine immolavit in Capitolio ob co(n)s(ulatum)                                                                         |
|                  | Ser. Galbae                                                                                                                                      |
|                  | imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) ) cet. (cf. a. 60)                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                  |
| Ian. 3           | isdem co(n)s(ulibus) III non(as) Ian(uarias) magisterio Ser. Galbae imp(eratoris) Caesaris Augusti, promag(istro) L. Salvio Othone Titiano, col- |
| b                | legi 2) fratrum Arvalium nomine vota nuncupaverunt pro salute                                                                                    |
| c                | Ser. Galbae imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) pont(ificis) max(imi) tri-                                                                        |
|                  | bunic(ia) potest(ate) victimis immolatis                                                                                                         |
|                  | in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit et in pro-                                                                        |
|                  | ximum annum numcupavit (sic) praeeunte L. Salvio Othone Titia-                                                                                   |
|                  | no promag(istro) in ea verba quae infra scripta sunt: Iovi b(ovem)                                                                               |
|                  | m(arem), Iunoni                                                                                                                                  |
| d                | vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti vacc(am); in templo novo divo                                                                                |
|                  | Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) vacc(am), divo Claudio                                                                               |
|                  | b(ovem) m(arem). in collegio adfuerunt                                                                                                           |
|                  | L. Salvius Otho Titia. Titianus (sic), M. Raecius') Taurus, L. Maecius                                                                           |
|                  | Postum(us).                                                                                                                                      |
|                  | Fragmenta plurima tabularum duarum anni 69 effossa in vinea Ceccarelliorum annis                                                                 |

Fragmenta plurima tabularum duarum anni 69, effossa in vinea Ceccarelliorum annis 1867. 1868. 1869. 1870. 1871, excepto fragmento parvulo  $\epsilon$ , servato olim in museo cardinalis Alexandri Albani (MVR.), unde inlatum est in museum Capitolinum (GVASC.) ibique hodie servatur. Litterae altae mill.  $8-9^{1}/2$  parum pulchrae: cf. Relazione tab. 1,5.

Fragmenta descripsimus omnia Bormann et ego. — Edidi ex tabula I partem fragmenti b (14—22), ex tabula II partes fragmentorum a (2—9; 9—12) et b (2—4) in Ann. inst. arch. 1867 pp. 265. 274. 279; easdem denuo edidi in *Relazione* p. 27, ubi praeterea proposui I b vv. 8—12 et g partem versuum 79—88, II a b d; litterarum specimen dedi ibidem tab. 1, 5. — I e edd. Muratorius 586, 2, cui describendum curavit Bianchinius; Guasco M. C. 79;

Marini Arv. tab. XX. Totam tab. I edidi

ceptis fragmentis exiguo, quo nomen continetur T. Vinii, alteroque in vv. 39—47 inserto.

Tab. I. 1) kalendis Ianuariis ob processum consulerem imperatorum consulerem imperatorum consulerem consuler

in Bull, inst. arch. 1869 p. 92 seqq. ex-

cessum consularem imperatorum, cum fasces accepissent, immolari solebat; cf. a. 60 et p. 69.

2) male olim scripsi Titiano co[s] (cf.

<sup>2</sup>) male olim scripsi Titiano co[s] (cf. Relazione pag. 29 et 33); errorem correxi in Bull. 1, c.

3) de nomine nunc constat ex v. 40.

| I 17 | isdem co(n)s(ulibus) VI idus Ian(uarias) in aedem Concordiae, astantibus fratribus Arvalibus, mag(isterio) Ser. Galbae imp(eratoris)                  | a. 69<br>Ian. 8  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      | Caesaris   Aug(usti), promag(istro) L. Salvio Othone Titiano, collegi fratrum Ar-                                                                     |                  |
|      | val(ium)                                                                                                                                              |                  |
| 20   |                                                                                                                                                       | e                |
|      | VI k(alendas) Iun(ias) domi, IIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi,                                                                                | -                |
|      | III k(alendas) Iun(ias) domi.                                                                                                                         | 30               |
|      | in collegio adfuerunt L. Salvius Otho Titianus, Q. Tillius Sassius,                                                                                   |                  |
|      | M. Raecius Taurus, L. Maecius Postumus.                                                                                                               |                  |
|      | isdem co(n)s(ulibus) IIII idus Ian(uarias) adoptio facta L. Li-                                                                                       |                  |
|      | ciniani 1)                                                                                                                                            |                  |
| 25   | magisterio Ser. Galbae imp(eratoris) Caesaris Aug(usti), promag(istro)                                                                                |                  |
|      | L. Salvio                                                                                                                                             |                  |
|      | Othone Titiano, colleg(i) fratrum Arval(ium) nom(ine) immolatum in                                                                                    |                  |
|      | Capitolio ob adoptionem Ser. Sulpici Galhae Caesaris') Iovi b(ovem)                                                                                   |                  |
|      | m(arem),                                                                                                                                              |                  |
|      | Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti publicae p(opuli) R(omani) (?)                                                                             |                  |
|      | vacc(am) Provi-                                                                                                                                       | £                |
| 30   | dentiae vacc(am), vacc(am),                                                                                                                           | f                |
|      | Securi-                                                                                                                                               |                  |
|      | tati vacc(am), Genio ipsius taurum                                                                                                                    | •                |
|      |                                                                                                                                                       |                  |
|      | <u> imp.</u>                                                                                                                                          |                  |
|      | (interciderunt versus plures: deinde videtur scriptum fuisse fere sic:)                                                                               |                  |
| ß    | XVII (?) k(alendas) Febr(uarias) 6) mag(isterio) imp(eratoris) M. Othonis                                                                             | Ian. 16?         |
|      | Caesaris Aug(usti) II, promag(ister) L. Salvius                                                                                                       | $\boldsymbol{g}$ |
|      | Otho Titianus coll(egi) fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in Capitolio ob imperium imp(eratoris) Othonis Caesaris Aug(usti) Iovi b(ovem) m(arem), |                  |
|      | Iunoni vacc(am), Minervae                                                                                                                             |                  |
|      | vacc(am), Victoriae vacc(am), Saluti vacc(am), Felicitati vacc(am), Marti                                                                             |                  |
|      | /ultori taur(um),                                                                                                                                     |                  |
|      | Genio ips(ius) taur(um). in collegio adfuer(unt) L. Salvius Otho Titian(us),                                                                          |                  |
| 40   | L. Vitel//// ') L. f(ilius), L. Maecius Postumus, M. Raecius Taurus.                                                                                  |                  |
|      | •                                                                                                                                                     |                  |

<sup>4)</sup> de restituendo nomine Liciniani cf. comment. de sacrificiis ob causas singulares factis p. 79.

<sup>5)</sup> de nomine Caesaris indito Pisoni, cum adoptaretur, cf. Tac. hist. 1, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) quamquam dies XVIII kalendas Februarias, quo Galba occisus est (Tac. l. c. 27 seqq.), vere dies imperii Othonis habendus est, Arvales pro eo posui im-

molasse die insequenti; incredibile enim sacrum pro imperio factum in acta relatum non esse, cum cetera sacra celebrata ob novas dignitates imperatori collatas perscripta sint omnia.

<sup>7)</sup> nomen L. Vitelli fratris imperatoris, cum huius nomen deleretur, neglegentia scalptoris et ipsum abrasum est: ex parte tamen adhuc legitur, ut in iis

a. 69 VII k(alendas) Febr(uarias) \*) mag(ister) imp(crator) Otho 141 lan. 26 |Caesar Aug(ustus) II, promag(ister) L. Salvius Otho Titianus coll(egi) fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in Capitolio ob comitia consularia imp(eratoris) Othonis Caesar(is) Aug(usti) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Miner(vae) vacc(am), Gen(io) lips(ius) tau(rum). in collegio adfuer(unt) L. Salvius Otho Titianus. Imp(eratore) M. Othone Caesare Aug(usto), L. Salvio Othone Titiano II co(n)s(ulibus) UI k(alendas) Febr(uarias) mag(istro) imp(eratore) M. Othone Ian. 30 |Caesare Aug(usto) '), promag(istro) L. Salvio Othone Titiano, colleg(i) fratrum Arval(ium) nomine immolavit in Capitolio ob vota nuncupata pro salute imp(eratoris) M. Othonis Caesaris Aug(usti) in annum proximum in III non(as) Ianuar(ias) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti p(u-|blicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) vacc(am), divo Claudio b(ovem) m(arem). in colleg(io) adfuerunt L. Salvius Otho Titianus, L. Maecius Postumus, P. Valerius Marinus, M. Raecius Taurus, L. Vitellius'), isdem co(n)s(ulibus) IIII Febr. 26 k(alendas) Mart(ias) in aede divi Iuli, astantibus fratrib(us) Arval(ibus) cooptat(us) est in locum Ser. Sulpici Galbae 10) L. Tampius Flavianus mag(isterio) imp(eratoris) M. Othonis Caesaris Aug(usti) II, promag(istro) L. Salvio Othone Titiano. in colleg(io) adfuer(unt) Otho Titianus, P. Valerius Marinus, L. !!!!!!!!. isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) k(alendas) Febr. 28 |Mart(ias) mag(isterio) imp(eratoris) M. Othonis Caesaris Aug(usti) II, promag(istro) L. Salvio Othone Titiano, colleg(i) fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in Capitolio ob comit(ia) trib(uniciae) |pot(estatis) imp(eratoris) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti vacc(am), Victoriae vacc(am), Genio p(opuli) R(omani) taur(um),

quoque quae sequuntur elementa quaedam ex nomine Vitellii imperatoris residua in lituris apparent.

<sup>8)</sup> omissus est consulatus propterea, quod fasces Othonis in actis commemorari on poterant, antequam in comitiis

renuntiatus esset: cf. Bull. l. c. p. 97, et

<sup>9)</sup> omissa est nota magisterii iterati. 10) nota Galbam omisso titulo impe-

ratoris ut privatum commemorari,

| 1 68 | Gen(io) ips(ius) taur(um). in colleg(io) adf(uerunt) Otho Titianus, Mae-<br>eius Postumus, Valer(ius) Marin(us), !!!!!!! | a. 69    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | L. Verginio Rufo II, L. Pompeio Vopisco 12) co(n)s(ulibus) k(a-                                                          |          |
|      | lendis) Mart(iis) mag(isterio)                                                                                           | Mart. 1  |
|      | imp(eratoris) M. Othonis Caesaris Aug(usti) II, promag(istro) L. Salvio                                                  | •        |
|      | Othone Titiano, colleg(i) frat(rum)                                                                                      |          |
| tı5  | Arval(ium) nomine immol(avit) in Capitolio ob laurum positam Iovi                                                        |          |
|      | b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am),                                                                                        |          |
|      | Minervae vacc(am), Saluti vacc(am), Victoriae vacc(am), Marti taur(um),                                                  |          |
|      | Gen(io) ips(ius) taur(um). in coll(egio) adf(uerunt)                                                                     |          |
|      | Otho Titianus, L. V///////s, L. Maecius Postumus, P. Valerius Marinus.                                                   |          |
|      | Isdem co(n)s(ulibus) III non(as) Mart(ias) mag(isterio) imp(era-                                                         | Mart. 5  |
|      | toris) M. Othonis Caesaris Aug(usti) II,                                                                                 |          |
|      | promag(istro) Othone Titiano, coll(egi) fratr(um) Arval(ium) nomine                                                      |          |
|      | immolavit in                                                                                                             |          |
| 117  | Capitolio ob comitia sacerdotior(um) imp(eratoris) Othonis Aug(usti)                                                     |          |
|      | Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vace(am),                                                                                   |          |
|      | Minervae vacc(am), Gen(io) ips(ius) taur(um). in collegio adf(uerunt)                                                    |          |
|      | Otho Titianus, P. Valer(ius) Mari(nus).                                                                                  |          |
|      | Isdem co(n)s(ulibus) VII idus Mart(ias) mag(isterio) M. Othonis                                                          | Mart. 9  |
|      | Caesaris Aug(usti) ), promag(istro)                                                                                      |          |
|      | Othone Titiano, colleg(i) fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in                                                       |          |
|      | . Capitolio ob                                                                                                           |          |
|      | comitia pontif(icatus) max(imi) Othonis Aug(usti) Iovi b(ovem) m(arem),                                                  |          |
|      | Iun(oni) vacc(am), Minerv(ae) vacc(am), deae                                                                             |          |
| 75   | Diae vacc(am), Gen(io) ips(ius) taur(um). in coll(egio) adf(uerunt) Otho                                                 |          |
|      | Titianus, Otho Aug(ustus), P. Valerius Marin(us),                                                                        |          |
|      | L. Maecius Postumus, !!!!!!!!. isdem co(n)s(ulibus) pr(idie)                                                             | Mart. 14 |
|      | idus Mart(ias)                                                                                                           |          |
|      | vota numcupata (sic) pro salute et reditu"!!!!!!! Germanici 13) imp(eratoris),                                           | •        |
|      | praeeunte L. Maecio                                                                                                      |          |
|      | Postumo, mag(isterio) !!!!!!! Germanici 13) imp(eratoris), promag(istro)                                                 |          |
|      | Maecio Postumo, colliegi) fra(trum)                                                                                      |          |
|      | Arval(ium) nomine Iov(i) b(ovem) m(arem), Iun(oni) vacc(am), Min(ervae)                                                  |          |
|      | vacc(am), Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), divo                                                             |          |
| 84)  | Aug(usto) b(ovem) m(arem),                                                                                               |          |
| G=1  | divae Aug(ustae) vacc(am), divo Claudio b(ovem) m(arem). in colleg(io) adf(uerunt) L. Maecius Postumus.                  |          |
|      | aut(ucium) 1. maecius i ostumus.                                                                                         |          |
|      | •                                                                                                                        |          |

<sup>11)</sup> nomen abrasum quamquam spatium quod vacat excedit, videtur fuisse L. Vitellii, potest enim coartatum fuisse ut in fine versus et capitis.

<sup>12,</sup> Borghesium (fasti ined. et opp. 5

p. 524) Vopisco parum recte consulatum alterum tribuisse hinc apparet.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) de nomine Vitellii in acta relato loco nominis Othonis cf. comm. ad vota ob causas singulares extra ordinem facta p. 115.

T. Flavio Sabino, Cn. Aruleno Caelio Sabino co(n)s(ulibus) I su pr(idie) k(alendas) Maias ob comitia April. 30 trib(uniciae) pot(estatis) ////// Germanici imp(eratoris), promag(istro) L. Maecio Postumo coll(egi) fratr(um) Arval(ium) nomine immolavit in Capitol(io) Iov(i) b(ovem) m(arem), Iun(oni) vac-|c(am), Min(ervae) vacc(am), Saluti vacc(am), Gen(io) ipsius taur(um). in coll(egio) adf(uerunt) Maecius Postumus. Isdem |co(n)s(ulibus) k(alendis) Mai(s) Mai 1 April. 19 ob diem imperi !!!!!! German(ici) imp(eratoris), quod XIII k(alendas) |Mai(as) statut(um) est 14), mag(isterio) Vitelli 15) Germ(anici) imp(eratoris), promag(istro) L. Maecio Postumo, coll(egi) frat(rum) Ar-|val(ium) nomine immol(avit) in Capitolio Iovi b(ovem) m(arem), Iun(oni) vacc(am), Min(ervae) vacc(am), Iovi |vict(ori) b(ovem) m(arem), Saluti vacc(am), Felicitat(i) vacc(am). Gen(io) p(opuli) R(omani) taur(um), in foro Aug(usti) Marti ultori taur(um), Gen(io) ips(ius) taur(um), in colll(egio) adfuer(unt) L. Maecius Postumus. (exit tabula prior.)

#### abcde

Vitelli Germanici imp(eratoris) mag(isterio) !!!!!!! German(ici) imp(eratoris),

| promag(istro) L. Maecio Postumo, nomine
| coll(egi) fratrum Arvalium immol(avit) in Capitol(io) Iovi b(ovem) m(arem),

| Iun(oni) vacc(am), Min(ervae) vacc(am), Iov(i) victori 1), Sa
| luti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am),

Felicitati vacc(am), Gen(io) p(opuli) R(omani) taur(um), in foro Augusti

| Marti ultori taur(um), Gen(io) ipsius taur(um). in coll(egio)

intellegendae sint non perspicio; nomen enim aliquod ut est Cat(ius) Primu[s], eo excludi videtur, quod unus Maecius Postumus etiamtum pergit pro collegio agere.

ad(fuerunt) Maecius Postumus.

<sup>14)</sup> de die imperii Vitellii cf. Tac. hist. 2, 55 et comment. ad sacra ob imperium facta p. 64.

<sup>15)</sup> nomen abrasum est ita, ut litterarum partes superiores servatae sint.

Tab. II. 1) litterarum reliquiae quamquam hoc unum supplementum recipere videntur, id non proposui nisi dubitans, cum secundus dies sacri deae Diae hic descriptus fuisse nequeat, in actis autem luci coinquendi mentio non fiat nisi illo die.

<sup>2)</sup> litterae quamvis certae quo modo

a) de littera A quamquam non plane constat, cum particula superstes non minus bene ad litteras M et S videatur referri posse, dimidiatae tamen litterae quae praecedunt vocabulum salute claro indicant: cf. praeterea Relazione p. 31.

<sup>4)</sup> nota omissam mentionem victimae.

isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iun(ias) mag(isterio) П 6 | Germ(anici) imp(eratoris) III ), promag(istro) L. Maecio Postumo, collegi fratr(um) Arval(ium) nomine immol(avit) ad aram deae Diae porcas piaculares II. item vacc(am); inde in aede in foco sacrificio facto immol(avit) deae Diae agnam opimam, quo perfecto sacrificio e carceribus riciniatus, coronatus signum quadrigis et desultoribus misit. in coll(egio) adf(uerunt) L. Maecius Postumus. lisdem co(n)s(ulibus) III non(as) Iun(ias) 6) maq(isterio) Vitelli Germanici imp(eratoris) III, promag(istro) L. Maecio Postumo, coll(egi) fratr(um) Arval(ium) nomine immol(avit) in Capitolio ob natalem Galeriae Germanici imp(eratoris) III (Aug(usti)) Iovi b(ovem) m(arem), Iun(oni) vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), Concord(iae) |vacc(am), Gen(io) ips(ius) taurum. in coll(egio) adf(uerunt) L. isdem co(n)s(ulibus) Maecius Postumus. ... Iun(ias? Iulias?) in luco deae Diae piaclum factum per calatorem et publicos coll(egi) fratr(um) Arval(ium) ob . m(?a?) faction (is? e?) Venet(ae? a?) porcam 15 isdem co(n)s(ulibus) . . . . Iun(ias? et agnam opimam. Iulias?)8) .... mag(isterio) ////// imp(eratoris) III, promag(istro) |C") . . . . . . . . . . coll(egi) fratr(um) Arval(ium)

vera Caesaris quidem nomen non recepit nisi diebus ruentis imperii ultimis, Augusti tamen appellatione paullo post ingressum in urbem ornatus sit necesse est, cum ineunte mense Iunio in actis Arvalium Augustus dicatur. Id quod respondet narrationi Taciti (hist. 2, 90), cum scribit: abnuenti nomen Augusti expressere ut adsumeret tam frustra quam recusaverat. Cf. etiam Echhel 6 p. 309.

\*) hacc quoque sacra ad mensem Iunium pertinere inde constat, quod novi consules propter angustum spatium nequeunt in iis commemorati fuisse. Iam vero cum ineunte Iunio in officio manerent consules iidem, qui mense Maio fasces gesserant, solvitur ita dubitatio Mommseni Ephem. epigr. 1 p. 191, kalendisne Iuniis anni 69 fasces retinuerint Sabini, necne.

9) pro L. Maecio Postumo nota alium promagistrum factum esse, cuius non remanet nisi praenomen C..

<sup>5)</sup> Vitellius, cum antea non appelletur nisi imperator, ab hoc inde tempore dicitur imperator tertium, fortasse ob victoriam a legatis de Othone reportatam: quamquam id proclium iam mense Aprili factum esse constat.

<sup>6)</sup> scribendumesse Iunias sequiturinde, quod si de Iulio mense sermo esset, novi consules commemorandi erant, angustus vero hiatus non admittit nisi vocem isdem. Inde probabile etiam Sabinos Caelium et Flavium non deposuisse ante diem a Galba determinatum; cf. Ephem. epigr. I p. 191.

<sup>7)</sup> de Vitellio narrat Suetonius (Vit.8): cognomen Germanici delatum ab universis cupide recepit, Augusti distulit, Caesaris in perpetuum recusavit; similiter Tacitus (hist. 1, 64): nomen Germanici Vitellio statim additum, Caesarem se appellari etiam victor prohibuit, et (2, 62): praemisit in urbem edictum, quo vocabulum Augusti diferret, Caesaris non reciperet. Et re

| c(am), Min(ervae) vacc(am), Ioo(i) victori b(ovem) m(arem),<br> Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in foro Aug(usti) Marti ultori taur(um), Gen(io) ips(ius) taur(um). in  coll(egio) adf(uerunt)                |
| f                                                                                                             |
| i                                                                                                             |
| a                                                                                                             |

### IMP. CAESAR VESPASIANUS AUGUSTUS.

Fragmenta effossa in vinea Ceccarelliorum a anno 1867, b anno 1868: litterae altae mill. 12.

Descripsi edidique a in Annalibus Instituti archaeol. 1867 p. 268.

Fragmenta esse anni 70 suspicatus sum propterea, quod sacrificium Fortunae reduci factum reditum videtur indicare imperatoris, cui recte convenit nomen eius nominativo positum. De triumpho autem si ageretur, Titus quoque Caesar commemoratus esset.

| a. 72       | in collegio adfuerunt                                                                                              |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| a           | Ti. Iulius Candidus Marius Celsus?                                                                                 |    |
|             | isdem co(n)s(ulibus) idus ') Ianuar(ias)                                                                           |    |
|             | in aede Concordiae magisterio Trebellii Maximi, promag(istro) L.                                                   |    |
|             | Maecio Postumo, adstantibus fratribus Arvalibus                                                                    |    |
| b           | C. Vipstano Aproniano collegi fratrum Arealium nomine sacrificium deae Diae indictum praeeunte C. Vipstano Aproni- | 5  |
| c           | ano (?) in diem VI k(alendas) Iun(ias) domi, IIII h(alendas) Iunias                                                |    |
| Mai 27. 29- |                                                                                                                    |    |
|             | in collegio adfuerunt C. Vipstanus Apronianus,                                                                     |    |
| •           | L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius, A. Iuli-                                                                  | 1  |
|             | us Qu <i>adratus.</i>                                                                                              |    |
| d e         | imp(eratore) Caesare Vespasiano Aug(usto) III, Tito Caesare imp(eratore) III co(n)s(ulibus) ')                     |    |
|             | Maias                                                                                                              |    |
|             | piaculum factum in luco deae Diae ob arborem, quae                                                                 |    |
|             | a tempestate deciderat, per calatorem et publicos.                                                                 | 15 |
|             | C. Licinio Muciano III, T. Flavio Sabino II co(n)s(ulibus)                                                         |    |
| Mai 29      | IIII k(alendas) Iunias                                                                                             |    |
| ſ           | magisterio Trebellii Maximi, promagistro L. Mae-                                                                   |    |
|             | cio Postumo, collegi fratrum Arvalium nomine                                                                       |    |
|             | ad aram immolavit deae Diae porcas piacula-                                                                        | 20 |
|             | res II, deinde vaccam, inde in aede in                                                                             |    |
| g           | foco sacrificio facto immolavit deae Diae                                                                          |    |
| 3           | agnam opimam, quo perfecto sacrificio                                                                              |    |
|             | e carceribus riciniatus, coronatus signum                                                                          |    |
|             | quadrigis et desultoribus misit. 3)                                                                                | 25 |
|             | in collegio adfuerunt                                                                                              |    |
|             | C. Vipstanus Apronianus                                                                                            |    |
|             | A. Iulius Quadratus                                                                                                |    |
|             | Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum a anno 1868, bcd anno 1869, efgh                                         |    |
|             | anno 1867, litteris optimis altis mill. 9-11.                                                                      |    |

anno 1867, litteris optimis altis mill. 9-11.

Descripsimus Bormann et ego. Edidi efgh in Ann. Inst. arch. 1867 p. 269, 275, 273, 261; composui ac restitui eadem addito fragmento a in Relazione p. 34, litterarumque imaginem dedi in tabula I n. 6.

- 1) dies reponendus videtur VI; cf. comment. de actis indictionum p 5.
- 2) nota repetita consulum nomina, quamquam iidem sunt, qui kalendis Ianuariis inierunt.
- 3) nota versus in posterioribus capitibus minus longos.

| imp(eratore) Caesare Vespasiano Augusto VI,                                                                                                                                                                                           | a. 75        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tito Caesare imp(eratore) IIII co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                         | a b          |
| III non(as) Ianuarias                                                                                                                                                                                                                 | Ian. 3       |
| magister Ti. Iulius Candidus Marius Celsus collegi                                                                                                                                                                                    | c            |
| fratrum Arval(ium) nom(ine) vota nuncupaverunt pro salute                                                                                                                                                                             |              |
| imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Augusti p(ontificis) m(aximi) tribu-<br>nic(ia) potestate et<br>Titi Caesaris Aug(usti) f(ili) Vespasiani imp(eratoris). Victimis inmolatis<br>in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, | d            |
| persolvit et in proximum annum nuncupavit cet.                                                                                                                                                                                        |              |
| isdem co(n)s(ulibus) idus Ianuarias in aede Concordiae adstantibus fratribus Arvalibus magistro Ti. Iulio Candido Mario Celso collegi fratrum Arvalium nomine sacrum indictum deae Diae praeeunte                                     | e            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | lai 17.19.20 |
| domi, XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, XIII k(alendas) Iu-  n(ias) domi.                                                                                                                                                    |              |
| In collegio adfuerunt Ti. Iulius Candidus Marius                                                                                                                                                                                      |              |
| Celsus magister, L. Maecius                                                                                                                                                                                                           |              |
| Postumus, L L. Pompeius Vopiscus                                                                                                                                                                                                      |              |
| 5 C. Arruntius Catellius Celer.                                                                                                                                                                                                       |              |
| Isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                  |              |
| sacrificium piaculare factum in luco deae Diae cet.                                                                                                                                                                                   |              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                               |              |
| in collegio adfuerunt imp(crator) Caesar Vespasianus Aug(ustus),<br>Caesar Vespasiani Aug(usti) f(ilius) Domitianus                                                                                                                   | f.           |
| $g  \cdots  ICAESAI \qquad \qquad h \qquad A$                                                                                                                                                                                         |              |
| MACIST M. TRI                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Fragmenta reperta a. 1868 in vinea Ceccarelliorum, litteris vi ignis paene deletis lectu difficillimis.                                                                                                                               |              |
| Descripsit Bormann, contuli ipse:  edidi Relazione p. 35. 36 ibique restitui  a b c d e.  h fortasse legendum est [in collegio]  o[dfuerunt imperator Caesar Vespa- sianus Augustus p(ontifex)] m(uximus)                             |              |



g potest fuisse aut [im]p(erator) Cae-

magist[er].

sar [Vespasianus Augustus] cet., aut T. Caesar [imperator] cet., et in v. 2 tri[bunicia potestate cot. et] T(itus) [Caesar Augusti filius Vespasianus

imperator] cet., vel similiter.

a. 77 imp(eratore) Vespasiano Augusto VIII, Tito Caesare imp(eratore) VI co(n)s(ulibus) III non(as) Ianuar(ias) Iau. 3 .... promag(istro) P. Sallustio Blaeso colmagisterio . . . . . legi fratrum Arvalium nomine vota nuncupaverunt pro salute imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Augusti trib(unicia) pol(estate) co(n)s(ulis) VIII, et T(iti) Caesaris Aug(usti) f(ili) Vespasiani co(n)s(ulis) VI, victimis inmolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit, Iovi o(ptimo) m(aximo) boves mares duos, Iunoni reginae vaccas duas, Minervae vaccas duas, Saluti publicae vaccas duas, et in proximum annum nuncuparit, praeeunte P. Sallustio') Blaeso promag(istro)

In fragmento tabulae marmoreae apud Gentilem Delphinium.

Pighius Berol. f. 98, mus. f. IV; inde Mommsen Sitzungsberichte der Sächs. Ges. der Wissensch. 1850 p. 221.

in ea verba quae infra scripta sunt cet.

In codice cum praemittatur . . . . ..... DOMITIANO IV, rettulit Mommsenus l. c. ad annum 75, quo fasces ordinarios susceperunt Vespasianus VI et T. Caesar IV, illi autem suffectus est Domitianus IV. Diem porro natalem coniecit celebrari Vespasiani Augusti, qui erat a. d. XVI kalendas Decembres. Neque tamen natali celebrando respondent victimae binae singulis numinibus immolatae, nec unquam post imperium a Flaviis susceptum natales principum in actis Arvalium inscripti sunt, ipsa autem verba ostendunt vota esse annua pro salute Vespasiani et Titi Caesaris nuncu-

pata. Acta vero votorum annuorum anni 75 cum servata sint in fragmentis huius anni modo propositis, non potest ad anhum 75 referri frustulum de quo agitur, nec Domitiano consuli IIII in eo locus est. Itaque aut omnino eiiciendus erit versus 1, aut cogitandum de magisterio quarto, quamquam parum probabile tum iam toties magisterio functum esse Domitianum, praesertim cum anno 86 nullo addito numero simpliciter magister di-Quae utut sunt, recte v. 4 videtur legi COS. VI, quod cum propter victimas duplices non possit referri nisi ad Titum Caesarem, ad annum ducit 77.

1) C.SALL.VSTIO traditur: correxi ex actis annorum sequentium.

```
D. Novio Prisco co(n)s(ulibus)
          III non(as) Ian(uarias)
                                                                            Ian. 3
  magisterio C. Matidi Patruini, promagistro L. Veratio Quadrato, col-
    legi fratrum Arvalium nomine vota nuncupaverunt pro salute
    imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti) trib(unicia) pot(estate) co(n)-
                             s(ulis) VIII et T(iti) Caesaris Aug(usti) f(ili)
    Vespasiani co(n)s(ulis) VI, victimis immolatis in Capitolio, quas (sic)
    ris anni magister voverat, persolvit et in proximum annum nun-
    cupavit, praeunte L. Veratio Quadrato, in ea verba q(uae) i(nfra) s(ub)
                                                            s(ripta) s(unt):
10 Iovi opt(imo) max(imo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae
                                                                 vacc(am),
    Saluti vaccam;
  item pro T(ito) imp(eratore) Vespasiano Caesare Aug(usti) f(ilio) isdem 1)
              verbis q(uae) s(ub) s(cripta) sunt ): Iovi opt(imo) maxim(o)
    bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vacc(am).
  in collegio adfuerunt L. Veratius Quadratus, C. Tadius Mefitanus, Q. Tilli-
    us Sassius, L. Maecius Postumus, A. Iulius Quadratus, C. Vipstanus
                                                                  Apronia-
            Isdem co(n)s(ulibus) VI idus Ian(uarias) in aede Concordiae
    nus.
    tibus fratribus Arvalibus mag(isterio) C. Matidi Patruini, promag(istro)
    Quadrato, collegi fratrum Arvalium sacrum indictum deae Diae,
    praeunte L. Maecio Postumo,
                                     in diem VI k(alendas) Iun(ias) domi, Mai 27.29.30
```

Postea illata in museum Capitolinum GVASC. MAR. ibique adhuc servatur.

Descripsi. Exhibent Ptolemaeus sched. littera quoque T plane similis est:

Senens. 1, 395; Spon recherches p. 75, factum est ut pro cognomine MEFITA

Tabula marmorea olim in hortis Montaltinis PTOL. SPON. FABR. MVRAT.

miscell. p 5; Fabretti 442, 49; Murat. 583, 1 'e schedis suis'; Guasco M. C. 70;

L. Ceionio Commodo 1),

Marini tab. XXII.

Littera I formata est ita, ut a littera L parum distinguatur, multisque locis

littera quoque T plane similis est: ita factum est ut pro cognomine MEFITANI ab editoribus modo MEFLIANVS, modo MEELIANVS scriberetur.

<sup>1)</sup> iam perierunt litterae Com.

<sup>2)</sup> IDEM tabula.

<sup>3)</sup> om. tab.

| a. 78    | IIII k(alendas) Iuni(as) in luco et domi, III k(alendas) Iun(ias) domi. 2   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | in collegio adfuerunt                                                       |
|          | L. Veratius Quadratus, C. Vipstanus Apronianus, L. Maecius Postumus,        |
|          | C. Iunius Tadius Mefitanus, A. Iulius Quadratus. isdem co(n)s(ulibus)       |
| Mart. 1  | 1 12 2 21 32 32 32 32                                                       |
|          | in aede Concordiae adstantibus fratribus Arvalibus ex tabella imp(eratoris) |
|          | Caesaris Vespasiani Aug(usti) missa') C. Salvium Liberalem Nonium Bas-      |
|          | sum in locum C. Matidi Patruini demortui cooptamus. in collegio ad-         |
|          | •                                                                           |
|          | fuerunt L. Veratius Quadratus, C. Vipstanus Apronianus, L. Maecius          |
|          | Postumus, C. Salvius Liberalis Nonius Bassus. Isdem co(n)s(ulibus)          |
|          | mag(isterio) C. Saloni Matidi Patruini, in cuius ') locum successit, obiit  |
|          | magisterium                                                                 |
| Mart. 1  | eodem anno isdem co(n)s(ulibus) k(alendis) Mart(iis) P. Sallustius          |
| Mart. 11 |                                                                             |
|          | in aede Concordiae mag(ister) P. Sallustius Blaesus cooptatus in locum      |
|          | C. Matidi                                                                   |
|          | Patruini collegium 6) fratrum Arvalium convocavit flaminemque nominavit     |
|          | • ,                                                                         |
|          | L. Veratium Quadratum.                                                      |
|          | In collegio adfuerunt P. Sallustius Blaesus, L. Veratius Quadratus,         |
|          | L. Maecius                                                                  |
|          | Postumus, C. Iunius Mefitanus, A. Iulius Quadratus, C. Salvius Liberalis    |
|          | Nonius Bassus.                                                              |
|          | · · · · · · · · · · IVIASIONE ') · · · · · · · · ·                          |
|          | ······································                                      |
|          | 4) MISSAS lapis. in fastis ineditis ad hunc annum consulem                  |
|          | *) MISSAS lapis. in fastis ineditis ad hunc annum consulem                  |

<sup>4)</sup> MISSAS lapis.
5) INCVS id.

ponit Blasionem ex hoc, opinor, loco de-

<sup>6)</sup> COLLEGI id.
7) solus exhibet Marinius. Borghesius

sumptum.

# VESPASIANI A.

| f(ilio) Vespasiano co(n)s(ulibus), III non(as) Ianuar(ias), magister , promagistro                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                               | • • • |
|                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                               |       |
| isdem co(n)s(ulibus) non(as) Ianuar(ias)                                                                                                      |       |
| in aede Concordiae adstantibus fratribus Arvalibus magisterio                                                                                 |       |
| collegi fratrum Aroalium nomine sacrum indictum deae Diae cet.                                                                                |       |
| In vinea Ceccarelliorum repertum a 1867, litteris bonis altis mill. 11, pauli<br>maioribus v. 4.                                              | 0     |
| Descripsi et edidi in Ann. Inst. arch. 1867 p. 271.  1) Titi nomen defuisse vix potest inter nomina Vespasiani et Domitiani.  2) AVG·E lapis. |       |

## VESPASIANI B.

### collegi fratrum Arcalium nomine

Fragmentum repertum a. 1869 in vinea Ceccarelliorum.

Descripsi.

Litterarum forma indicat aetatem Neronis vel Vespasiani.

### IMPERATOR TITUS CAESAR AUGUSTUS.

isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iun(ias) cet. (cf. a. 81) . . . . . . . . . mag(ister) L. Venuleius Apronianus co- Mai 29 ronatus riciniatus de carceribus signum quadrigaris et desultoribus misit, quos coronis argenteis ornavil. in collegio adfuerunt imp(erator) T(itus) Caesar Vespasianus Aug(ustus), |Caesar divi f(ilius) Domitianus, L. Venuleius Apronianus, C. Vipstanus Apronianus, C. Iunius Tadius Mefitanus, L. ') Veratius Quadratus, L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catellius Celer, Ti. Iulius |Candidus Marius Celsus, Q. Tillius Sassius. isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias) in domo L. Venulei Apro- Mai 30 |niani mag(istri) ad peragendum sacrificium per fratres Arvales epulantes et frugibus ministrantibus pueris ingenuis patrimis\*) et matrimis senatorum filis referentibus ad aram in pateris.

Tabula magna marmorea. 'Reperta.... mense Ianuario 1699 via Portuensi ad Mallianae (sic) parte dextra a Malliana euntibus Romam' (sc. in vinea Stephani Ceccarellii e regione vineae quam Ceccarelliorum simpliciter dixi) BVONARR. (Marucell. cf. Vetri praef p. XXII. — 'Nuper (sc. a. 1699; cf. p. 388 via Ostiensi quarto ab urbe milliario aliquot marmorum fragmenta defossa sunt, quibus sacrificia et acta fratrum Arvalium continentur . . . . Ea iussu Eminentissimi cardinalis Petri Otthoboni . . . . . in aedes cancellariae translata' cet TVRR, quem errore viam Ostiensem pro Campana vel Portuensi nominasse teste usus Buonarrotio ostendit DE ROSSI in Ann. inst. arch. 1858 p. 62 seqq., cf. Bull. inst. arch. 1855 p. LIV. — E loco, quo reperta sunt, fragmenta se reportasse in museumque Albaniorum ea inlata esse dicit BIANCHINI (Anastas. praef. 22). Inde in museum Capitolinum transierunt GVASC. MAR, ibique adhuc servantur.

Descripsi. Exhibent Buonarroti sched. cod. Marucell. A 43 f. 99; Philippus a Turre mon. vet. Antii p. 385, cf. p. 94; Muratori 312, 1; San Clemente de vulg. aerae emend p. 152; Guasco M. C. 71;

Marini tab XXIII inde vv. 25-34 Orell<sub>i</sub> 2537 et vv. 35-55 id. 2269.)

- 1) T · VERATIVS lapis perperam.
- 2) PATREMIS id.

Titus. CVI

M. Tittio 3) Frugi, T. Vinicio Iuliano co(n)s(ulibus) VII idus Decem- 11 br(es) in Capitolio in aedem Opis Dac. 7 sacerdotes convenerunt ad vota nuncupanda ad restitutionem et dedicationem Capitoli ab imp(eratore) T. Caesare Vespasiano Aug(usto) . in collegio adfuerunt L. Venuleius Apronianus, C. Vipstanus Apronianus, Quadratus, L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catellius Celer, C. Iunius 15 Tadius Mefitanus, P. Sallustius Blaesus. L. Flavio Silva Nonio Basso, Asinio Pollione Verrucoso co(n)s(ulibus) |XVIII k(alendas) Febr(uarias) Ian. 15 in luco deae Diae piaculum factum per calatorem et publicos eius sacerdoti, quod arbor a vetustate decidit, expiandum porcam et agnam opimam 3). L. Vettio Paullo, T. Iunio Montano c(on)s(ulibus) k(alendis) Mais in luco 20 deae Diae piaculum factum per calatórem et publicos eius sacerdóti ob ferrum inlatum in |aedem scriptur(ae) ') caussa porcam et agnam opimam. Mai 13 Isdem co(n)s(ulibus) III idus Maias in luco deae Diae piaculum factum . per calatorem et publicos eius sacerdoti ob ferrum de aede elatum porcam et agnam opimam. loca7) adsignata in amphiteatro (sic): L. Aelio Plautio Lamia, Q. Pactumeio Frontone co(n)s(ulibus)

acceptum ab Laberio Maximo procuratore praef(ecto) annonae8), L. Venuleio Aproniano mag(istro), curatore Thyrso l(iberto),

25

<sup>3)</sup> scribendum esse M. Tittio, nec M. Tillio, emendatis verbis Iosephi b. Iud. 6, 4, 3, nuper probavit Renierus Mémoires de l'acad. des inscr. et b. l. XXVII, 1 (p. 46 de l'extrait): cf. index personarum. Tittio exhibet iam San Clemente l. c. p, 154, et ita legi posse fatetur Marinius p. 204 et 816. 4) cf. comm. ad vota extra ordinem

suscepta p. 115 sq.

<sup>5)</sup> arborem decidisse apparet sub finem anni 80, ob eamque causam piaculum quamquam anno 81 factum est, nihilo minus in acta relatum esse anni 80. Eodem modo piacula ob ferrum illatum et elatum facta, licet non fieri potuerint nisi anno sequenti, actis tamen constanter

adscribebantur iis, quorum scripturae causa facta erant.

<sup>6)</sup> SCRIPVR lapis.

<sup>7)</sup> vv. qui sequentur a v. 25 usque ad v. 34 litteris paullo maioribus perscripti sunt. Continent autem indicem locorum in novo amphitheatro Flavio Arvalibus assignatorum appendicis instar ad acta adnexum. De dedicatione amphitheatri cf. Dio 66, 25; Sueton Tit. 7; catal. imp. apud chronogr. a. 354 ed. Momms p. 646.

<sup>8)</sup> Laberium Maximum praefectum annonae loco procuratoris Augusti deputatum esse ad loca adsignanda coniecit Marini p. 224.

Titus. CVII

Ian. 3

fratribus Arvalibus maeniano (primo) cuneo (duodecimo) gradilb(us) marm(oreis) (octo) gradu (primo) p(edes) (quinque) grad(u) (octavo) ped(es) (quinque quadrans semuncia sicilicus): f(iunt) ped(es) (quadraginta duo semis); gradu (primo) |uno ped(es) (viginti duo semis), et maeniano ) summo (secundo) cun(eo) (sexto) gradib(us) marm(oreis) (quattuor) gradu (primo) uno p(edes) (viginti deo semis), et **Imaeniano** summo in ligneis tab(ulatione) (quinquagesima tertia) gradi-|bus (undecim) gradu (primo) ped(es) (quinque triens |semuncia), grad(u) (undecimo) ped(es) (quinque deunx sicilicus): f(iunt) ped(es) (sexaginta tres deunx semuncia). summa ped(es) (centum duodetriginta deunx semuncia) 10). 35 L. Flavio Silva Nonio Basso, Asinio Pollione Verrucoso co(n)s(ulibus) III nonas Ian(uarias) magister C. Iunius Tadius Mesitanus collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pró salute imp(eratoris) Titi Caésaris) divi f(ili) Vespasiani Aug(usti) |pontif(icis) max(imi), tribunic(ia) potest(ate), co(n)s(ulis) VIII let Caésaris divi f(ili) Domitiani co(n)s(ulis) VII, et Iuliae Aug(ustae) liberorumque eórum, victimis immolatis in Capitólio, quaé superióris anni magister voverat, persolvit Iovi o(ptimo) m(aximo) boves mares II, Iunoni reginae vaccas duas, Minervae vaccas II, Saluti publicae vaccas II et in proximum annum nuncupávit, praeeunte L. Pompeió Vopisco C. Ar-|runtio Catellio Celere, in ea verba quae infra scripta sunt: Iuppiter o(ptime) m(axime), si imp(erator) Titus Caésar Vespásianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) p(ater) p(atriae) et Caésar divi f(ilius) Domitiánus, quos nos sentimus dicere, vivent eorum incolumis erit a(nte) d(iem) III nón(as) Ian(uarias), quaé pro-|ximaé p(opulo) R(omano) Q(uiritium) rei p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium)

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) MENIANO lapis. Hübnerus in Ann, Inst. arch. 1856 p. 62 seq;
 <sup>10</sup>) quo modo loca disposita fuerint cf. Mommsenus apud eundem l. c. 1859
 post Marinium (p. 225 seqq.) quaeisvit p. 125.

erunt, fuerint, et eum diem eosque salvos servaveris ex periculis, si «

| qua sunt 11)
| eruntoe ante eum diem, eventumque bonum ita uti nos sentimus dicere
| dederis, eosque in eo statu quo nunc sunt aut eo meliore servaveris, 50
| last tu

ea ita faxsis, tunc tibi nomine collegi fratrum Arvalium bubus auratis II vovemus esse futurum.

Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bubus auratis II vovimus esse futu-

rum, quod hodie vovimus, ast tu ea ita faxsis, tunc tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium vaccis auratis II vovemus esse futurum. 55 Miuerva cet.

Salus publica cet.

Isdem co(n)su(libus)...idus Ian(uarias) in aede Concordiae, adstantibus fratribus Arvalibus, mag(isterio) C. Iunii Tadii Mefitani, promag(istro) L. Pompeio Vopisco C. Arruntio Catellio Celere, collegi fratrum Arvalium sacrum indictum deae Diae, praeeunte

(continuatur in tabula subsequenti)

<sup>11)</sup> ab hoc inde versu nonnulla nunc int et eum, 49 eum die, 50 atu, 51 ine c, tectorio oblita non leguntur, scilicet v. 48 53 uratis, 54 tibi in, 55 esse futurum.

# IMP. TITUS CAESAR AUGUSTUS. IMP. CAESAR DOMITIANUS AUGUSTUS.

| (continuantur acta inscripta in tabula quae praecedit.)                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| L. Pompeio Vopisco C. Arruntio Catellio Celere, in diem XVI k(alendas)    | a. 81      |
| Iun(ias) domi, XIIII k(alendas) M                                         | al 27. 29. |
| Iun(ias) in luco et domi, XIII k(alendas) Iunias domi — in collegio       |            |
| adfuerunt C. Iunius                                                       |            |
| Tadius Mefitanus, Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, L. Pompeius          |            |
| Vopiscus C.                                                               |            |
| Arruntius Catellius Celer, L. Veratius Quadratus, P. Sallustius Blaesus.  |            |
| M. Róscio Coelio, C. Iulio Iuvenale có(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Apr(i- | Mart 90    |
| les) in luco deaé Diae piaculum factum                                    |            |
| per kalatórem et publicós eius sacerdoti ob arbores quae a tempestate     |            |
| nivis                                                                     |            |
| deciderant expiandas, porcam et agnam opimam.                             |            |
| T. Iunio Montano, L. Vettio Paullo co(n)s(ulibus) XVI k(alendas) Iun(ias) | Mai 17     |
| magisterio C. Iuni Mefitáni                                               | 11         |
| collegi fratrum Arvalium sacrificium, quod conceptum est, in domo Iuni    |            |
| Mesitani per magistrum et ceteros sacerdotes; item iterum epulantes ad    |            |
| magistrum pueris ingenuis senatorum filis patrimis matrimis minis-        |            |
| trantibus ture et vino, referentibus ad aram in pataris.                  |            |
| Isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias) item in luco deae Diae     | Mai 19     |
| et domi, magistro C. Iunio Mefi-                                          |            |
| tano collegi fratrum Arvalium nomine ad aram immolavit deae Diae          |            |
| porcas piaculares II, deinde vaccam deae Diae; inde cum in aedem          |            |
| Caesarei                                                                  |            |
| consc dissent, et ex sacrificio gustarunt; inde ad summotum in aede       |            |
| sacrificio                                                                |            |
| facto immolávit deae Diae agnam opimam, quo sacrifició peracto in Caesa-  |            |

Fragmentum litteris parum bonis altis mill. 7-8, repertum in vinea Ceccarelliorum anno 1868.

Descripsi et edidi in Relazione p. 37, ibique in tabula 1 n. 7 imaginem litte-

rarum depingendam curavi.

reo epulati sunt ad magistrum; inde magister C. Iunius Mefitanus corona-18 a. 81 tus riciniatus de querceribus signum quadrigaris et desultoribus misit, quós coronis argenteis ornavit. In collegio adfuerunt imp(erator) Titus Caesar divi Vespasiani f(ilius) Vespasianus Aug(ustus), C. Fufius Iunius Tadius Mefitanus, L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catellius Celer, Q. Tillius Sassius, Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, L. Veratius Quadratus. Mai 20 Isdem co(n)s(ulibus) XIII k(alendas) Iun(ias) item domi ad peragend(um) |sacrificium ') f(ratres) epulantes ad mag(istrum) et fruges excipientes a sacerdotibus ad aram referentes pueri ingenui 25 patrimi matrimi senatorum fili. Sept. 14 M. Petronio Umbrino, L. Carminio Lusitanico co(n)s(ulibus) XVIII 1) k(alendas) Octobr(es) collegius (sic) fratrum Arvalium immolavit in Capitolio ob imperium Caesaris divi f(ili) Domitiani Aug(usti) magisterio C. Iuni Mefitani, promag(istro) L. Pompeio Vopisco C. Arruntio Catellio Celere, Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni re-31 ginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam, Felicitati vaccam, Marti taurum. in collegio adfuerunt L. | Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer. Sept. 30 Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) k(alendas) Oct(obres) in Capitolio ob co-|mitia tribunicia Caesaris divi f(ili) Domitiani Aug(usti) collegius (sic) fratrum Arvalium per promagistrum L. Pompeium Vopiscum C. Arruntium Catellium Celerem C. Iuni Mefitani victumis immo- 15 latis Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam. in collegio adfuerunt L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer, Q. Tillius Sassius, C. Salvius Liberalis Nonius Bassus. Isdem co(n)s(ulibus) k(alendis) Octobr(ibus) in Capitolio collegius fratrum |Arvalium immolávit ob votorum commendandorum causa pro salute et incolumitate Caesaris divi f(ili) \* Domitian(i) Aug(usti) per L. Pompeium Vopiscum C. Arruntium Catellium Celerem promag(istrum) C. Iuni Mefitani — Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam,

|Minervae vaccam, Salut(i)

<sup>1)</sup> SAFRICIVM lapis. ment. ad acta sacrificiorum ob imperium

<sup>2)</sup> de die imperii Domitiani cf. com- p. 64.

| 43  | raccom, ordito ipotas austram richi in amitam proximam nancapatite          | a. 81 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Capitolio pró salute imp(eratoris) Caesaris divi f(ili) Domitiáni Au-       |       |
|     | g(usti) in ea verba q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt):                        |       |
| 45  | Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae         |       |
|     | vaccam, Saluti vaccam;                                                      |       |
|     | item pro salute Domitiae Aug(ustae) coniugis eius in ea verba quae          |       |
|     | supra scripta sunt:                                                         |       |
|     | Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Mi-              |       |
|     | nervae vaccam, Saluti vaccam;                                               |       |
|     | item pro salute Iuliae T(iti) imp(eratoris) f(iliae) Aug(ustae) in ea verba |       |
|     | quae supra scripta sunt: Iovi (optimo) m(aximo) bovem                       |       |
|     | marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam. in            |       |
|     | collegio adfuerunt                                                          |       |
| 511 | L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer, Q. Tillius Sassius,      |       |
|     | II Vaniting Quadratus C Salving                                             |       |

Liberalis Nonius Bassus.

Isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Nov(embres) in aede Concordiae, ad- oct. 30 (stan)tibus frátribus Arválibus o(?)

Ad actatem fere Vespasiani vel Titi referenda sunt frustula hacc: Titi Caesaris

Fragmentum repertum a. 1868 in vinea Ceccarelliorum, litteris altis mill. 30. Descripsi.

Litterae paullo longiores aetati potius Flaviorum quam Ti berii) Caesaris tribuendae sunt.

imperatore Tito Caesare divi Vespasiani f(ilio) Vespasiano Aug(usto) cet.

Fragmentum repertum ibidem s. 1869.

Descripsi.

s.i caesar

Fragmentum ibidem rep. a 1869, litteris altis mill. 25-30. Descripsi.

### IMP. CAESAR DOMITIANUS AUGUSTUS GERMANICUS.

imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) XII, Ser. Cornelio Dolabella 2. 86
co(n)s(ulibus) III nonas Ianuarias magisterio imp(eratoris) Caes(aris)
Domitiani Aug(usti) Germanici L. Veratius Quadratus promag(ister) collegi fratrum Arval(ium) nomine vota nuncupavit pro salute imp(eratoris)
Caes(aris) divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germ(anici) pontí(ificis) max(imi) trib(unicia) pol(estate), cens(oris) perp(etui), et Domitiae
Aug(ustae) coniugis eius, et Iuliae Aug(ustae), victimis immol(atis) in
Capitolio, quae
superioris anni magister voverat, persolvit Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem

superioris anni magister voverat, persolvit Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem auratum, Iunoni reginae bovem auratam, Minervae bovem auratam, Saluti publicae bovem auratam, et in proximum annum nuncupaverunt in eadem verba quae infra scripta sunt:

<sup>5</sup> Iuppiter o(ptime) m(axime), te precor quaesoque, si imp(erator) Caesar | Domitianus Aug(ustus)

Germanicus et Domitia Aug(usta) coniux eius et Iulia Aug(usta), quos nos sentimus dicere, vivent domusque eorum incolumis erit a(nte) d(iem) III nonas Ianuarias, quae proximae populo Romano Quirit(ibus) rei publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt, fuerint et eum diem eos(que) | salvos servaveris ex periculis

si qua sunt eruntoe ante eum diem, eventumq(ue) bonum ita uti nos sentimus

dicere, dederis, eosq(ue) in eo statu quo nunc sunt, aut eo meliore servaveris ast tu ea ita faxis, tum tibi nomine collegi fratr(um) Arval(ium) bove mari alb(o) aurato voveo esse futurum.

luno regina, quae in verba Iovi o(plimo) m(aximo) bovi mari albo aurato

hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bove femina alba aurat(a) voveo esse futurum.

Minerva, quae in verba Iunoni reginae bove femina aurata vovi esse futu-

Fragmenta tabulae marmoreae litteris altis mill. circiter 7-8, effossa in vinea Ceccarelliorum annis 1868 et 1869.

Descripsimus Bormann et ego. Edidi (cf. Addenda et Corrigenda), totam tapartem versuum 30 - 45 in Relazione p. 56 bulam in Bull. Inst. arch. 1869 p. 164. 165.

ACTA ARV.

20

25

35

| *. 86 rum, quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nomin(e)                                                                                                                 |
| collegi fratr(um) Arvalium bove femina alba aurata voveo esse fu                                                         |
| Salus publica populi Romani Quiritium, quae in verba Iunoni regin(ae)                                                    |
| bove femina aurata vovi esse futurum, quod hodie vovi, ast tu ea ita                                                     |
| fax(is)                                                                                                                  |
| tum tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bove femin(a)                                                    |
| alba aurata roveo esse futurum. in collegio adfuerunt L. Veratius                                                        |
| Quadratus promag(ister), Q. Tillius Sassius, C. Salvius Liberalis Nonius                                                 |
| Bassus,                                                                                                                  |
| L. Venuleius Apronianus, P. Sallustius Blaesus, C.                                                                       |
| <u>Vipsta-</u>                                                                                                           |
| nus Apronianus.                                                                                                          |
| Isdem co(n)s(ulibus) idus Ianuar(ias) in aedem Concordiae astan-                                                         |
| libus magisterio                                                                                                         |
| imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici, promag(istro) L.                                                   |
| Veratio Quadrato, collegi                                                                                                |
| fratrum Arvalium sacrum indictum deae Diae per L. Veratium Qua-                                                          |
| dratum                                                                                                                   |
| Mai 27. 29.30 promag(istrum), praceunte Q. Tillio Sassio, in diem VI k(alendas) Iu-                                      |
| nias domi, IIII k(alendas) Iun(ias)                                                                                      |
| in luco et domi, III k(alendas) Iun(ias) domi. in collegio adfuerunt                                                     |
| Quadratus promag(ister), L. Venuleius Apronianus, A. Iulius Quadratus,                                                   |
| Quadratus promag(ister), L. venuicius Apromanus, A. Iunus Quadratus,   C. Salvius                                        |
| Liberalis Nonius Bassus, Q. Tillius Sassius, P. Sallustius Blaesus.                                                      |
| Jan. 22 Ser. Cornelio Dolabella, C. Secio Campano co(n)s(ulibus) XI k(alendas)                                           |
| Febr(uarias) magisterio imp(eratoris) Caesaris                                                                           |
| Domitiani Aug(usti) Germanici, promag(istro) L. Veratio Quadrato,                                                        |
| collegi fratrum                                                                                                          |
| Arvalium vota nuncupaverunt pro salute imp(eratoris) Caesaris Domi-                                                      |
| tiani Aug(usti) Ger(manici):                                                                                             |
| Iuppiter o(ptime) m(axime) Capitoline, si imp(erator) Caesar divi Vespa-                                                 |
| siani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Germanic(us) pontife maximus, trib(unicia) pot(estate), censor perpetuus, pater pa- |
| triae, ex cuius incolumi-                                                                                                |
| tate omnium salus constat, quem nos sentimus dicere, vivet domus-                                                        |
| que eius                                                                                                                 |
| incolumis erit a(nte) d(iem) XI k(alendas) Februar(ias), quae proximae                                                   |
| populo Romano Quiritibus,                                                                                                |
| rei publicae populi Romani Quiritium erunt, et eum diem eumque                                                           |
| salvum                                                                                                                   |

- 43 servayeris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, evenbonum ita, uti nos sentimus dicere, dederis, eumque in eo statu quo nunc est aut eo meliore servaveris, custodicrisque aeternitatem ') imperi, quod susci
  - piendo ampliavit, ut voti compotem rem publicam saepe facias, ast ltu ea ita

faxis, tum tibi bove aurato vovemus esse futurum.

Isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Martias in aedem Concordiae ad Febr. 26 |cooptandum C. Iulium Sila-

num in locum C. Vipstani Aproniani. in collegio adfuerunt L. Veratius Quadratus promag(ister), Q. Tillius Sassius, L. Venuleius Apronianus,

Postumus, A. Iulius Quadratus, C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, P. Sallustius Blaesus.

50

<sup>1)</sup> AETERNITATE lapis.

а. 87

imp(eratore) Caésare Domitiáno Aug(usto) Germanico XIII, L. Volusio Saturnino co(n)s(ulibus)

11

Ian. 3 III non(as) Ianuar(ias)

in Capitolio in pronao Iovis optimi maximi C. Salvius Liberalis frater Arvalis, qui vice C. Iuli Silani magistri fungebatur, ad collegium fratrum Arvalium rettulit: cum di immortales propitiato numine suo vota orbis terrarum, quae pro salute imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) maximi et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius et Iuliae Aug(ustae) totique domui eorum cupide suscepta erant, exaudierunt, convenire collegio priora solvere et nova nuncupare.

collegium decrevit:

quod bonum faustum felix salutareque sit: cum vota
contingeret ut priora solverentur et nova voverentur
pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili)
Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) max(imi) et Domitiae Au| g(ustae) coniug(is)

eius et Iuliae Aug(ustae) totique domui eorum, Iovi o(ptimo) m(aximo) 15
|b(ovem) m(arem), Iunoni

reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti pu-| blicae populi Romani Quiri-

tium b(ovem) f(eminam).

eodem die ibidem in area C. Salvius Liberalis, qui vice magistri fungebatur, ture et vino in igne in foculo fecit immolavitq(ue) vino, mola cultroque Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni 20

| reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(o-

|vem) f(eminam); exta aulicocta reddidit.

eodem die ibidem in pronao Iovis o(ptimi) m(aximi) C. Salvius Libe-| ralis frater

Arvalis, qui vice Iuli Silani magistri fungebatur, adstante collegio

Tabula mormorea composita ex fragmentis plurimis in vinea Ceccarelliorum effossis annis 1867. 1868. 1869. 1870, scripta litteris parum accurate incisis, altis fere mill. 7.

Descripsi cum Bormanuo. Edidi scriptionem, item ad pag. 1 vv. 2-5 et fragmenta exigua quae pertinent ad prae- 38 - 62, pag. 2 vv. 57 - 62 in Annalibus

fratrum Arvalium vota pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caesaris
divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) max(imi)

|trib(unicia) pof(estate)
|trib(unicia) pof(estate)
|censoris perpetui p(atris) p(atriae) et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius
|et Iuliae Aug(ustae)
|totique domui eorum nomine collegi fratrum Arvalium in haee

totique domui eorum nomine collegi fratrum Arvalium in haec verba suscepit:

Iuppiter o(ptime) m(axime), si imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius)
|Domitianus Aug(ustus) Germanicus

pontif(ex) maximus trib(unicia) pot(estate) censor perpetuus p(ater) p(a-|triae et Domitia Aug(usta)

coniunx eius et Iulia Aug(usta), quos me sentio dicere, vivent domusq(ue) eorum incolumis erit a(nte) d(iem) III nonas Ianuar(ias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), rei publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt, et cum diem cosque

rei publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt, et cum diem cosque salvos servaveris ex

periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque bonum ita, uti me sentio dicere, dederis, eosque in eo statu quo nunc sunt, aut eo meliore servaveris, ast tu ea ita faxis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato voveo esse futurum.

Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato voveo

esse futurum,
quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomine

quod hodie vovi, ast lu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomine | collegi

\* fratrum Arvalium bove aurala voveo esse futurum.

Minerva, quae in verba Iunoni reginae bove aurata vovi esse futurum, quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bove aurata voveo esse futurum.

Salus publica populi Romani Quiritium, quae in verba Iunoui reginae bove aurata vovi esse futurum, quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bove aurata voveo esse futurum.

in collegio adfuerunt C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, A. Iulius Qua-|dratus,

L. Maecius Postumus, L. Veratius Quadratus, P. Sallustius Blaesus,

L. Venuleius Apronianus.

isdem co(n)s(ulibus). I idus ') Ian(uarias) in pronao aedis Concordiae, Ian.... | quae est prope

templum divi Vespasiani,

Inst. arch. 1867 p. 277 nn. 17. 18 et p. 272 n. 12; ipsam tabulam restitutam in Relazione p. 42. 43; litterarum specimen depingendum curavi in tabula 1 n. 8. Ac-

cesserunt hic frustula nonnulla postea effossa.

<sup>1)</sup> videtur scribi posse VI; cf. comm. de actis indictionum p. 5.

| a. 87        | C. Salvius Liberalis Nonius Bassus frater Arvalis, qui vice Iuli          | I 53 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
|              | Silani magistri fungebatur, adstantibus fratribus Arvali-                 |      |
|              | bus sacrificium deae Diae in hunc annum sic indixit:                      | 55   |
|              | quod bonum faustum faustum (sic) felix fortunatum salutareque sit im-     |      |
|              | p(eratori)                                                                |      |
|              | Caesari Domitiano Aug(usto) Germanico pontif(ici) max(imo) et Domi-       |      |
|              | liae Aug(ustae)                                                           |      |
|              | coniugi cius et Iuliae Aug(ustae) totique domui eorum populoque Romano    |      |
|              | Quiritibus fratribusque Arvalibus mihique, sacrificium deae               |      |
| iai 17, 19.2 |                                                                           | 60   |
|              | luco et domi, XIII k(alendas) Iun(ias)                                    |      |
|              | domi. in collegio adfuerunt C. Salvius Liberalis Nonius Bassus,           |      |
|              | L. Veratius Quadratus, L. Maccius Postumus, A. Iulius Quadratus, P.       |      |
|              | Sallustius Blaesus.                                                       |      |
|              | L. Volusio Saturnino, C. Calpurnio co(n)s(ulibus)                         |      |
| ,            | vola nuncupata ')                                                         |      |
|              | in Capitolio pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caesaris Domitiani  | 65   |
| - 1          | Aug(usti)                                                                 |      |
| ,            | Germanici, magisterio C. Iuli Silani, promag(istro) C. Salvio Liberale,   |      |
|              | lovi o(ptimo) m(aximo)                                                    |      |
|              | b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem)       |      |
|              | f(eminam). in collegio adfuerunt imp(erator) Caesar Domitianus            |      |
|              | Aug(uslus) Germanicus, C. Saloius Liberalis                               |      |
|              | Nonius Bassus, L. Maecius Postumus, L. Veratius Quadratus.                |      |
| Ian. 22      | T. I. C.                              | 71   |
|              | reddenda et nuncupanda pro                                                |      |
|              | salute et incolumitate imp(eratoris) Cacsaris Domitiani Aug(usti) Ger-    |      |
|              | manici                                                                    |      |
|              | magisterio C. Iuli Silani, promag(istro) C. Salvio Liberale Nonio Basso.  |      |
|              | in collegio                                                               |      |
|              | adfuerunt C. Salvius Liberalis Nonius Bassus 3) cet.                      |      |
|              | Iuppiter o(ptime) m(axime) Capitoline, si imp(erator) Caesar divi Vespa-  | Пı   |
|              | siani s(ilius) Domitianus                                                 |      |
|              | Aug(ustus) Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) potest(ate) censor    | ,    |
|              | perpetuus p(ater) p(atriae),                                              |      |
|              | ex cuius incolumitate universorum salus constat, quem nos                 |      |
|              | sentimus dicere, vivet domusque eius incolumis erit a(nte) d(iem) XI k(a- |      |
| •            | lendas) Februarias,                                                       |      |
|              | quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), rei p(ublicae) p(opuli)     |      |
|              | R(omani) Q(uiritium) erunt, et eum diem eumque                            | !    |
|              |                                                                           |      |

ante carmen votorum posita, propterea puto, ut nova pagina ab ipso carmine inciperet.

<sup>2)</sup> votorum horum vel sacrificiorum extra ordinem factorum mentio fit hoc solo anno.

<sup>3)</sup> nota nomina eorum qui adfuerunt

Domitianus. CXIX

diem eventumq(ue) bonum ita uti nos sentimus dicere, dederis
eumq(ue) in eo statu, quo nunc est, aut eo meliore servaveris, custodierisque acternitatem imperi, quod suscipiendo ampliavit, ut
voti compotem rem p(ublicam) sacpe facias, ast lu ea ita faxis, tum tibi
nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato voveo esse
futurum.

Isdem co(n)s(ulibus) k(alendis) Febr(uaris) allectus Narcissus Annianus Febr. 1 | publicus loco

Nymphi Numisiani ad fratres Arvales.

20

30

C. Bellico Natale Tebaniano, C. Ducenio Proculo co(n)s(ulibus) XIIII Mai 19 | k(alendas) Iun(ias)

in luco deae Diae magisterio C. Iuli Silani, curam agente C. Nonio Basso Salvio Liberale, fratres Arvales deae Diae sacrificium fecerunt. C. Salvius Liberalis, qui vice magistri fungebatur C. Iuli Silani, ante lucum in aram porcas piaculares duas luco coinquendi et operis faciendi immolavit; deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit. C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, L. Maecius Postumus, A. Iulius Quadratus, P. Sallustius Blaesus, Q. Tillius Sassius in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisq(ue) praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderunt et per Salvium Liberalem Nonium Bassum, qui vice magistri fungebatur, et Q. Tillium Sassium, qui vice flaminis fungebatur, deae Diae agnam opimam immolarunt, perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisq(ue) unctis Q. Tillium Sassium ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda annuum magistrum fecer(unt), item Ti. Iulium Celsum Marium Candidum flaminem; deinde in tetrastylum desciderunt, ibiq(ue) in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum C. Iulium Silanum; post epulas riciniatus soleatus cum corona pactili rosacia summoto supra carcares escidit (sic) et signum quadrigis et desultoribus misit, praesidente L. Maecio Postumo; victores palmis et coronis argenteis honoravit.

cadem die Romae domo apud mag(istrum) C. Iulium Silanum idem qui in luco cenarunt.

XIII k(alendas) Iun(ias) domo apud mag(istrum) C. Iulium Silanum fratres Mai 20 | Arvales

ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt, et inter cenam C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, L. Maecius Postumus, A. Iulius Quadratus, P. Sallustius Blaesus, Q. Tillius Sassius, L. Venuleius Apronianus ture et vino fecerunt, ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui

| a. 87        | XVI k(alendas) Iun(ias), et fruges libatas ad aram rettulerunt; lam- II<br>  padib(us) | 47  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| j            | incensis tuscanicas contigerunt, quas per calatores                                    |     |
|              | domibus suis miserunt.                                                                 |     |
| pu           | eri patrimi et matrimi, qui ad sacrificium deae Diae praesto                           | 51) |
| _ (          | erant, ilius Marcianus, Rusonis P. Calvisius                                           |     |
| •            | , Umbrini M. Petronius Cremutius,                                                      |     |
|              |                                                                                        |     |
| Sept. 10     | Prisco co(n)s(ulibus) IIII idus Sept(em-                                               |     |
|              | hres) mag(isterio) C. Iuli                                                             |     |
|              | Silani in luco deae Diae, quod ramus ex arbore ilicina ob                              | 55  |
|              | vetustatem deciderit, piaculum factum est per calatorem et                             |     |
|              | publicos.                                                                              |     |
| Sept. 13 isd | lem co(n)s(ulibus) idibus Sept(embribus) in Capitolio arae dedicatione                 |     |
|              | pro mag(isterio?) ') C.                                                                |     |
|              | Iuli Silani immolavit vaccam L. Maecius Postumus. adfuerunt                            |     |
|              | in collegio L. Maecius Postumus, A. Iulius Quadratus, Q. Tillius<br>Sassius.           | 61  |
| Sept. 22 180 | lem co(n)s(ulibus) X k(alendas) Oct(obres) in Capitolio ob detecta sce-                |     |
|              | lera nefariorum, mag(isterio)                                                          |     |
|              | C. Iuli Silani, immolavit in Capitolio b(ovem) m(arem) immolavit (sic)                 |     |
|              | C. Venu-                                                                               |     |
|              | leius Apronianus.                                                                      |     |
| April. I5 L. | U Plotio Grypo co(n)s(ulibus) XVII k(alendas)                                          | 65  |
| -            | Mai(as) piaculum factum in luco                                                        |     |
|              | deae Diae per calatorem et publicos ob ferrum inlatum scripturae et                    |     |
|              | scalpturae                                                                             |     |
|              | consummato magisterio 3) Iuli Silani.                                                  |     |
|              | co(n)s(ulibus) piaculum factum ad deae Diae                                            |     |
|              | per calatorem                                                                          |     |
|              | et publicos ob ferrum elatum cet.                                                      |     |
|              | 4) cf. comm. ad sacrificia ob causas pro magisteri verba commodius resti-              |     |

tuuntur sic: inlatum ut acta insculperensingulares facta p. 80. tuuntur sic: inlatum ut esse tur magisteri cet. cf. 90.

| (praecedebant verba prima actorum ad vota diei III nonas Ianuarias pertinentium: quae non possunt restitui, cum breviata appareat in tabulam relata fuisse.) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| pro                                                                                                                                                          | a. 89       |
| salute imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici                                                                                                  |             |
| A. Iulius Quadratus frater Arvalis, qui vice                                                                                                                 |             |
| Ti. Iuli Candidi magi <i>stri fu</i> ngebatur, vota nuncuparunt. in collegio adfuerunt                                                                       |             |
| A. Iulius Quadratus, P. Sallustius Blaesus, L. Maecius Postumus,                                                                                             |             |
| L. Venuleius Montanus Apronianus, L. Veratius Quadratus.                                                                                                     |             |
| Isdem co(n)s(ulibus) VI idus Ianuar(ias)                                                                                                                     | 1an. 8      |
| in pronavo (sic) aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium                                                                                                |             |
| deae Diae indixerunt XVI k(alendas) Iun(ias) domi aput magistros,                                                                                            | iai 17-19.2 |
| XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi ad magistros, XIII k(alendas) Iunias domi.                                                                         |             |
| in collegio interfuerunt A. Iulius Quadratus,                                                                                                                |             |
| P. Sallustius Blaesus, Q. Tillius Sasius (sic)                                                                                                               |             |
| Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) idus Ianuar(ias)                                                                                                               | ian. 12     |
| in Capitolio ex s(enatus) c(onsulto) pro salute et victoria et reditu                                                                                        | ;           |
| imp(eratoris) Domitiani Caesaris Augusti Germanici fratres Arvales vota                                                                                      |             |
| nuncuparunt. in collegio interfuerunt                                                                                                                        |             |
| L. Veratius Quadratus, P. Sallustius Blaesus, L. Maccius Postumus, A. Iulius Quadratus, L. Venuleius Montanus Apronianus.                                    |             |
| Isdem co(n)s(ulibus) XVI k(alendas) Febr(uarias)                                                                                                             | Ian. 17     |
| in Capitolio ob vota adsuscipienda ex edicto co(n)s(ulum) et ex s(enatus) [c(onsulto)                                                                        |             |
| pro salute et reditu et victoria                                                                                                                             |             |
| imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici collegium fratrum<br>Arvalium convenit. in colleg(io) interfuerunt                                      |             |
| A. Iulius Quadratus, L. Maecius Postumus, L. Veratius Quadratus,                                                                                             |             |
| Tabula effossa in vinea Ceccarelliorum multisque e fragmentis composita, quorum tria reperta sunt anno 1868 incunte, cetera codem anno excunte annove 1869   |             |

30

Descripsi cum Bormanno. Edidi Tabula cum superne et, ut videtur, fragmenta sex partes complexa versuum 18-20, 19-25, 35-48, 49-55, 65-71 res tabulas distributa erant. — Cui anno in Relazione p. 48. 81. 82; totam tabulam restitutam dedi in Bull. inst. arch. 1869 per plures tabulas distributa erant. — Cui anno tribuenda sint, inde constat, quod, qui vv. 65 seqq. dicitur magister in annum sequentem factus esse, P. Sallustius

L. Venuleius Montanus Apronianus, P. Sallustius Blaesus, Q. Tillius 25 a. 89 |Sass(ius). Isdem co(n)s(ulibus) XI k(alendas) Febr(uarias) Ian. 22 in Capitolio ob vota reddita et nuncupata ex s(enatus) c(onsulto) pro salute imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici. interfuerunt A. Inlius Quadratus, L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius, P. Sallustius Blaesus, L. Veratius Quadratus, L. Venulcius Montanus Apronianus. Isdem co(n)s(ulibus VIIII k(alendas) Febr(uarias) Jan. 24 in Capitolio saenatus (sic) turae (sic) et vino supplicacit, interfuerunt A. Iulius Quadratus, L. Maccius Postumus, P. Sallustius Blaesus, L. Venuleius Montanus Apronianus, Q. Tillius Sassius, L. Veratius Quadratus. Isdem co(n)s(ulibus) VIII k(alendas) Febr(uarias) Ian. ⊇5 in Capitolio ob lactitiam publicam in templo Ioris o(ptimi) m(aximi)? fratres Arvales. Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem inmolarunt. interfuerunt A. Iulius Quadratus, L. Maecius Postumus, P. Sallustius Blaesus, L Venuleius Montanus Apronianus, Q. Tillius Sassius. Isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Febr(uarias) Ian. 29 in Capitolio ad vota solvenda et nuncupanda pro salute et reditu imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici fratres Arvales convenerunt. Iovi, Iunoni, Minervae, Marti, Saluti, Fortunae, Victoriae reduci, Genio populi Romani voverunt. in collegio adfuerunt A. Iulius Quadratus, L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius, P. Sallustius Blaesus, 45 L. Venuleius Montanus Apronianus. Isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) idus April(es) April 12 in luco piaculum factum ob arborem expiata (sic), cui prae

P. Sallustio Blaeso, ). Peducaeo Saeniano co(n)s(ulibus)

XIIII k(alendas) Iunias

Blaesus anno 90 magisterio functus est, ut ostendunt huius anni acta. Praeterea excluduntur anni 82-88 et 90, quibus cum Domitianus fasces gesserit ordinarios eosque post paucos dies deposuerit, non manserunt per totum mensem Ianuarium iidem consules, ut est in actis de quibus agitur. Nota porro suut acta annorum 86.87.90. Ex annis autem qui sequuntur, excluditur a. 91 ob ipsa quae supersunt actorum eius frustula, poste-

Mai 19

riores ob mentionem Tillii Sassii, qui anno 91 vita functus est. — Capita, quibus vota continentur ad victoriam quandam pertinentia, antoa rettuli ad bellum Suebicum et Sarmaticum, iam mihi videntur referenda esse ad bellum Dacicum, cf. comm. ad acta votorum extra ordinem factorum p. 116.

5:1

1) cf. Gori I. E. 1, 75, 213 (inde Murat. 433, 2): EXCES(sit) VIII K(alendas) GERM(anicas) IDIII SAENIANO ET

57 in luco deae Diae magisterio Ti. Iuli Candidi Mari Celsi, curam agente A. Iulio Quadrato, fratres Arvales deae Diae sacrificium fecerunt. A. Iulius Quadratus, qui vice magistri fungebatur Ti. Iuli Candidi Mari Celsi, ante lucum in aram porcas piaculares duas luco coinquendi et operis faciendi inmolarit, deinde vaccam honorariam deae Diae A. Iulius Quadratus, qui vice magistri fungebatur, inmolavit ante lucum in foculo. A. Iulius Quadratus, qui vice magistri sungebatur, ..... L. Veratius Quadratus .... . . . . . in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt. sumtisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderunt et per A. Iulium Quadratum, qui vice magistri fungebatur, et . . . . . . . . . . . . . . qui vice flaminis fungebatur, deae Diae agnam opimam inmolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture et vino fecerunt: deinde coronis inlatis signisque unctis P. Sallustium Blaesum co(n)s(ulem) ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item L. Veratium Quadratum 2) flaminem. deinde in tetrastylum descinderunt ibique in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum Ti. Iulium Candidum Marium Celsum; post epulas riciniatus soleatus cum corona pactili rosacia summoto supra carcares escendit et signum quadrigis et desultoribus misit.

BLAESO · COS, quem ad imperium Domitiani pertinere ipsae ostendunt kalendae Germanicae; cf. Suet. Dom. 13. Collega igitur Saeniani fuit Blaesus quidam, qui videtur haberi posse pro P. Sallustio

Blaeso Arvali. Titulum, qui me fugerat, indicavit mihi Waddingtonius.

2) nomen posui L. Veratii Quadrati, quia L. Venuleius Apronianus, de quo cogitari possit, anno 90 flamen creatus est.

imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico XV pontifice maximo tribunic(ia) potest(ate) VIIII censore perpeltuo p(atre) p(atriae), M. Cocceio Nerva II co(n)s(ulibus) magisterio P. Sallusti Blaesi II III non(as) Ianuar(ias) Ian. 3 |... rus !) frater Arvalis ad collegium fratrum Arvalium rettulit: cum di inmortales propilialo numine suo vola orbis terrarum, quae pro salute imp(eratoris) |Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi, et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius totique domui eorum cupide suscepta lerant, exaudierunt, convenire collegio priora solvere et nova in proximum annum suscipere, collegium decrevit: quod bonum faustum felix salutareque sit, cum vota contingeret ut priora no solverentur et nova voverentur pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi et Domitiae Augustae coniugis eius totiusque domui (sic) eorum, Iovi o(plimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(c-|minam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam). eodem die ibidem in urea . . . . . . . . . frater Arvalis ture et vino in igne in foculo fecit') vino, mola cultroque Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(eminam), |Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam). exta aulicocta reddidit.

> Tabula integra litteris pulchris altis in indicibus capitum mill. 18, in ceteris mill. 8-9, rep. vere a. 1868 in vinea Ceccarelliorum.

Descripsi cum Bormanno et edidi in Relazione p. 53, ubi litterarum specimen depingendum curavi in tab. 1 n. 9.

Continet tabula partem dimidiam actorum a. 90, quae per duas tabulas iuxta positas continuata erant.

1) fratrem Arvalem, cuius nomen in RVS exeat, hac certe aetate novimus nullum: sed de lectione constat.

5

2) errore quadratarii excidit verbum immolavitque.

a. 90

| 15 eodem die ibidem in pronao Iovis o(ptimi) m(aximi)                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| frater Arvalis, adstante collegio fratrum Arvalium, vota                    |
| pro salute et incolumitate                                                  |
| imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Ger-      |
| manici pontificis maximi trib(unicia) pot(estate) censoris per-             |
|                                                                             |
| totiusque domui eorum nomine collegi fratrum Arcalium in haec verba         |
| suscepit:                                                                   |
| Iuppiler o(plime) m(axime), si imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius)  |
| Domitianus Aug(ustus) Germanicus tribunic(ia) potestate censor              |
| perpetuus p(ater) p(atriae) et Domitia Aug(usta) coniunxs eius,             |
| quos me sentio dicere, vivent domusque eorum incolumis erit a(nte) d(iem)   |
| III nonas Ianuar(ias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(ui-                |
| ritibus), r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt,             |
| et eum diem cosque salvos                                                   |
| servateris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque      |
| bonum ita, uti me sentio dicere, dederis, eosque in eo statu                |
| quo nunc sunt,                                                              |
| aut eo meliore servaveris, ast tu ea ita faxis, tum tibi nomine collegi     |
| fratrum Arvalium bovem auratum voveo esse futurum.                          |
| Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovi esse     |
| futurum, quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi nomine              |
| collegi fratrum (sic) bovem auratam (sic)                                   |
| voveo esse futurum.                                                         |
| Minervae, quae in verba Iunoni reginae 1) bove aurala vovi esse futurum,    |
| quod hodie vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem verba               |
| nomine colleg(i) fratr(um) Arval(ium) bove aurata voveo                     |
| 25 esse fulurum.                                                            |
| Salus publica p(opuli) R(omani) Q(uirilium), quae in verba Iunoni reginae3) |
| bove aurato vovi esse futurum, quod hodie vovi, ast tu ea ita               |
| faxis, tum tibi in eadem                                                    |
| verba nomine collegi fratrum Arvalium bove aurata voveo esse futurum.       |
| in collegio adfuerunt L. Venuleius Apro-                                    |
| nianus, L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius.                            |
| isdem co(n)s(ulibus) idus Ianuar(ias) magisterio P.                         |
| Sallusti Blaesi II                                                          |
| ·                                                                           |

<sup>3)</sup> pro nomine Iunonis reginae potest Iovis nomen repetitum fuisse, idque videtur confirmari eo, quod in capite ad Salutem perticenti bove aurato dicitur immolatum esse. Accedit, quod in actis a 91 re vera Iovis nomen legitur, ubi acta a 86 et, ut videtur, etiam a 87 Iunonem nominant. Sed ut in illis, cum

victima femina tribuatur Iovi, vix dubitari potest quin neglegentia quadratarii hunc Iunonis loco in acta intruserit, ita in actis quoque a. 90 malui Iunonis quam Iovis nomen restituere, bovem auratum errore pro bove aurata scriptum esse ratus.

|          | CXXVI        | 170iiitiknus.                                                                                                                                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a 90     | in pronao    | aedis Concordiae P. Sallustius Blaesus magister fratrum Arva-30   lium manibus lautis velato capite sub divo, culmine contra   orientem, deae |
|          | Diae cu      | ım collegis sacrificium indixerunt:                                                                                                           |
|          |              | ım faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari                                                                              |
|          | •            | Domitiano Aug(usto) Germanico pontifici maximo et Domitiae                                                                                    |
|          |              | Aug(ustae) coniugi eius                                                                                                                       |
|          | totique      | domui eorum populoque Romano Quiritibus fratribusque Arva-                                                                                    |
|          | •            | libus mihique, sacrificium deae Diae hoc anno erit a(nte) d(iem)                                                                              |
|          |              | VIII k(alendas) Iun(ias) domi,                                                                                                                |
|          | a(nte) d(i   | em) VI k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, a(nte) d(iem) V k(a-                                                                              |
|          |              | lendas) Iun(ias) domi. in collegio adfuerunt P. Sallustius Blae-                                                                              |
|          |              | sus, L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius.                                                                                                 |
|          | M            | I. Cocceio Nerva II, co(n)s(ulibus) 35                                                                                                        |
| Ian. 22  |              | XI k(alendas) Febr(uarias) in Capitolio vota reddita                                                                                          |
|          |              | et nuncupata pro salute                                                                                                                       |
|          | in           | np(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis)                                                                              |
| •        |              | max(imi) magisterio P. Sallusti Blaesi II:                                                                                                    |
|          | Iuppiter o   | (ptime) m(axime) Capitoline, si imp(erator) Caesar divi Vespa-                                                                                |
|          | ••           | siani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Germanicus pontifex maxi-                                                                                |
|          |              | mus tribunicia potestate censor perpetuus p(ater) p(atriae),                                                                                  |
|          | ex cuiu      | s incolumitate omnium salus constat, b) quem me sentio dicere,                                                                                |
|          |              | vivet domusque eius incolumis erit a(nte) d(iem) XI k(alendas)                                                                                |
|          |              | Febr(uarias), quae proximae                                                                                                                   |
|          | populo i     | Romano Quiritibus, r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium)                                                                             |
|          |              | erunt, et eum diem eumque salvom servaveris ex periculis, si                                                                                  |
|          |              | qua sunt eruntve ante eum diem, eventumq(ue)                                                                                                  |
|          | bonum        | ita, uti me sentio dicere, dederis, eumque in eo statu, quo nunc *                                                                            |
|          |              | est, aut eo meliore servaveris, custodierisque aeternitatem im-                                                                               |
| •        |              | peri, quod susci-                                                                                                                             |
|          | piendo       | ampliarit, ut voli compotem rem publicam saepe facias, ast tu                                                                                 |
|          | •            | ea ita faxis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove                                                                                   |
|          |              | aurato voveo                                                                                                                                  |
|          | esse fut     |                                                                                                                                               |
|          |              | Postumus, Q. Tillius Sassius, L. Veratius Quadratus, L. Ve-                                                                                   |
|          |              | nuleius Apronianus.                                                                                                                           |
| April. 2 | 3 <b>i</b> l | sdem co(n)s(ulibus) <sup>6</sup> ) VIIII k(alendas) Maias magisterio P.                                                                       |
|          |              | Sallusti Blaesi II                                                                                                                            |

<sup>4)</sup> ausus non sum ponere isdem consulibus, cum locus, quo legitur EBR, in tabula priore plura exarata fuisse indicet, nec Domitianus nisi in paucos dies fas-

ces suscipere solitus sit: cf. Relazione p. 51.

<sup>5)</sup> cf. a. 86 et 87.

<sup>6)</sup> isdem consulibus scripsi propteres,

| 45  | agnam expiatam arborem ob vetustatem quod decidit.                                                             | a. 90  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10  | libus   magisterio P. Sallusti Blaesi II VIII k(alendas)                                                       | Mal 25 |
|     | Iunias                                                                                                         |        |
|     | in domo P. Sallusti Blaesi mag(istri) II fratres Arvales discumbentes sa-                                      |        |
|     | crificium fecerunt deae Diae ture et vino; pueri senatorum                                                     |        |
|     | fili patrimi                                                                                                   |        |
|     | matrimi praetextati cum publicis ad aram rettulerunt.                                                          |        |
|     | isdem co(n)s(ulibus) VI k(alendas) Iun(ias) magisterio                                                         | Mai 27 |
|     | P. Sallusti Blaesi II                                                                                          |        |
|     | in luco deae Diae fratres Arvales deae Diae sacrificium secerunt: ad                                           |        |
|     | aram porcas piaculares duas luco coinquendi et operi faciundo                                                  |        |
|     | immolavit P. Sallustius                                                                                        |        |
| 5() | Blaesus mag(ister) II; deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit                                            |        |
|     | ante lucum in foculo P. Sallustius Blaesus mag(ister) II.                                                      |        |
|     | P. Sallustius Blaesus mag(ister) II, L. Pompeius                                                               |        |
|     | Catellius Celer, Q. Tillius Sassius, L. Venuleius Apronianus,                                                  |        |
|     | L. Maecius Postumus                                                                                            |        |
|     | in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque prac-                                      |        |
|     | textis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summo-                                                   |        |
|     | tum escenderunt                                                                                                |        |
|     | et per P. Sallustium Blaesum mag(istrum) II deae Diae agnam opimam                                             |        |
|     | immolarunt, perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt;                                                | (      |
|     | deinde coronis inlatis signis-                                                                                 |        |
|     | que unctis L. Veratium Quadratum ex Saturnalibus primis ad Saturnalia                                          | +      |
|     | secunda annuum magistrum fecerunt, item fecerunt L. Venuleium                                                  | `      |
| 55  | Apronianum flaminem. deinde in tetrastylum desciderunt, ibique in tri-                                         |        |
|     | clinio discumbentes epulati sunt ad magistrum P.                                                               |        |
|     | Sallustium Blaesum; post epulas riciniatus soleutus cum corona pactili                                         | •      |
|     | rosacea summoto supra carcares escendit et signum quadrigis et desultoribus misit, praesidente victores palmis |        |
|     | et desautorious misti, praestaente                                                                             |        |
|     | eodem die Romae domo apud mag(istrum) P. Sallustium Blaesum idem qui                                           |        |
|     | in luco cenarunt.                                                                                              |        |
|     | V k(alendas) Iun(ias) domo apud mag(istrum) P. Sallustium Blaesum fra-                                         | Mai 28 |
|     | tres Arvales ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt                                                    | mai 20 |
|     | et inter cenam P.                                                                                              |        |
| (d) | Sallustius Blaesus, L. Maecius Postumus, L.                                                                    | ,      |
|     | Arruntius Catellius Celer, L. Veratius Quadratus ture et vino                                                  |        |
|     | fecerunt,                                                                                                      |        |
|     |                                                                                                                |        |

quod primum nundinum consulare quadrimestre fuisse certe probabile est: ob ean-

dem causam capiti sequenti novorum consulum nomina praemissa fuerint necesse est.

ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui VIII k(alendas) Iu
| nias, et fruges libatas, ministrantibus calatoribus et publicis,
| pueri riciniati
| praetextati ad aram rettulerunt. lampadibus incensis tuscanicas contige| runt, quas per calatores domibus suis miserunt.
| M'. Acilio Glabrione, M. Ulpio Traiano co(n)s(ulibus) III
| k(alendas) Maias
| piaculum factum in luco deae Diae per calatorem et publicos ob ferrum
| inlatum ut acta insculperentur magisteri P. Sallusti Blaesi II.
| isdem co(n)s(ulibus)? ) . . . . . . . piaculum factum in luco deae Diae | per calatorem et publicos ob ferrum elatum.

(sequitur fragmentum actorum anni 219 in eadem tabula infra acta a. 90 exaratum.)

<sup>7)</sup> angustiae hiatus videntur poscere ultra quartum mensem fasces gessisse, supplementum quod recepi: obstat autem nec acta intra duos dies videntur poquod illa aetate consules vix possunt tuisse incidi.

a. 91 Ian. 3

(praecedunt acta rotorum III nonas Ianuarias susceptorum; sequitur carmen:) 1 luppiter o(ptime) m(axime), si imperator Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Germanicus pontif(ex) max(imus) trib(unicia) p(otestate) censor perpetuus p(ater) p(atriae), et Domitia Aug(usta) coniunx') eius, quos me sentio dicere, rivent domusque eorum<sup>2</sup>) incolumis erit a(nte) d(iem) III non(as) Ianuar(ias), quae proximae populo Romano Q(niritibus), rei publicae populi Romani<sup>3</sup>) Q(uiritium) erunt, et eum diem eosque salvos servaveris ex periculis si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque bonum ita uli me sentio dicere, dederis, eosque in co statu, qui nunc est, aut eo meliore servaveris, astu ea ita faxsis, tunc tibi nomine collegi fratrum Arvalium bovem auratum 1) vovemus esse futurum. In Iuno regina, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) bovem auratam (sic) vovimus esse futuram, 5) quod 6) hodie vovimus, astu ea ita faxsis, tunc tibi in

'Questo frammento si conserva nell' archivio di S. Pietro, ritrorato mentre si caravano li fondamenti del choro di S. Pietro l'anno 1611, e serviva per una sepoltura di un christiano antichissimamente sepelto, e si erano serviti di detta pietra per fare la sudetta sepeltura' GRIM. In archivio basilicae Vaticanae FABR. In aditu sacrarii eiusdem basilicae muro insertum adhue servatur.

Minerva, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo)) bovem auratam (sic)

eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bovem au-

Descripsit Bormann. Exhibent Jac. Grimaldi Vatic. 6438 c. 47; Fabretti 443, 51; 444; Marini tab. XXIIII.

ratam vovemus esse futuram.

Actatem actorum patefaciunt acta a. 90, quibus L. Veratius Quadratus dicitur in annum 91 magister creatus esse: confirmant nomina consulum a. 92, sub quorum consulatu acta incisa sunt.

Paginae 1. 1) CONIVNX,

2) ORVM Marinius nescio num exlapide.

agidae I. ) CONTVIX,

6) QVO lapis.

7) hic et in capite sequenti Iovis nomen pro Iunonis errore positum esse indicant et acta a 26 et victima quae ei

3) REI POPV[li Romani] lapis, errore quadratarii.

4) AVRATO id.

5) hic et in iis quae sequentur constanter bos femina dicitur Iovi immolata esse, errore manifesto sive cius qui concepit sive qui in marmore incidit.

vovimus esse futuram,

I 15

25

quod hodie vovimus, astu ea ita faxsis, tunc tibi in eadem verba a. 91 nomine collegi fratrum Arvalium bovem auratam vovemus esse futuram. — Salus Augusta p(ublica) p(opuli) R(omani) Q(uiritium), quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) bovem auratam (sic) vovimus esse futurum (sic), ") quod hodie vovimus, astu ea ita faxsis, tunc tibi in eadem verba nomine collegi fratrum Arvalium bovem auratam vovemus esse futurum (sic). adfuerunt in collegio L. Veratius Quadratus, L. Maecius Postumus, P. Sallustius Blaesus, Q. Tillius Sassius, L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catellius Celer. isdem co(n)s(ulibus) VII idus Ianuar(ias) in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae Diae indixerunt magisterio (altero) L. Verati Quadrati. in pronao aedis Concordiae L. Veratius Quadratus magister fratrum Arvalium manibus lautis velato capite sub divo, columine contra orientem, deae Diae cum collegis sacrificium indixerunt: quod bonum faustum felix ) fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari Domitiano Aug(usto) Germanico pontif(ici) maxsimo let Domitiae Augustae coniugi eius totique domui eorum, populo Romano Quiritibus fratribusque Arvalibus mihique, sacrificium deae Diae hoc anno erit a(nte) d(iem) XVI k(alendas) Iun(ias) |domo, a(nte) d(iem) XIIII k(alendas) Iunias in luco et domo, a(nte) d(iem) XIII k(alendas) |Iun(ias) domo adfuerunt in collegio L. Veratius Quadratus, L. Maecius Postumus, Q. Tillius Sassius.

(praecedunt actorum sacri in luco facti a. d. XIIII kalendas Iunias pars prior; Mai 19 sequuntur haec:)

> . in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epu- II lati sunt, sumptisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderunt et 1) per L. Veratium Quadratum mag(istrum) deae Diae agnam opimam

immola-

runt, perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt. dein-

immolatur femina: cf. comment. ad acta votorum annuorum p. 102.

<sup>8)</sup> cf. n. 5, sed nota participium genere masculino additum.

<sup>9)</sup> FELIX litteris paullo maioribus exaratum est.

Paginae 2. 1) IT lapis, quod nolim habere pro ITEM, cum constanter hoc certe loco ET in actis legatur.

| lI 4 | de coroffis inlatis signisque unctis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. 91  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5    | ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda annuum magis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | trum fecerunt; item fecerunt flaminem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      | ibique 2) in tetrastylum desciderunt, ibique in triclinio discumbentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      | cum sintes(ibus) 3) epulati sunt ad magistrum L. Veratium Quadratum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | post epulas riciniatus soleatus cum corona pactili rosacea sum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| jo   | the second secon |        |
|      | toribus misit. praesidente L. Maecio Postumo (?) 4) victores palmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | et coronis argenteis honoracit. eodem die Romae domo aput magis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | trum L. Veratium Quadratum idem <sup>5</sup> ) qui in luco cenarunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | XIII k(alendas) Iunias in domo aput magistrum L. Veratium Quadratum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai 20 |
| 1    | fratres Arvales ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | et inter cenam L. Veratius Quadratus mag(ister)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | P. Sallustius Blaesus, L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|      | lius Celer, L. Iulius Marinus Caecilius Simplex 6) ture et vino fecerunt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | ministrantibus pueris patrimis et matrimis is-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 3    | dem qui XVI k(alendas) Iunias, et fruges libatas ministrantibus kala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|      | toribus et publicis pueri riciniati") praetextati ad aram rettu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | lerunt. lampadibus incensis tuscanicas contigerunt, quas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|      | per kalatores domibus suis mis <i>ecunt</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|      | Q. Valerio Vegeto, P. Metilio Secundo (?) s) co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|      | non(is) No(vembribus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nov. 5 |
|      | magisterio (altero) L. Verati Quadrati piaculum factum per kala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | torem et publicos et aedituom in luco deae Diae porcam et ag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|      | nam. expiata arbor, quod vetustate decidit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|      | isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | magisterio L. Verati Quadrati II u ") in pronao ae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | dis Concordiae collegium fratrum Arvalium convenerunt ibi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | que cooptarunt fratrem Arvalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | in locum Q. Tilli Sassi. adfuerunt mag(ister) L. Veratius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | Quadratus, L. Venuleius Montanus Apronianus, L. Iulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| į    | 5 Marinus Caecilius Simplex, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | Q. Volusio Saturnino, L. Venuleio Aproniano co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a. 92  |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) nota hic et Dom. C. v. 13 IBIQVE scriptum esse pro solito DEINDE.

<sup>2)</sup> sic scriptum est pro SYNTHE-S ibus).

<sup>4:</sup> L. Maecium Postumum nominatum fuisse conieci ideo, quod et Pompei Vopisci Arruntii Catellii Celeris et L. Iulii Marini Caecilii Simplicis nomina nimiam spatium poscunt.

<sup>3)</sup> in fine verborum superstitum T

omnes, neque tamen potest esse nisi I minus accurate exarata.

<sup>6)</sup> cf. v. 35.

<sup>7)</sup> RICINATI lapis.

<sup>8)</sup> de nomine consulis alterius cf. Marini p. 293.

<sup>9)</sup> litterae non superest nisi frustulum exiguum, quod non minus bene ad litteram X quam ad V videtur referri posse.

 $^{10}$ , FACT Marini nescio num ex lapide.

11) verbum, quod in fine videtur desiderari, consummati omisi propter spatium nimis angustum

12) Marinius explevit sic: piaculum factum per calatorem [ob ferrum de aede educ]tum et elatum scalpturae et [scripturae marmoris et operis perfecti, per publicos fratrum Ar]valium [porcam et agnam opimam]; idem antea post verbum inlatum inserit verba in aedem: parum recte, opinor; per totum enim imperium Domitiani acta Arvalium nunquam dicuntur insculpta esse in acde, id quod non di-

citur factum esse nisi anno 81. Iam vero cum dies, quo ferrum elatum est, in hac tabula notatus non sit, sequitur elatum ferrum eodem die esse quo inlatum erat. Uno autem die ucta magisterii nec incidebantur unquam nec poterant incidi; quapropter credi potest ferrum ruptum esse eamque ob causam elatum die eodem quo inlatum erat. Nimis tamen incerta omnia quam quae in monumento restituto proponi potuerint. — Scripsi per calatorem et publicos ad hiatum melius explendum, quamquam in capite quod praecedit solus calator memoratur.

## DOMITIANI A.

anni aut 82 aut 83 aut 84 aut 85.

Fragmentum repertum ad portam vincao Stephani Ceccarelli, quae est e regione vincae quam diximus Ceccarelliorum fratrum, deindo apud Angelum Pellegrinium, litteris altis mill 8.

Descripsi et edidi in bull. inst. arch. 1862 p. 41.

Verba Caesar divi V (v. 5 aetatis Titi vel Domitiani fragmentum esse ostendunt. Tito autem imperante sacrum mense Maio ab Arvalibus celebratum non est nisi bis, annis sc. 80 et 81, eorumque acta nobis servata sunt, igitur Domitiano fragmentum tribuendum est. Iam

vero inde ab anno certe 86 in actis formulae multo verbosiores sunt quam quales in fragmento fuerunt, de quo agimus. Quod cum actis potius respondeat sub Tito Caesare usitatis et ipsae litterae formam huius quam Domitiani aetatis magis referant, ad priores Domitiani annos, dico 82 vel 83 vel 84 vel 85 fragmeutum referri potest.

Ian.

## DOMITIANI B.

#### anni incerti.

| 3 | (continuatur carmen votorum annuorum III nonas Ianuarias nuncupatorum:)              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovimus                |
|   | esse futurum, quod hodie vorimus,                                                    |
|   | ast tu ea ita facxis, tunc tibi in eadem verba                                       |
|   | nomine collegi fratr(um) Arval(ium) bove aurata vovemus esse futurum.                |
|   | Minerva, quae in verba, I(ovi) o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovimus                 |
|   | esse futurum, quod                                                                   |
|   | hodie vocimus, ast tu ea ita facxis, tunc tibi in eadem verha nomine                 |
|   | collegi fratr(um) Arval(ium) bove aurata vovemus esse futurum.                       |
|   | Salus publica, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) hove aurato vovimus   esse futu- |
|   | rum, quod hodie vovimus, ast tu en ita faexis, tune tibi in eadem verba              |
|   | nomine collegi fratr(um) Arcal(ium) bore aurata vovimus esse futurum.                |
|   | in collegio adfuerunt mag(ister)? L. Venuleius Montanus Apronianus, L.               |
|   | Pompeius                                                                             |
|   | Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer, L. Maecius                                    |
|   | Postumus cet.                                                                        |
|   |                                                                                      |

Fragmentum repertum inter fragmenta Ursiniana in vinea nunc Ceccarelliorum VRS., postea in acdibus Farnesiorum MAR., nunc in museo Neapolitano FIOR.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Exhibent Ursinus fragm. Cat. cet. p. 217, 7 (inde Grut. 119, 3; Marini Arv. tab. 19; Fiorelli catal. 63. Ex Ursino, ut videtur, Ligorius Taur. vol. 18 f. 65', qui interpolatum dat.

Fragmentum aetatis esse Domitiani ostendit nomen I. Venulei Montani Aproniani (v. 10). Quem cum non agnovisset

Marinius, Ursinum secutus correxit STA-NVS, indicatum ratus Vipstanum Apronianum aetatique Neronianae tribuendum fragmentum esse. — A prioribus exhibentur sed iam perierunt litterae 2 in. ib, extr. ver, 3 in. t, extr. um. 7 in. b. Ex pagina altera non remarent nisi litterae IN, vv. 4 et 5 paginae alterius fere respondentes.

1:1

# DOMITIANI C.

### anni incerti.

|     | (continuantur acta diei primi sacri deae Diae sic:)                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| I ı |                                                                                  |    |
|     | tini VI k(alendas) Iun(ias) in domo Ti. Tutini Severi mag(istri) fratres Mai     | 27 |
|     | Arvales discumbentes sacrificium fecerunt deae Diae ture et vino. pueri          | \  |
|     | sepatorum fili patrimi matrimi praetextati cum calatoribus et publicis ad        |    |
|     | aram retulerunt.                                                                 |    |
|     | IIII k(alendas) Iun(ias) sacrum deae Diae in luco eius magisterio Ti. Tutini Mai | 29 |
|     | Severi ad aram immolavit porcas piaculares duas luco coin-1)                     |    |
|     | quiendi et operis faciundi Ti. Tutinius Severus; deinde 1) vaccam                |    |
| 5   |                                                                                  |    |
|     | deinde in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sump-            |    |
|     | tisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae                         |    |
|     | Diac ad summotum escenderunt et per Ti. Tutinium Se-                             |    |
|     | verum mag(istrum) deae Diae agnam opimam immolarunt, perfectoq(ue)               |    |
| 10  |                                                                                  |    |
|     | inlatis signisque unctis L. Pompeium Vopiscum Arrun-                             |    |
|     | tium Calellium Celerem ex Salurnalibus primis ad Sa-                             |    |
|     |                                                                                  |    |
|     | turnalia secunda mag(istrum) et flam(inem) fecerunt.                             |    |
|     | ibique                                                                           |    |
|     | in tetrastylum desciderunt, ibique in triclinio discumben-                       |    |
| 1   | tes epulati sunt ad magistrum Ti. Tutinium Severum;                              |    |
|     | post epulas riciniatus soleatus cum corona pactile rosacea 3)                    |    |

Fragmentum repertum Romae, deinde Velitris in museo Borgiano MAR., nunc in museo Neapolitano FIOR.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Ediderunt Marini tab. XXV; Fiorelli catal. 65.

Fragmentum esse imperii Domitiani nomina ostendunt eorum qui adfuerunt: annus incertus est. Acta per plures paginas breviores disposita erant; quae enim ex iis remanent, superne et inferne integra sunt.

Paginae 1. 1) LVCOIN lapis, cf. a. 105.

- 2) DEINDEM id.
- 3) ROSACEAM id.

П 1

Mai

|    | summoto supra carcares escendit et                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    | signum quadrigis et desultoribus misit,                               |
|    | praesidente L. Pompeio Vopisco Arruntio                               |
|    | Catellio Celere; victores palmis et coro-                             |
|    | nis argenteis hon <i>orarit</i> .                                     |
|    | adfuerunt in collegio fratrum Arvalium mag(ister) Ti.                 |
|    | Tutinius Severus, Ti. Iulius Candidus Ma-                             |
|    | rius Celsus, A. Iulius Quadratus, L. Vera-                            |
|    | tius Quadratus, L. Pompeius Vopiscus                                  |
|    | Arruntius Catellius Celer,                                            |
|    | nus, P. Sallustius Blaesus, L. Venuleius                              |
|    | Montanus Apronianus, C. Salvius Libe-                                 |
|    | ralis Nonius Bassus.                                                  |
|    | eadem die Romae aput magistrum Ti. Tutini-                            |
|    | um Severum idem qui') in luco, cenarunt.                              |
| 30 | III k(alendas) Iun(ias) in domo aput mag(istrum) Ti. Tutinium Severun |
|    | fratres Arvales ad consummandum sacrificium                           |
|    | deae Diae et inter cenam                                              |
|    | Ti. Tutinius Severus mag(ister), Ti. Iulius Candidus Marius           |
|    | Celsus, A. Iulius Quadratus, L. Veratius Quadratus                    |
|    | ture et vino fecerunt cet.                                            |
|    | ·                                                                     |

Paginae 2. 1) QVE lapis.

## DOMITIANI D.

#### anni incerti.

(incipit carmen votorum annuorum III nonas lanuarias nuncupatorum sic:)

Iuppiter o(ptime) m(axime), si imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius)

Domitianus Aug(ustus) Germanicus pontif(ex) max(imus) trib(unicia) 1)

[pot(estate) censor perpetuus p(ater) p(ateriae) et

Domitia Aug(usta) coniunx eius, quos me sentio dicerc, vicent domusque eorum ') incolumis erit a(nte) d(iem) III ') non(as) Ianuar(ias) | quae

proximae populo Romano Q(uiritibus), rei p(ublicae) populi ') Romani | Quiritium crunt cet.

Fragmentum, quod quo loco repertum sit non indicatur.

Codex Barberinius XXXI, 26.

Fragmentum imperio Domitiani tribuendum esse collata ostendunt acta a. 86, 87, 90.

- 1) IRIAII traditur.
- 2) ///OAVM item.
- 3) ni item
- 4) REI · TOTV item.

# DOMITIANI E.

anni incerti.

| (perlinet ad indicem eorum qui sacro cuidam adfuerunt.)                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. Iulius Marinus Caecilius Simplex,                                                                                                           |
| Fragmentum anno 1863 in vinea Ceccarelliorum effossum.  Descripsi et edidi in Relazione p. 82.  Nomina commemorata aetatem Domitiani indicant. |
| •                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                |

# IMP. CAES. NERVA TRAIANUS GERMANICUS DACICUS PARTIICUS.

I i imp(eratore) Caesare Nerva Traiano Aug(usto) German(ico) IIII, . 101
Q. Articuleio Paeto co(n)s(ulibus)

Ti Claudi Sacerdotis Iuliani

III non(as) Ianuar(ias)

magisterio

Ian. 3

Ian. 7?

in Capitolio ad vota solvenda et nuncupanda pro salute imp(eratoris) Cae-|saris Nervae

Traiani Aug(usti) Germanici fratres Arvales convenerunt. hac die im-

adfuerunt in collegio Ti. Claudius Sacerdos Iulianus, M. Valerius Trebicius Decianus,

P. 2) Salvius Liberalis Nonius Bassus, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus,
|L. Maecius Pos-

tumus, Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, L. Iulius Marinus Caecilius |Simplex, Ti.

Catius Caesius Fronto, C. Caecilius Strabo.

isdem consulibus VII (?) idus Ianuar (ias)

in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae Diae indixe-|runt, ibique

Ti. Claudius Sacerdos Iulianus mag(ister) fratr(um) Arval(ium) manibus lautis velato capite sub diu, cul-

Fragmenta tabularum duarum reperta annis 1867. 1868. 1869. 1871 in vinea Ceccarelliorum, litteris pulchris altis mill. 10.

Tab. 1 descripsi cum Bormanno. Edidi fragmentum versuum 57-62 in ann. inst. arch. 1867 p. 280, 20; item fragmenta quae continent partes versuum 1 et 2, 7-23, 10-14, 16-21, 52-74 in Relazione p. 58 abce et p. 60; totam tabulam exceptis fragmentis paucis, quae post reperta sunt, in bull. inst. arch. 1869 p. 114-117. Litterarum imaginem

depingendam curavi in Relazione tab. 2 n. 10.

- 1) supplementum hoc desumpsi ex actis a. 105.
- 2) Salvio Liberali praenomen Publii datur in hac tabula bis (cf. v. 71), item in tabula altera, praenomen Gai semel (v. 21). Gaius appellatur in actis antiquioribus omnibus.

| a. 101       | mine contra otteniem succeptium ueue Dide cum conegis muitu. quou                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | bonum faus-                                                                                          |
|              | tum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari Nerrae Traiano                             |
|              | Aug(usto) Germ(anico) totique                                                                        |
|              | domui eius, populo Romano Quiritibus, fratribus Arvalibus: sacrificium                               |
|              | deae Diae hoc                                                                                        |
| Mai 17.19.20 | anno erit XVI k(alendas) Iunias domi, ante diem XIIII k(alendas)                                     |
|              | Iun(ias) in luco et domi, ante diem XIII k(alendas) Iun(ias)                                         |
|              | domi. ad-                                                                                            |
|              | fnerunt in colleg(io) Ti. Claudius Sacerdos Iulianus, Ti. Iulius Candi-                              |
|              | dus Marius Celsus C. Caecilius                                                                       |
|              | Strabo, L. Iulius Marinus Caccilius Simplex, M. Valerius Trebicius De-                               |
|              | cianus, Q. Fulvius Gillo                                                                             |
|              | Bittius Proculus, C. 2) Salvius Liberalis Nonius Bassus, L. Maecius                                  |
|              | Postumus, Ti. 3) Catius Caesius Fronto.                                                              |
|              | Q. Articuleio Paeto, Sex. Attio Suburano co(n)s(ulibus)                                              |
| Mart OK      | VIII k(alendas) Apr(iles) in Capitolio pro salute et reditu et victoria                              |
| mait. 20     |                                                                                                      |
|              | imp(cratoris) Caesaris Nervae<br>Traiani Aug(usti) Germ(anici) vota nuncuparerunt fratres Arvales in |
|              | hace verba, quae infr(a) s(cripta) s(unt):                                                           |
|              | Iuppiter o(ptime) m(axime), te precamur quaesumus oblestamurque, uti                                 |
|              | tu imp(cratorem) Caesarem divi Nervae                                                                |
|              | filium Nervam ') Traianum Aug(ustum) Germ(anicum), principem paren-                                  |
|              | tem(que) nostrum, pont(ificem) m(aximum) tribun(icia) po-                                            |
|              |                                                                                                      |
|              | test(ate) p(atrem) p(atriae), quem nos sentimus dicere, ex is                                        |
|              | locis provincisq(ue), quas terrae b                                                                  |
|              | marique adierit, bene adque feliciter incolumem reducem victoremq(ue)                                |
|              | facias,                                                                                              |
|              | earumq(ue) rerum ei, quas nunc agit acturusce est, bonum eventum des,                                |
|              | adque in eo statu,                                                                                   |
| •            | quo nunc est, aut co meliori eum conserves eumque reducem incolumem                                  |
|              | victoremq(ue)                                                                                        |
|              | primo quoq(ue) tempore in urbem Roman sistas, ast tu ea ita facsis,                                  |
|              | tunc tibi nomine coll(egi)                                                                           |
|              | fratrum Arvalium bove aurato vovimus esse futurum. Iuno regina,                                      |
|              | quae in                                                                                              |
|              | verba Iovi o(ptimo) m(aximo) pro salute et reditu et victoria imp(era-                               |
|              | toris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traia-                                                     |
|              | ni Aug(usti) Germ(anici), principis parentisq(ue) nostri, pont(ificis) ma-                           |
|              | x(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) hove by aurato                                    |
|              | vovimus                                                                                              |

20

25

30

 <sup>3)</sup> II errore quadratarii.
 4) NERVA lapis.

<sup>5)</sup> TERRAS id.

<sup>6</sup> BOVEM id.

1 35 esse futurum, quod hodie vovimus, astu ca ita facsis, tunc tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bove aurat(a) vovim(us) ') esse futurum. |Minerva, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) pro sa\_ lute et red(itu) et victoria imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Ner-|vae Traiani Aug(usti) Germ(anici), principis parent(is)que nostri, pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) |bove') aurato vovimus esse futurum, quod hodie vovim(us), astu ea ita facsis, tunc tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bovem (sic) aurata Iovis victor, quae in verba I(ovi) o(ptimo) vovim(us)<sup>7</sup>) esse futur(um). m(aximo) pro salute et red(itu) et victoria imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Ger-|m(anici), principis parentisque nostri, pont(isicis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) boy(e) aur(ato) vovilm(us) esse futur(um), quod hodie vovimus, astu ea ita facsis, tunc tibi in eadem yerba nomine coll(egi) fratr(um) Aryal(ium) boy(e) au- $|r(ato)|vorim(us)^{7}$ ) esse futur(um). Salus rei pub(licae) p(opuli) R(omani) Quiritium, quae in verba I(ovi) |o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) et itu ") et red(itu) et victor(ia) [imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici) principis parentisq(ue) nostri, pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bov(e) aur(ato) vovim(us) esse |futur(um), quod hodie vovim(us), astu ea ita facsis, tunc tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bove aurata vov(imus) esse futur(um). Mars pater, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro itu '0) et red(itu) et |victor(ia) imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici), principis parentisq(ue) nostri, pont(ificis) ma-|x(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bov(e) aur(ato) vovim(us) esse futur(um), quod hodie vov(imus), astu ea ita facsis, tunc tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) tauro aurato vovim(us) esse futurum. — Márs victor, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute et red(itu) et victor(ia) imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici), principis parentisq(ue)

dratarii bis positum: sed etiam Marti patri vota dicuntur nuncupata esse pro itu et reditu (v. 48).

<sup>7,</sup> sic legitur omnibus locis, quibus plenius expressum est: unde restitui ibi quoque, ubi breviatum extat.

<sup>8</sup> BOVEM lapis.

<sup>&#</sup>x27;) potuit esse REDIT'V errore qua-

<sup>10)</sup> ITV lapis omisso verbo pro.

CXLII Traianus.

nostri, pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bove I si a. 101 |aur(ato) 11) vov(imus) esse fútur(um), quod hodie vovim(us), astu ea ita facsis. tune tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) tauro aurato vovim(us) esse futur(um). Victoria, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute et reditu et |victor(ia) imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici), principis parentisq(ue) nostri, ponteificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) boy(e) |aur(ato) vovimus esse futur(um), quod hodie vovim(us), astu ea ita facsis, tunc tibi in |cadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bove aur(ata) vovim(us) esse futur(um). Fortuna |redux, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) et reditu et victor(ia) imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae |Traiani Aug(usti) Germ(anici), princ(ipis) parentisq(ue) nostri, pont(ificis) max(imi) tr(ibunicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) lbov(e) aurato vovim(us) esse futur(um), quod hodie vovilm(us), astu ea ita facsis, tunc tibi in ead(em) verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) |bov(e) aur(ata) vovim(us) esse futur(um). Vesta mater, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) et re-|d(itu) et vict(oria) imp(eratoris) Caesaris divi Nervae f(ili) |Nervae Traian(i) Aug(usti) Germ(anici), princ(ipis) parentisq(ue) n(ostri), pont(ificis) ma-|x(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bov(e) aur(ato) vov(imus) esse futur(um), quod hodie vov(imus), astu ea ita facsis, tunc tibi in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bov(e) aur(ata) vov(imus) esse futur(um). Neptune pater, quae in verba I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) et |reditu et victor(ia) imp(eratoris) Caesar(is) divi Nervae f(ili) Nervae Trai(ani) Aug(usti) Germ(anici), princ(ipis) parentisq(ue) n(ostri), pont(ificis) m(aximi) tri-(b) (unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bov(e) aur(ato) vov(iimus) esse futur(um), quod hodie vov(imus), astu ea 12) ita facsis, tunc tibi in eadem verba nom(ine) coll(egi) fratr(um) Arv(alium) tauro aur(ato) |vov(imus) esse futur(um). — Hercules victor, quae in verba

tur scriptum fuisse pro BOVEM AVRatum, sed cum antea bis BOVEM AV-RATO errore in tabula incisum sit, hoc quoque loco malui de errore cogitare;

of not, 6 et 8 Idem dicendum est de v. 58, nisi quod bos femina ibi commemoratur.

<sup>12</sup> verba ASTV · EA om. lapis

| <sup>1</sup> 68 I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) et red(itu) et victor(ia) imp<br><u>toris)</u> Caesaris divi Nervae f(ili) Nervae <sup>13</sup> ) Traian(i) Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (usti)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Germ(anici) princip(is) parentisq(ue) n(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atria) p(atriae) bov(e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| r(ato) vov(imus) esse futur(um), quod hodie vov(imus),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ea ita facsis, tunc tibi in ea verba   onnine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) tauris aur(atis)   onnine coll(egi) fratr(um)   onnine coll(egi)   onnine coll(egi) |          |
| vov(imus) <sup>7</sup>   esse futur(um). adfuer(unt) in coll(egio) L. Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Postumus, L. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Marinus Caecilius Simplex, P. ') Salvius Liberalis Nonius Ba<br> Ti. Catius Caesius Fronto, C. Caec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ssus,    |
| Strabo, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Q. Servaeo Innocente, M. Maecio Celere co(n)s(uli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bus)     |
| VI k(alendas) Mai(as) in luco deae Diac arbores expiatae, quod vetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| vel vi maiori deciderant, porc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| (exibat tabula prior; in altera sequebantur haec:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| aguis, struibus fertisque per Ti. Claudium Sacerdotem Iulianum mag(ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rum)     |
| ministrantibus publicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| a b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| isdem (?) co(u)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| II in luco deae Diae magisterio Ti. Claudi Sacerdotis Iuliani piaculum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fan -    |
| tum, quod a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ırbor    |
| vetustate deciderat, porcam et agnam, struibus fertisque per calato et publicos eorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rem      |
| s isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| magisterio Ti. Claudi Sacerdotis Iuliani Earinus publicus lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | co .     |
| Sagua-nini Venuleiani ad fratres Arvales adlectus est 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| hai rio Ti. Claudi Sacerdotis Iuliani, de Earino  blico epi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| miss a fratribus Arvalibus ab imp(eratore) Caes(are) divi Nervae f [Nerva Traiano Aug(usto) Germ(a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ilio)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/1/CO I |
| s signata caput Augusti quod exprimit, in qua sic scriptum fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

MERVA lapis.

h

VERRA id.

▼ix recte pro TAVRO AVRATO. Talam II descripsimus Bormann et ego. 🔁 🖪 i di partem maiorem fragmenti a et figu en tum e in Relazione p. 58 d et f; pare Versuum 8-14 fragmenti a et fragwed to the b postea accesserant.

Fragmenta esse a. 101 ostendunt et magister Ti. Claudius Sacerdos et litterae tabulae prioris valde similes.

ab 1) de supplementis cf. a. 87 pag. 2, 13. 14, et comment. de actis adlectionum publicorum p. 158.

| . 101 | imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(a-I<br>nicus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) IIII | Li |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | collegis suis salutem. cum sit omnibus (?) mani-                                                                                                   |    |
|       | festum erga vos meu                                                                                                                                | 15 |
|       | c.                                                                                                                                                 |    |
|       | Traian 1)                                                                                                                                          | 1  |
|       | adfuerunt in collegio Ti. Claudius Sacerdos Iulianus P. Salvius Liberalis Nonius Bassus, L. Maecius Pos-                                           |    |
|       | tum <i>us</i>                                                                                                                                      |    |
|       | <b>c</b>                                                                                                                                           | 5  |
|       |                                                                                                                                                    |    |

c 1) cum de sacro, cui fragmentum tribuendum sit, non constet, ne nomen quidem Traiani apparet utrum cominativo, an genitivo, an alio casu scriptum fuerit.

<sup>2)</sup> litteras ab imperatore missas et ipsas spectasse ad adlectionem publici nomen Earini in v 8 servatum indicat: adlectos autem publicos esse ex litteris imperatorum ostendunt acta a, 118. De singulis fracto lapide non constat. — De signo quo signata erat epistula, cf. a 118 et 120.

a. 105

Ian. 3

C. Antio A. Iulio Quadrato II co(n)s(ulibus) magisterio M. Valeri Trebici Deciani III non(as) Ianuar(ias) in Capitolio ad vóta solvenda et nuncup(anda) pro salute imp(eratoris) Caésaris Nervae Traiani Aug(usti) Germanici Dacici fratrés Arvalés convenerunt, hác die immolatum non est. adfuerunt in collegio M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister), L. Maecius Postumus, Ti. Catius Caesius Fronto, C. Caecilius Strabo, . . . . . . . . . . . . . . . . us, Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, C. Antius A. Iulius Quadratus, Ti. Iulius Candidus. isdem co(n)s(ulibus) VII 1) idus Ian(uarias) in pronao aedis Concordiae fratrés Arvales sacrum deae Diae indixerunt, ibique M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister) manibus lautis capite velato sub divo, culmine contra orientem cum collegis deae Diae sacrificium indixerunt sic in hunc annum: quod bonum faustum felix fortunatumq(ue) sit imp(eratori) Caesari Nervae Traiano Aug(usto) Germ(anico) Dac(ico) totiq(ue) domui eius, p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) fratribusque Arval(ibus), sacrificium

Tabula composita ex fragmentis plurimis in vines Ceccarelliorum effossis a. 1867. 68. 69. 70, litteris longioribus, altis in pagina 1 mill. fere 16, in pagina 2 mill. 13—15.

Descripsi cum Bormanno. Edidi fragmenta tria, quae complectuntur partes unum indicis et paginae 2 vv. 1 et 2, alterum paginae 1 vv. 40—42, tertium paginae 1 vv. 43—46 in ann. Inst. arch. 1867 pp. 281. 282 290 nn. 21. 22. 27; totam tabulam exceptis paucis quae annis

Ti. Iulio Candido Mario Celso II.

I 1

1869 et 1870 effossa sunt frustulis in Relazione p. 62. Imaginem litterarum paginarum 1 et 2 depingendam curavi ibd. tab. 2 nn. 12 et 12a.

Pagina 1. 1) potest etiam fuisse III idus: cf. comment. ad acta indictionis p. 5.

I 21

25

Пı

deae Diae hoc anno erit ante diem XVI k(alendas) Iunias domi,

Mai 17. 19.20 ante diem XIV k(alendas) Iunias in luco et domi, ante diem XIII

[k(alendas) Iun(ias) domi. adfuerunt in colleg(io) M. Valerius

Trebicius Decianus, Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, C. Antius A. Iulius Quadratus, L. Maecius Postumus, Ti. Iulius Candidus, Ti. Catius Caesius Fronto, C. Caecilius Strabo, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus.

isdem co(n)s(ulibus) . . . . . . . . .

in aedem Concordiae fratres Arvales convenerunt
ibique referente M. Valerio Trebicio Deciano mag(istro) ad
collegas de arboribus lauribus in luco deae Diae, quod
a tempestatibus perustae essent, placuit piaculo facto caedi. adfuerunt in collegio M. Valerius Trebicius Decianus, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, Ti. Iulius
Candidus Marius Celsus, Ti. Iulius Candidus, P. Metilius
Sabinus Nepos.

isdem co(n)s(ulibus) k(alendis) . . . . . . in luco deae Diae piaculum factum ob arbores laurus caedendas, quod tempestatibus perustae erant,
porcis et agnis, struibus fertisque per M. Valerium
Trebicium Decianum mag(istrum), ministrantibus publicis.

C. Iulio Basso, Cn. Afranio Dextro co(n)s(ulibus)

Mai 17 XVI k(alendas) Iun(ias)

in domo aput M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum) fratres Arvales sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus segmentatis sacrificium ture vino fecerunt. pueri patrimi matrimi praetextati cum publicis ad aram rettulerunt Cornelius Dulabella Veranianus..., D. Valerius..., ... Valerius Catullus Messallinus, T. Vin ..... sportulis cenatum est denaris centenis.

in colleg(io) ') adfuerunt M. Valerius Trebicius Decianus, L. Maecius Postumus, Ti. Iúlius Candidus Marius Celsus, P. Metilius Sabinus Nepos, Ti. Iúlius Candidus, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, Ti. Catius Caesius Fronto, C. Antius A. Iúlius Quadratus, C. Caecilius Strabo.

Mai 19 isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iún(ias)

in luco deae Diae M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister) ad aram immolavit porcas piaculares duas luco coinquendi 2) operis faciundi, ibique M. Valerius Trebicius Decianus vaccam honorariam albam ad foculum deae Diae immolavit ibi-

Pagina 2. 1) . . . C. lapis.

a. 105

Mai 20

II 11 que sacerdotes in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae summoto ascenderunt et per M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum) agnam opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt, deinde corónis inlatis sianisque un-15 ctis Ti. Itlium Candidum Caecilium Simplicem ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda annuum 3) magistrum fecerunt, ibique in tetrastylo discumbentes epulati sunt apud M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum); post epulas riciniatus soliatus corona pactile rosacia M. Valerius Trebicius Decianus sum-20 moto supra carcares adscendit et signum quadrigis desultoribus misit. praesidentibus L. Maecio Postumo, Ti. Iulio Candido Mario Celso, P. Metilio Sabino Nepote, Ti. Iulio Candido, Q. Fulvio Gillone Bittio Proculo, Ti. Catio Caesio Frontone, C. Antio A. Iulio Quadrato, C. Caecilio Strabone, victores palmis et coronis argenteis honorarunt. adfuerunt isdem q(ui) s(upra).

isdem co(n)s(ulibus) XIII k(alendas) Iun(ias)

aput M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum) fratres Arval(es) ad

sacrum consummandum deae Diae et inter cenam M. Valerius

Trebicius Decianus mag(ister), L. Maecius Postumus, Ti. Iulius CanIdidus Ma-

rius Celsus, P. Metilius Sabinus Nepos, Ti. Iulius Candidus, Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, Ti. Catius Caesius Fronto, C. Antius A. Iulius Quadratus discumbentes ture vino fecerunt, ministrantibus pueris patrimis et matrimis senatorum filis isdem q(ui) s(upra), et fruges libatas ministrantibus calatoribus, pueri riciniati praetextati ') cum publicis ad aram rettulerunt; deinde lampadibus incensis tuscanicas contigerunt, quas per calatores domo sua ') miserunt. adfuerunt in collegio idem q(ui) s(upra). hoc anno cenatum est sportulis denaris centenis.

isdem co(n)s(ulibus) . . . non(as) Iun(ias)
in Capitolio ad vota suscipienda pro itu et reditu
imp(eratoris) Caesaris Nervae Traiani fratres Arvales convenerunt et vota nuncuparunt, praeunte M. Annio Vero, in ea verba quae infra s(cripta) s(unt):
Iuppiter o(ptime) m(axime) vi . . . . . . . . . . . .

<sup>3)</sup> ANNVM lapis.

<sup>4)</sup> supplementum praetextati desumpsi ex a. 118, cum ad explendum hiatum non sufficiat solum vocabulum riciniati; cf.

comm. ad acta diei tertii sacri deae Diae

<sup>5)</sup> fortasse domibus suis; cf. l. c. p. 43.

Mai 17, 19,20

... Nigro, ... Caninio (?) Rebilo ') Aproniano co(n)s(ulibus) maaisterio

## P. Metili Secundi

III non(as) Ianuar(ias) Ian. 3

> in Capitolio ad vota solvenda et nuncupanda pro salute imp(eratoris) Cae- 🕏 saris Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici) Dacici Parthici fratres Arvales convenerunt.

adfuerunt in collegio P. Metilius Secundus mag(ister), Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, M. Valerius Trebicius Decianus, Iulius Can-|didus (?).

isdem co(n)s(ulibus) III idús Iánuar(ias) lan. 11

> in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrum deae Diae indixerunt, libique P. Metilius Secundus magister manibus lautis') capite velato sub divo,

culmine contra orientem, cum collegis deae Diae sacrificium indixit: quod bonum faustum felix fortunatumque sit imp(eratori) Caesari Nervae 111

Traiano Aug(usto) Germ(anico) Dacico Parthico totique domui eius, populo Romano Quiritibus fratribusque

Arvalibus: sacrificium deae Diae hoc anno erit ante d(iem) XVI k(alen-

das) Iun(ias) domi, ante d(iem) XIIII k(alendas) easdem in luco et domi, ante d(iem) XIII k(alendas) easdem domi. adfuerunt in collegio 3) P. Metilius Secundus mag(ister),

Fragmenta duo eiusdem tabulae olim in pavimento basilicae S. Pauli MARG. FABR nunc a in claustro coenobii S. Pauli servatur, b periit.

Descripsi fragmenti a partem superstitem versus complexam 4-10, versuumque 11-16 partem posteriorem, eandemque exhibet Marinius tab. XXVI; versus 1-8 adiuncta parte v. 10 habet Margarinius inscr. bas. S. Pauli n. 595, vv. 4-8 Fabretti 445, 52. Fragmentum b versuum 11-16 partem priorem totosque versus qui sequenter continens referent Margarinius l. c. n. 594; Fabretti 445, 53; Marini tab. XXVII.

Cum Traianus dicatur Parthicus (5.10), uon possunt ante a. 116 acta incisa esse. Anno autem 117 fasces gesserunt Niger quidam et Apronianus: itaque cum v. 1 litterae supersint APRO, huic anno fragmentum tribuendum est.

Vv. 1-3 solus servavit Margarinius; Marinius perperam ad hanc tabulam pertinuisse negat, nec omnino perspexit fragmenta a et b eiusdem tabulae esse.

- 1) LBILO Marg. quae litterae cognomen videntur indicare Rebili gentis Caniniae proprium. C. Caninii Rebili consules fuerunt a. 709 et 742.
  - 2) LAVIIS lapis.
  - 3) ADFVERVNT COLLEGIO id.

| 12  | M. Valerius Trebicius Decianus, L. Antonius Albus,                                                                                    | a. 117 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus.                                                                                                    |        |
|     | co(n)s(ulibus)                                                                                                                        |        |
|     | XVI k(alendas) Iunias                                                                                                                 | Mai 17 |
|     | in domo aput P. Metilium Secundum mag(istrum) fratres Arvales sacri-                                                                  |        |
|     | ficium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes to-                                                                          |        |
|     | ralibus albis segmentatis sacrificium ture vino                                                                                       |        |
| 15  | feeerunt. pueri patrimi matrimi praelextati cum publicis ad aram rettu-                                                               |        |
|     | lerunt 4) C. Statius Capito Arrianus Praetextati, L. Vitrasius   Aequitas,                                                            |        |
|     | adfuerunt in collegio P. Metilius Secundus mag(ister), M. Valerius Tre-                                                               |        |
|     | bicius Decianus, Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, Ti.                                                                           |        |
|     | Julius Candidus.                                                                                                                      |        |
|     | isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias)                                                                                        | Mai 18 |
|     | in luco deae Diae P. Metilius Secundus mag(ister) ad aram immolavit                                                                   |        |
|     | porcas piaculares duas luco coinquendi et operis faciundi,                                                                            |        |
|     | ibique P. Metilius Secundus mag(ister) vaccam honorariam                                                                              |        |
|     | albam ad foculum deue Diae immolavit, ibi(que) sacerdotes in tetrastylo                                                               |        |
|     | consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis                                                                      |        |
|     | et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae                                                                                           |        |
| (I) | summoto ascenderunt et per P. Metilium Secundum mag(istrum) agnam                                                                     |        |
|     | opimam ) immolaverunt, perfectoque sacrificio omnes ture vino                                                                         |        |
|     | fecerunt; deinde coronis inlatis                                                                                                      |        |
|     | signisque unctis M. Valerium Trebicium Decianum?) mag(istrum) annuum fecerunt; ibique in tetrastylo discumbentes epulati sunt aput P. |        |
|     | Metilium Secundum mag(istrum). post epulas riciniatus soliatus                                                                        |        |
|     | corona pactile rosacea P. Metilius Secundus mag(ister) supra carcares                                                                 |        |
|     | adscendit et signum quadrigis et desultoribus misit. praesiden-                                                                       |        |
|     | tibus Trebicio Deciano et ) victores palmis                                                                                           |        |
|     | et coronis argenteis honoravit.                                                                                                       |        |
|     | isdem co(n)s(ulibus) XIII k(alendas) Iun(ias)                                                                                         | Mai 20 |
| 5   | aput P. Metilium Secundum mag(istrum) fratres Arvales convenerunt ad                                                                  |        |
|     | sacrum consummandum deae Diae. inter cenam Metilius Secun-                                                                            |        |
|     | dus mag(ister)                                                                                                                        |        |
|     | ") discumbentes ture vino fece-                                                                                                       |        |
|     | runt, ministrantibus pueris patrimis et matrimis senatorum filis cet.                                                                 |        |
|     | 4) A·RETTVLERVNT id. 7) cf. a. 118.                                                                                                   |        |
|     | 4) A-RETTVLERVNT id. 7) cf. a. 118. 5) pueri licet sacris soleant adesse 8) duos praesedisse et acta a. 118                           |        |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                               |        |

quaterni, hoc tamen loco scripta non fuisse videntur nisi nomina tria.

<sup>6)</sup> IMMA Marg. Fabr.

et angustiae hiatus videntur probare.

<sup>9)</sup> lapide fracto interciderunt alia discumbentium nomina,

# TRAIANI A.

## anni incerti.

| ibique in tetrastylo discumbent                                                        | Maio in luco facti et restituendum est sic:) es epulati sunt apud m). post epulas riciniatus soliatus cum  corona pactili rosacea |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                      | x promag(ister) summoto supra car-<br>cares adscendit et signum quadrigis                                                         |
|                                                                                        | victores palmis et coro-<br>nis argenteis honorarit.                                                                              |
| Fragmentum repertum in vit                                                             | nea Ceccarelliorum a. 1870.                                                                                                       |
| Descripsi. Ad imperii Traiani annos priores<br>ridetur referendum esse, cum litterarum | forma actorum a 101 simillima sit, Iulius autem Marinus actis certe posterioribus non commemoretur.                               |

# IMP. CAFSAR TRAIANUS HADRIANUS AUGUSTUS.

imp(eratore) Caesare Traiano Hadriano Aug(usto) II,

a. 118

Cn. Pedanio Fusco Salinatore co(n)s(ulibus)
III non(as) Ianuar(ias)

Ian. 3

Ian. 7

magisterio

M. Valeri Trebici Deciani.

in Capitolio votorum nuncupandorum causa pro salute imp(eratoris) Caesaris divi Traiani Parthici f(ili) divi Nervae nepotis Traiani Hadriani Augusti p(atris) p(atriae) fratres Arvales convenerunt M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister), Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, Ti. Iulius Candidus, Ti. Iulius Alexander Iulianus, L. Antonius Albus, P. Metilius Secundus.

isdem co(n)s(ulibus) VII id(us) Ian(nuarias)
in pronao aedis Concordiae ad sacrificium deae Diae indicendum fratres Arvales convenerunt, ibique M. Valerius
Trebicius Decianus magister manibus lautis velato
capite sub divo, culmine contra orientem, cum collegis
suis indixit: quod bonum faustum felix fortu-

5 natum salutareque sit

imp(eratori) Caesari divi Traiani Parthici filio divi Nervae nep(oti)
Traiano Hadriano Augusto totique domui
eius, populo Romano Quiritibus fratribusque Arvalibus, sacrificium deae Diae hóc annó erit ante diem

VI k(alendas) Iun(ias) domi, ante diem IIII k(alendas) Iun(ias) in<sub>Mai 27.29.30</sub> | luco et domi,

ante diem III k(alendas) Iun(ias) domi consummabitur. adfuerunt in collegio M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister), Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, Ti. Iulius Candidus,

Tabula composita ex permultis frustulis perquam exiguis effossis in vinea Ceccarelliorum annis 1868 et 1869, litteris bonis altis mill. 7—9, altioribus in indice et rubricis.

Descripsimus Bormann et ego. Edidi in *Relazione* p. 65; cf. fragmenta nonnulla l. c. pp. 69 et 82, quae suis in ipsa tabula locis nunc collocavi. Accesserunt

fragmenta nonnulla postmodo effossa. Litterarum formas depingendas curavi l. c. tab. 2 n. 13.

I 24

45

L. Antonius Albus, P. Metilius Secundus. a. 118

Febr. 26

isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Mart(ias)

in pronao aedis Concordiae habita sollemni precatione per M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum) in locum P. Metili Nepotis L. Iulium Catum ex litteris imp(eratoris) Caesaris Traiani Hadriani Augusti fratrem Arvalem cooptaverunt et ad sacra vocaverunt, ibique tabulae apertae signo signatae quod exprimit kaput Augusti, in quibus scriptum fuit: imp(erator) Caesar Traianus Hadrianus Aug(ustus) fratribus Arcalibus collegis suis salutem. in locum P. Metili Nepotis collegam nobis meá sententia coopto L. Iulium Catum. adfuerunt in collegió M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister), Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, Ti. Iulius Candidus, Ti. Iulius Alexander Iulianus, L. Iulius

Mart. ff

Catus.

isd(em) co(n)s(ulibus) pr(idie) non as) Mart(ias)

in luco deae Diae piaculum factum ob arborum caedendarum causa (sic), quae tempestate vel vi maiori deciderant porcis et agnis, struibus fertisque per M. Valerium Trebicium Decianum mag(istrum) II et publicos Arvalium. imp(eratore) Caesare Traiano Hadriano Aug(usto), II.

C. Ummidio Quadrato co(n)s(ulibus)

Mal 27

VI k(alendas) Iunias

in domum M. Valeri Trebici Deciani mag(istri) fratres Arrales praetextati sacrificium deae Diae ture vino fecerunt ibique discumbentes toralibus albis segmentatis sacrificium ture vino fecerunt; pueri patrimi et matrimi senatorum fili praetextati cum publicis ad aram Q. Gavius Statius Helvius Pollio, M. Antonius Primus (?) Pr . . . us. adfuerunt in collegio M. Valerius Trebicius Decianus mag(ister), Ti. Iulius Candidus, Ti. Iulius Alexander Iulianus, L. Antonius Albus, L. Iulius Catus.

Mai 29

isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iún(ias) in luco deae Diae M. Valerius Trebicius Decianus magister ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquendi et operis faciundi, ibique vaccam honorar(iam) albam ad foculum deae Diae immolavit; ibique sacerdotes in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae summoto adscenderunt et per mag(istrum) M. Valerium Trebicium Decianum et per Ti. Iulium

a. 118

Mal 30

| 11 , | Candidum flaminem agnam opimam immolarunt, perfe-                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | ctoque sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis in-           |
|      | latis signisque unctis Ti. Iulium Candidum Caecilium Simpli-             |
|      | cem ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda magistrum an-           |
| 5    |                                                                          |
|      | Decianum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus         |
|      |                                                                          |
|      | corona pactile rosacia Trebicius Decianus mag(ister) summoto supra       |
|      | carceres ascendit et signum quadrigaris et desultoribus misit;           |
| 10   | praesidentibus Iulió Candido, Antonio Albo victores palmis et            |
|      | coronis argenteis nonoravit. adjuerunt in collegio isdem q(ui) VI k(a-   |
|      | lendas) easd(em).                                                        |
|      | isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias)                             |
|      | in domum M. Valeri Trebici Deciani mag(istri) fratres Arvales ad consum- |
|      | mandum sacrum deae Diae convenerunt, ibique inter cenam Valerius         |
|      | Trebicius Decianus mag(ister), Iulius Candidus, Iulius Alexander Iu-     |
|      | lianus, Ant-                                                             |
| 15   |                                                                          |
|      | pueris patrimis et matrimis senatorum filis isdem q(ui) VI k(alendas)    |
|      |                                                                          |
|      | easd(em), et                                                             |
|      | fruges libatas ministrantibus kalatoribus pueri riciniati                |
|      | praetextati cum publicis ad aram rettulerunt; deinde lampadibus incensis |
| 20   | tuscanicas contigerunt, quas per kalatores domo sua miserunt. ad-        |
| 211  | inerunt in conegio isaem qui 1111 handas easaem. Noc anno sportans       |
|      | cenatum est denaris centenis.                                            |
|      | L. Pomponio Basso, Linio Barbaro (?) co(n)s(ulibus)                      |
|      | VI idus                                                                  |
|      | in Capitolio ob adventum ') imp(eratoris) Caesaris Traiani Hadriani Au-  |
|      | g(usti) fratres                                                          |
| 25   |                                                                          |
|      | collegi fratr(um) Arval(ium) nomine immol(avit) Iovi o(ptimo) m(aximo)   |
|      | bovem mar(em),                                                           |
|      | Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam, Marti ultori      |
|      | taurum, Victoriae vaccam. adfuerunt in colleg(io) Trebicius              |
|      |                                                                          |
|      | Decianus mag(ister)                                                      |
|      | nus, L. Antonius                                                         |
| 3()  | 6( -)                                                                    |
|      | in pronao aedis Concordiae fratres Arvales convenerunt ad cooptandum     |
|      | imp(eratorem) Caesarem Hadrianum Aug(ustum) in locum imp(eratoris)       |

|Caesaris Traiani Parthici p(atris) p(atriae)

Pagina 2. 1) sacra ob adventum

Augusti quod bis (cf. vv. 24 seqq. et
52 seqq.) celebrata sint quo modo explicandum sit, v. comm. ad acta sacrificiorum ob causas singulares factorum p. 80.

a. 118

| in pronao aedis Concordiae habita sollemni precatione per Trebicium  Decianum mag(istrum) in locum Caecili Strabonis C. Vitorium Hosidium  Getam ex litteris imp(eratoris) Caes(aris) Nervae Traiani optimi Au- |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Decianum mag(istrum) in locum Caecili Strabonis C. Vitorium Hosidium<br>Getam ex litteris imp(eratoris) Caes(aris) Nervae Traiani optimi Au-                                                                    |    |
| g(usti) Germ(anici) Dac(ici) Parth(ici fratrem Arvalem cooptavérunt et ad sacra vocaverunt, ibique                                                                                                              | 3. |
| tabulae apertaé signó signatae quod exprimit Marsyam et Olympum<br>suringe canentes '), in quibus scriptum fuit:<br>imp(erator) Caes(ar) Nerea Traianus optimus Aug(ustus) Germ(anicus)                         | *  |
| Arvalibus collegis suis salutem. in locum C. Caecili Strabonis nobis mea sententia collegam coopto C. Vitorium Hosidium Getam. adfuerunt in colleg(io) Trebicius Decianus magister, Iulius Candidus cet.        | 4: |
| (versus nonnulli exciderunt fracto lapide)                                                                                                                                                                      |    |
| isdem co(n)s(ulibus) pridie                                                                                                                                                                                     | 9  |
| reginue vaccam, Minervae vaccam cet (fracto lapide exciderunt versus nonnulli)                                                                                                                                  |    |
| in Capitolio iussu (?permissu?) imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Hadriani Aug(usti) fratres                                                                                                                     |    |

.... ESAREMI .....
.... AD SACRAV ....

non constat, num recte collocatum sit. At fragmenta quae sequuntur vv. 35—45, 46—52, 53—58 tribuenda quidem sunt mensi Augusto vel Iulio exeunti, cum praecedat mentio Augusti et paullo post commemoretur mensis September: certo tamen loco non adsignatur nisi fragmentum vv. 35—45, cuius frustu-

lum exiguum habemus paginas 1 et 2 coniungens (1, 36 et 2, 39. 40. 41); cf. Relazione p. 68 n. 1. Quamquam igitur in eo litterae leguntur Traiani Augusti anno 117 vita functi, de loco eius non licet dubitare.

- 4) de hoc supplemento cf. comm. ad acta cooptationum p. 156.
- 5) vv. 46 seqq. fieri potest ut cum iis qui praecedunt ita cohaereant, ut litterae . . . VS IVLIus pars fuerint ipsius v. 45: qua de re cum nihil certi affirmari possit, fragmenta malui separatim proponere.

<sup>3)</sup> litterarum reliquiae quo modo explendae sint non perspicio. Ceterum fragmentum, quod est

| I 53 |                                                                                                          | a. 118 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | tum eius') immol(avit) nomine collegi fratrum Arvalium Iovi o(ptimo)                                     |        |
|      | m(aximo)                                                                                                 |        |
| 55   | ocoons men one, randor radiant, randor radiant, sarah                                                    |        |
|      | publicae vaccam, Marti ultori taurum, Victoriae vaccam                                                   |        |
|      | adfuerunt in collegio Trebicius                                                                          |        |
|      | Decianus mag(ister) cel.                                                                                 |        |
|      | (fracto lapide exciderunt versus nonnulli)                                                               |        |
|      |                                                                                                          |        |
|      | adfuerunt in collegio Trebicius Decianus mag(ister)                                                      |        |
| Ü    |                                                                                                          |        |
|      | T. Haterius Nepos, L. Iul(ius) Catus.                                                                    |        |
|      | isdem co(n)s(ulibus) k(alendas) Sept(embres)                                                             |        |
|      | allectus ad fratres Arvales in locum Gemelli Memmiani publici                                            |        |
|      | fratr(um) Arval(ium) ex litteris imp(eratoris) Caes(aris) n(ostri) Iustus                                |        |
|      | Bruttianus publicus.   imp(eratore) Caes(are) Traiano Hadriano Aug(usto) III,                            |        |
|      |                                                                                                          | a 119  |
|      | A. Platorio Nepote co(n)s(ulibus)                                                                        |        |
| w    | in luco deae Diae piac(ulum) fact(um) ob ferrum inlatum                                                  |        |
|      | scriptur(ae) et scalptur(ae) magisteri consummati Trebici Deciani porcis et agnis struib(us) fertisq(ue) |        |
|      | per kalatorem eius et publicos fratrum Arvalium.                                                         |        |
|      | o Gallo co(n)s(ulibus) VII                                                                               |        |
|      | in luco deae Diae piac(ulum) fact(um) ob ferrum elatum script(urae) et                                   |        |
|      | scalpt(urae) magisteri consummati                                                                        |        |
| 70   | Trebici Deciani porcis et agnis, struib(us) fertisque per kalatorem eius                                 |        |
|      | et publicos fratrum Arvalium.                                                                            |        |
|      | •                                                                                                        |        |
|      |                                                                                                          |        |
|      | ·                                                                                                        |        |
|      |                                                                                                          |        |
|      | Traian Hadrian<br>immolavit?                                                                             |        |
|      | quod imp(erator) Caesar Traianus Hadrianus Aug(ustus)                                                    |        |
|      | adfuerunt in collegio                                                                                    |        |
|      | Q. Fulvius Gillo Bittius Proculus, C. Vitorius Hosidius Geta.                                            |        |
|      |                                                                                                          |        |

Fragmentum parvulum propter litterarum formam ad secundam, ut videtur, paginam tabulae huius referendum, quod propter paucitatem eorum quae remanent nec iusto loco collocari nec restitui potest.

|        | • (praecedebant acta diei primi sacri deae Diue)                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 119    |                                                                                    |
|        | T. Al                                                                              |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
|        | C. Vitorius ') Hosidius ') Geta promag(ister), Ti. Iulius ') Candidus ')           |
|        |                                                                                    |
|        | M. Valerius Iunianus, Volusius Saturninus, P. Cornelius Geminus,                   |
|        | , M. Fabius Iulianus                                                               |
|        | Heracleo Optatianus b). Isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iun(ias)              |
| lai 29 | in luco deae Diae Ti. Iulius Iulianus Alexander promag(ister) 7) ad aram           |
|        | immolarit porcas piaculares duas                                                   |
|        | luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vaccam honorariam <sup>8</sup> ) albam |
|        | ad foculum deae Diae immolacit,                                                    |

In domo Achillis Maphaei MET. (6038). — In domo Gentilis Delphini Romae fragmentum repertum ad pontem Palatinum in Transtiberina regione PIGH. — Locum non indicant MET. (6037). LIG.

Exhibent Metellus Vatic. 6037 f. 24' et 6038 f. 26 (cui fere respondet Ligorius Neap. J. 34 p. 176; et Pighius Leid. Luzac. p. 117 (inde Smet. 35, 1 et Grut. 124, 1, ex eoque Marini tab. XXXV).

Ad annum 119 pertinere inde apparet, quod qui magister factus est in annum subsequentem C. Vitorius Hosidius Geta anno 120 magisterio functus est: cf. acta a. 120. — Dedi fere exemplum Metelli (6038).

- ') versus tres qui praecedunt, solus Marinius dat nescio unde desumptos.
- <sup>3</sup>) C · VICTORIVS Pigh., C · VIIO-RI . . . Met. (6037).
- 3) IVST.... Met. (6038), Lig., om. Met. (6037) et Pigh.
- 4) GETA.ET.... CAND iidem, GETA.PROMAG.ET..... CAND Met. (6038), Lig.
- 5) alius est Candidus distinguendus a magistro huius anni; cf. index personarum.

- 6) OPTIANVS Grut. errore.
- 7) qui hoc loco pro magistro dicitur fecisse Ti. Iulius Iulianus Alexander, non liquet, utrum idem fuerit atque Ti. Iulius Iulianus is, qui postea proflamen dicitur. Quod si ponimus, dicendum est eum, absente Hosidio Geta ab initio sacri, huius vice functum esse: quod qui minus probat et pro duobus putat habendos esse Iulianum et Iulianum Alexandrum, pro nomine Hosidii Getae versu quoque 7 Alexandri nomen debet reponere. Cogitari etiam potest de errore sive quadratarii sive eius qui descripsit, ut v. 4 pro pro mag. emendetur pro flam.; sed sacrum in luco a magistro vel promagistro fit. Legitur autem PROMA apud Met. (6037) et Lig., PER PROMAG apud Pigh.
- ") HOS Met. (6038), HOST Lig., HO Met. (6037), Pigh. recte.

| 6 | ibique sacerdotes in tetrastylo ) consederunt et ex sacrificio epulati | a. 119 |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | sunt, sumplisque praetextis et coronis                                 |        |
|   | spiceis 10) vittatis 11) lucum deae Diae summoto ascenderunt et per C. |        |
|   | Vitorium Hosidium Getam promag(istrum) et per                          |        |
|   | Ti. Iulium Iulianum proflaminem agnas 13) opimas immolarunt 13), per-  |        |
|   | fectoque sacrificio omnes ture et vino                                 |        |
|   | fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis C. Vitorium Hosidium |        |
|   | Getam ex Saturnalibus primis                                           |        |
| U | in Saturnalia secunda mag(istrum) annuum fecerunt. 14) ibique in 15)   |        |
|   | tetrastylo discumbentes cet. 16)                                       |        |
|   | 9) TETRASTVLO Pigh. 14) ANNVVM·IN RVNT Pigh.                           |        |
|   | 10) SPICIS omnes. 15) IBIQVET id.                                      |        |
|   | 11) VITIATIS omnes. 16) in fine addit Lig.:                            |        |
|   | 12. FLAMINE MAGNAS item SVIA                                           |        |

a 119 C. Herennio Dolabella, 1) L..., Rufo co(n)s(ulibus) magisterio C. Vitori Hosidi Getae Dec. 23 X k(alendas) Ianuar(ias) in consecrationem Matidiae Aug(ustae) 2) socrus imp(eratoris) Caesaris |Traiani Hadriani Aug(usti) unguenti p(ondo) (duo) nomine collegi fratrum Arvalium per C. Vitorium Hosidium Getam mag(istrum) |missum; turis p(ondo) (quinquaginta) item nómine calátorum. L. Catilio Severo II, T. Aurélió Fulvó co(n)s(ulibus) a. 120 III non(as) Ian(uarias) lan. 3 in Capitólió votorum nuncupandórum causa pro salute imp(eratoris) Caesaris divi Traiani Parthici Hadriani (sic) fili divi Nervae nepotis Traiani Hadriani Aug(usti) fratres Arvales con- 10 vénérunt C. Vitorius Hosidius Geta mag(ister), M. Valerius Trebicius Decianus, Ti. Iúlius Candidus Caecilius Simplex, |Ti. Iulius Candidus, L. Antonius Albus, isdem co(n)s(ulibus) VII idus T. Haterius Nepos, L. Iulius Catus. lan. 7 lán(uarias) in pronao aedis Concordiae ad sacrificium indicendum deae Diae fratres Arvales convenerunt, ibique C. Vitorius Hosidius Geta mag(ister) manibus lautis vélató capite sub divo, culmine contra orientem, cum

Tabula magna marmorea, quae pro operculo adhibita erat in sepulcro coemeterii positi in colle vineae Ceccarelliorum, ibique effossa a. 1868: accesserunt pauca fragmenta annis 1869 et 1870. Litterae altae mill. 8—10, altiores in indice tabulae et in rubricis capitum.

Descripsi cum Bormanno eț edidi in Relazione p. 70, exceptis frustulis nonnullis postea repertis. Formas litterarum depingendas curavi l. c. tab. 2 n. 14.

collegis suis indixit:

) de cognomine non satis constat: eius enim non remanent nisi litterae APELLs. Fuerunt autem consules a. 119: annus enim magisterii Hosidii Getae cum incipiat a Saturnalibus huius anni, sacra exeunte mense Decembri facta in acta debebant referri anni subsequentis.

2) cf. comm. ad acta sacrorum ob causas singulares extra ordinem factorum p. 88.

| <sup>16</sup> quod bonum faustum felix fortúnátum salutareque sit imp(eratori) Ca                          | e- a. 120 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| sari divi Traiani Parthici f(ilio) divi Nervo                                                              | ıe        |
| nepoti Traiano Hadriano Aug(usto) pont(ifici) max(imo) totique dom                                         | ui        |
| eius, populo Románó Quiritibus fratribusqu                                                                 |           |
| Arvalibus, sacrificium deae Diae hóc annó crit ante diem VI k(alenda                                       |           |
| <u>Iun(ias) domi, ante diem IIII k(alendas) Iun(ias) in luco et dom</u>                                    | ıi,       |
| ante diem III k(alendas) Iun(ias) domi consummabitur. adfuerunt                                            |           |
| collegió C. Vitorius Hosidius Geta magist(er), l                                                           |           |
| vo Valerius Trebicius Decianus, Ti. Iulius Candidus Caecilius Simple                                       |           |
| Ti. Iulius Candidus, L. Antonius Albu                                                                      | 8.        |
| isdem co(n)s(ulibus) VII idus Febr(uarias)                                                                 | Febr. 7   |
| in pronao aedis Concordiae habita sollemni precatione per C. Vitoriu                                       |           |
| Hosidium Getam mag(istrum) in locum Q. Bi                                                                  |           |
| Proculi P. Manlium Carbonem ex litteris imp(eratoris) Caesaris di                                          |           |
| Traiani Parthici f(ili) divi Nervae nepotis Traia                                                          |           |
| Hadriani Aug(usti) fratrem Arválem cooptarunt et ad sacrá vocaverun                                        | it;       |
| ibique tabulae apertae signo signatae, que                                                                 |           |
| exprimit caput Aug(usti), in quibus scriptum fuit: imp(erator) Caes                                        |           |
| Traianus Hadrianus Aug(ustus) fratribus Arvalibus                                                          |           |
| collégis suis salutem. in locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mo                                         |           |
| sententia coopto P. Manlium Carboner adfuerunt in collegió C. Vitorius Hosidius Getà mag(ister), Ti. Iuliu |           |
| Candidus Caecilius Simplex, L. Antonius Albu                                                               |           |
| P. Manlius Carbo.                                                                                          | .5,       |
| C. Poblicio Marcelló, T. Rutilió Propinquo co(n)s(ulibus                                                   | ۵)        |
| VI k(alendas) Iún(ia                                                                                       | •         |
| in domum C. Vitori Hosidi Getae mag(istri) fratres Arvales convenerum                                      |           |
| ibique praetextati sacrificium deae Dia                                                                    |           |
| ture vino fecerunt; ibique discumbentes torálibus albis segmentát                                          |           |
|                                                                                                            |           |
| pueri patrimi et matrimi senatorum fili praetextati cum publicis s                                         |           |
| aram rettulérunt C. Statius Ceriális, L. Iuli                                                              |           |
| Flavianus, Q. Gavius Helvius Pollió, C. Sentius Aburnianus. adfuerus                                       |           |
| in collégio C. Vitorius Hosidius Geta magist(er                                                            |           |
| M. Valerius Trebicius Decianus, Ti. Iulius Candidus Caécilius Simple                                       | х,        |
| Ti. Iulius Candidus, L. Antonius Albus, L. Iulius Catu                                                     | 8,        |
| P. Manlius Carbó.                                                                                          |           |
| isdem có(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iún(ias)                                                              | Mai 29    |
| in lucó deae Diaé C. Vitórius Hosidius Geta mag(ister) ad aram imme                                        |           |
| lávit porcas piaculares duas luco coinquiendo                                                              |           |
| operis faciundi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum des                                             |           |
| Diae immolavit: ibique sacerdotes in tetra                                                                 | g_        |

| <b>120</b> | tylo consederunt et ex sacrifició epulati sunt, sumptisque praetextis et "                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | coronis spiceis vittatis lucum deae Diae                                                     |
|            | summoto adscenderunt et per C. Vitorium Hosidium Getam mag(istrum)                           |
|            | et per L. Iulium Catum proflaminem agnas opi-                                                |
|            | mas immolarunt, perfectoque sacrifició omnes ture vino fecerunt. de- "                       |
|            | inde coronis inlatis signisque unctis                                                        |
|            | T. Haterium Nepotem ex Saturnálibus primis in Saturnalia secunda                             |
|            | mag(istrum) annuum fecerunt, ibique discum-                                                  |
|            | hentes in tetrastylo apud C. Hosidium Getam mag(istrum) epulati sunt.                        |
|            | post epulas riciniatus soliatus corona pactile                                               |
|            | rosacea Hosidius Geta mag(ister) summoto supra carcares ascendit et                          |
|            | signum quadrigis et desultoribus misit;                                                      |
|            | praesidentibus Trebicio Deciano et Antonió Albo, victores palmis et                          |
|            | coronis argenteis honoravit.                                                                 |
|            | ibique cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine *                        |
|            | Bitti Thalli calatoris Bitti Proculi,                                                        |
|            | petente ut ei ob introitum redderetur, quaerereturque an legitimi ca-                        |
|            | latoris loco habendus esset, qui                                                             |
|            | in numero calatorum sine introitù fuerat, placuit, cum calator accessio sit                  |
|            | sacerdotis, semel ob introitum inferri                                                       |
|            | debere, licet alius calator ab eodem sacerdote substitueretur 3). adfue-                     |
|            | runt in collegio idem qui VI k(alendas) easdem.                                              |
| Mai 30     | isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias)                                                 |
|            | in domum C. Vitori Hosidi Getae mag(istri) fratres Arvales in consum-50                      |
|            | mandum sacrum deae Diáe convenerunt ibique inter                                             |
|            | cenam C. Vitorius Hosidius Geta, Trebicius Decianus, Iulius Candidus                         |
|            | Simplex (sic), Iulius Candidus, Antonius Albus, Iulius                                       |
|            | Catus, Manlius Carbo ture vino fecerunt, ministrantibus pueris patrimis                      |
|            | et matrimis senatorum filis isdem                                                            |
|            | · qui VI k(alendas) easdem, et fruges libatas ministrantibus calatoribus                     |
|            | pueri riciniati cum publicis ad aram                                                         |
|            | rettulerunt; deinde lampadibus incensis tuscanicas contigerunt, quas                         |
|            | per calatores domo sua miserunt.                                                             |
|            | adfuerunt in collegio idem qui IIII k(alendas) easdem. hoc anno spor-5                       |
|            | tulis cenatum est (denaris) centenis.                                                        |
| a. 121     | M Fausto, Q. Pomponio Marcello co(n)-                                                        |
| April. 7   | s(ulibus) *) VII id(us) Apr(iles)                                                            |
|            | in luco deae Diae piaculum factum ob ferrum inlatum scripturae et scal-                      |
|            | pturae magisteri consummati C. Vitori                                                        |
|            | Hosidi Getae porcis et agnis, struibus fertisque per publicos et cala-                       |
|            | torem eius Hosidium Achilleum.                                                               |
|            |                                                                                              |
|            | <ul> <li>of. comm. ad acta de substitutione</li> <li>onsules sunt nundini secundi</li> </ul> |

calatorum p. 160. suni 121.

T. Pomponio Antistiano, L. Pomponio Silvano co(n)s(u|libus V . . . . Maias 5)

in luco deae Diáe piaculum factum ob ferrum elatum scripturae et scal| pturae magisteri consummati C. Vitori
| Hosidi Getae porcis et agnis, struibus fertisque per publicos et cala| tórem eius Hosidium Achilleum.

<sup>5)</sup> consules terti nundini anni eiustionem fiat, non potest excidisse nisi dem. Cum elatio ferri paullo post inlamensis Maius.

| a. 122       | $a-e\cdot g.$                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ian. 7       | isdem co(n)s(ulibus) VII idus Ianuar(ias)                                 |
|              | in pronao aedis Concordiae ad sacrificium indicendum deae Diae fratres    |
|              | Arvales convenerunt, ibique                                               |
|              | P. Cornelius Geminus mag(ister) manibus lautis, velato capite sub divo,   |
|              | culmine contra orientem, cum collegis suis indixit:                       |
| •            | quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari  |
|              | divi Traiani Parthici f(ilio) divi Nervae                                 |
|              | nepoti Traiano Hadriano Aug(usto) pontifici maximo patri pat(riae) to-    |
|              | tique domui eius, populo Romano Quiritibus, fratribusque                  |
| Mai 27.29.30 | Arvalibus: sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem VI k(alendas)    |
|              | Iun(ias) domi, ante diem IIII k(alendas) Iun(ias) in luco et              |
|              | domi, ante                                                                |
|              | diem III k(alendas) Iun(ias) domi consummabitur. adfuerunt in collegio    |
|              | P. Cornelius Geminus, , M. Valerius                                       |
|              | Iunianus, C. Vitorius Hosidius Geta                                       |
|              | A. Larcio Macedone, Verre co(n)s(ulibus)                                  |
| Mai 27       | VI k(alendas) Iun(ias)                                                    |
|              | in domum C. Vitori Hosidi Getae per P. Cornelium Geminum mag(istrum)      |
|              | fratres Arvales praetextati deae Diae ture                                |
|              | vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus segmentatis sacrificium ture |
|              | vino fecerunt. pueri patrimi matrimi                                      |
|              | senatorum fili praetextati cum publicis ad aram rettulerunt. adfuerunt    |
|              | in collegio P. Cornelius Geminus mag(ister),                              |
|              | us, P. Vitellius Saturninus. isdem co(n)-                                 |
| Mai 29       | s(ulibus) IIII k(alendas) Iun(ias)                                        |

Fragmenta abcdef reperta in vinea Ceccarelliorum annis 1858. 1868. 1869 litteris satis bonis: g narrat MELCHIORRIVS ab Aloisio Biondi marchione anno 1835 in vinea paullo ultra miliarium alterum viae Cassiae effossum esse: errore, puto, cum Biondium, qui de via Campana scripsit (cf. exordium, ubi de luco Arvalium agitur p. XII), consentaneum sit vineas ad hanc sitas diligenter perscrutatum esse eoque tempore fragmentum illud repperisse. Heredes Biondii dono dederunt museo Capitolino, in quo frustra quaesivi.

Descripsimus abc def Bormann et ego. Edidi partem fragmenti a in annalibus Inst. archaeol. 1858 p. 52, partem reliquam eiusdem et fragmentum fin Relazione p. 73, e ibd. p. 81: bcd postes effosse sunt; — g edidit Melchiorrius appendice agli atti e monumenti de' fratelli Aronli, Roma 1855 p. 35.



P. Manlius [Carbo] (v. 16) cum anno 120 inter Arvales cooptatus sit, ad annum posteriorem fragmenta pertinent; contra A. Larcius Macedo, cum legatus fuerit Cappadociae a. 122 (cf. C. I. L. 3, 310. 313; Bull. inst. arch. 1862 p. 68), nequit post hunc annum fasces gessisse. Iam vero ex actis anni 120 innotuerunt consules, qui anno 121 fasces tenuerunt nundini eius, quo Macedo quoque consu-

patrimis matrimis isdem qui VI k(alendas) easdem cet.

latum administravit: itaque nihil restat nisi ut ipso anno 122 eum credamus consulem fuisse depositisque fascibus statim provinciam petisse. Inde corrigenda quae scripsi *Relaz*, l. c.

Fragmentum g coniungendum esse cum b mihi certe dubium non est, licet a principio vv. 3 et 4 integras Melchiorrius exhibeat litteras I et T, quarum partes supersunt in fragmento b.

a

a. 196

 $\ldots \ldots \ldots$ in luco deae Diae piaculum factum porca et agna opima, struibus fertisque ob ferrum inlatum scripturae et scalpturae magisteri consummati . . . . 

eisdem co(n)s(ulibus) . . . . . . in luco deae Diae piaculum factum porca et agna opima, struibus sertisque ob ferrum elatum scripturae

et scalpturae magisteri s(upra) s(cripti) 3).

M. Annio Vero

111

. . Eggio Ambibulo co(n)s(ulibus).

(secula sunt indicatio magisterii, deinde acta votorum III nonas Ianuarias solutorum et susceptorum.)

LE · QVOD · NON ) R VESTER  $\cdot cos$ /BLICOS · ET

ARII S.EST

ARINO. V M /

Fragmenta reperta a. 1869 in vinea Ceccarelliorum,

Descripsi cum Bormanno.

Annius Verus fasces gessit annis 106, 121, 126. Excluditur annus 106 et numero adiuncto in fine v. 7, et litterarum forma actorum a. 105; ad quae sic referenda essent capita quae praecedunt mentionem consulatus. Item reiciendus est annus 121, cum integra anni 120 acta supersint. Restat solus annus 126, quo fasces gessit Verus tertium cum Eggio Ambibulo collega.

a 1) consules indicati erant nundini secundi a. 126, quippe quo piacula facienda essent ob scripturam actorum a. 125.

- 2) mentio eorum, per quos piaculum factum est, videtur omissa esse, cum non sufficiat spatium ad recipiendum eam nomenque magistri.
- 3) sic restitui, quod propter angustum spatium nec nomen magistri nec mentio calatoris videtur admitti posse.

b c fragmenta sunt nimis exigua quam quae restitui possint: quamquam vv. ultimi fragmenti b ad piaculum videntur spectare ob inlationem ferri factum, ut ad annum referenda sint 127. Versus autem priores ad litteras vel edictum imperatoris videntur pertinere.

Q. Fabio Catullino, M. Flavio Apro co(n)s(ulibus) VIIII k(allendas) Martias') in luco deae Diae piaculum factum ob ferrum inlatum script(urae) et |scalpt(urae) mag(isteri) (alterius) consummati L. Antoni Albi ') porcis et agnis, struib(us) fertisque per L. Antonium . . . . . 3) calatorem et publicos fratr(um) Arval(ium). |s(ulibus) XIIII k(alendas) Apriles<sup>5</sup>) in luco deae Diae piaculum factum ob ferrum elatum script(urae) et scal-|pt(urae) mag(isteri) alterius consummati L. Antoni Albi porcis et agnis, struibus fertisque per L. Antonium ...lbu... calatorem et publicos fratr(um) Arval(ium) et aedituom? 6).

Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum anno 1869, litteris altis mill. 8-11. Descripsimus Bormann et ego. Fragmenta sunt actorum magisterii a. 129.

- 1) scripsi Martias, quia acta magisterii anni praecedentis prioribus mensibus anni subsequentis incidi solebant: praeterea Hadriano imperante consulatus, licet non deessent quadrimestres vel trimestres, plerumque tamen fuerunt bimestres: cf. Ephemeris epigr. 1 p. 196.
- 2) nomen magistri anni 129 desumpsi ex v. 7 collatis actis annorum 117, 118, 120,
- 3) magistri piacula ob incisa acta magisterii consummati per suum quisque calatorem facienda curabant (cf. acta a. 120: calatores autem cum liberti solerent esse fratrum Arvalium, magistro L. Antonio bene convenit L. Antonius calator. Ex cognomine calatoris quae v. 8 servatae sunt litterarum reliquiae IBV etsi ad cognomen Albi ducunt, non potest liberto patronoque idem cognomen
- 4) nomina consulis incerta: commemoratur tamen Cassius quidam Agrippa

procurator Augusti C. I. L. 2, 2212, qui potest eiusdem familiae fuisse.

- 5) mensem Aprilem hoc loco reposui, quia piaculum ob elationem paucis diebus post inlationem fieri solebat.
- 6) aedituum huic loco inserui ex actis a 91, in quibus expiandae arbori aedituus adfuisse traditur.

Post spatium, ut videtur, unius versus vacuum ex versu, qui sequebatur, non remanent nisi litterae [cae]SARI[s], ex versuque subsequenti sola superest littera I. Quae litterae non possunt pertinuisse nec ad acta a. 129 terminata piaculorum enarratione, nec ad acta a. 130, cum locus, quem vacuum relictum esse coniecimus, non possit complexus esse et consulum et magisterii et diei indicationem. Videntur igitur infra acta a. 129 posteriore tempore, cum actis incidendis marmora apta deficere coepissent, acta quaedam exarata esse aetatis recentioris, ut in tabula a. 90 inscriptum est fragmentum actorum a. 219, actis autem a 155 additam videbimus partem actorum a. 213.

# IMP. CAESAR T. AELIUS HADRIANUS ANTONINUS AUG. PIUS.

imp(eratore) T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio II, C. Bruttio |Praesente II co(n)s(ulibus)

III non(as) Ianuar(ias) lan. 3 mag(isterio)

Ti. Iuli Candidi Caecili 1) Simplicis II 2)

per promag(istrum) Ti. Iulium Candidum 3)

in Capitolio votorum nuncupandorum causa') pro salute imp(eratoris) Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii

fratres Arvales convenerunt Ti. Iulius Can bididus promag(ister), . . . .

L. Antonius Albus, M. Licinius Nepos. isdem co(n)s(ulibus) VII id(us) Ian. 7 Ian(uarias)

> in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae Diae indixerunt. Ti. Iulius

> Candidus promag(ister) manibus lautis velato capite sub divo, columine , contra orientem.

sacrificium deae Diae cum collegis indixit:

In agro Fabricii Galletti (sc. in vinea Ceccarelliorum) MANVT. postea, ut videtur, apud Fulvium Ursinum VRS. Jam periit.

Ursinus ad Caton. cet. p. 219, 11 (inde Grut. 120, 3) ex eoque Marini tab. XXVIII; anonymus apud Manutium Vatic. 5237 f. 85; interpolatum Ligorius Taur. vol. 18 f. 64, schedae Antonii Augustini f. 33 manu amanuensis Ursini, omnes, ut videtur, ab ipso Ursino.

Vv. 3 priores soli exhibent Manut. Ligor. August. Reliqui versus non plane constat utrum integri ab initio sint, ut Ligorius tradit, necne: mutilos enim litterisque primis carentes exhibet Ursinus. Sed comparatis inter se versibus 1-4ab initio certe versus 4 nihil deesse satis manifestum est: item v. 7 incunte

si quid excidisse posueris, nimis tamen exiguum spatium erit, quam quo consulum et diei mentio contineri possit. Denique v. 10 integrum ab initio esse collato v. 9 facile intellegitur, cum in fine huius pauca deficere appareat. E contrario vv. 11 12 13 ab initio mutilos esse ipsa confirmant supplementa a Ligorio admissa.

- 1) GAES Manut. Aug., CAESI Lig.
- 2) Caecilius Simplex cum magister fuerit a. 119 (cf. a. 118), iteratum magisterium ei tribui.
  - 3) cf. a. 155.
  - 4) CAV Lig.
  - 5) CAES id.

quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Cae| s(ari) divi Hadriani filio divi Traiani on nepoti divi Nervae pron(epoti) T. Aelio Hadriano An| tonino Aug(usto) Pio p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) II on p(atri) p(atriae), principi paren| tiq(ue), s(enatui) on p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), fratrib(us) |
| Arval(ibus): sacrificium deae Diae hoc anno erit a(nte) d(iem) XVI k(alendas) Iun(ias) domi, a(nte) d(iem) XIII k(alendas) |
| lendas) Iun(ias) domi cqnsummabitur. adfuerunt in collegio cet.

<sup>6)</sup> DIVI TRAIANI id.

<sup>8)</sup> TR. POT · COS. II. id.

<sup>7)</sup> PRONEP id. qui inter vv. 11 et 12 inserit T. AELIO · ANTONINO · AVG · PIO · PONTIF · MAX.

<sup>9,</sup> SV... id. de SVo, ut videtur, cogitans.

<sup>10)</sup> LVC · D . D, id.

Ian. 3

a. 145 imp(eratore) Caesare T. Aelio Hadriano

Antonino Aug(usto) Pio IIII,

M. Aelio Aurelio Caesare II co(n)s(ulibus)

III non(as) Ianuarias

magisterio

M. Aeli Aureli Caesaris

in Capitolio votorum nuncupandorum causa cet. ')

Trascritto da me in un vasto cimitero esistente nella vigna Viscardi quasi in faccia a S. Lorenzo fuori le mura il maggio 1768 REGG.

Descripsit Reggi apud Marinium sched. Vatic. 77 et Arv. tab. XXIX, qui parum racte explevit.

1) cf. acta a. 118 et 155.

| Agrippi-

C. Iulio Severo, M. Iunio a. 155 Rufino co(n)s(ulibus) III non(as) Ian(uarias) Ian. 3 magisterio Avilli Quadrati per promag(istrum) M. Fulvium Apronianum s in Capitolio votorum nuncupandorum causa pro salute imp(eratoris) Cae-Isaris Titi Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) fratres Arvales convenerunt M. Fulvius Apronianus promag(istro), M. Valerius Homullus, L. Claudius Modestus, M. Fabius Iulianus Heracleo Octavianus'), M. Val(erius) Iunianus, C. Iulius Maximus, Ti. Claudius Agrippinus. isdem co(n)s(ulibus) VII idus lan(uarias) Ian. 7 in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deue Diae indixerunt, ibique C. Iulius Maximus pro mag(istro) manibus lautis velato capite sub dio (sic), culmine contra orientem, sacrificium deac Diae cum collegis suis indixerunt: 15 quod bonum faustum felix fortunatumque sit imp(eratori) Caesari divi Hadriani filio divi Traiani nepoti divi Nervae pronepoti T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) pontifici maximo tribunic(ia) pot(estate) |XVIII co(n)s(uli) IIII imp(eratori) II et M. Aelio Aurelio Caesari filio totique domui eorum et senatui, populo Romano Quiritibus, fratribus Arvalibus: sacrificium deae Diae hoc anno erit a(nte) d(iem) XVI k(alendas) Iun(ias) domi, an(te) d(iem) XIIII k(alendas) easd(em) in luco et domi, a(nte) d(iem) XIII k(alendas) Mai 17, 19 20 |easd(em) domi consummabitur. adfuerunt C. Iulius Maximus promag(istro), Ti. Claudius

Tabula loco operculi sepulcro imposita, effossa a. 1868 in vinea Ceccarelliorum: accesserunt pauca fragmenta reperta a. 1869. Litterae satis bonne altae mill. 9 - 11.

Descripsimus Bormann et ego. Edidi ') sic errore quadratarii pro Optain Relazione p. 74. 75 exceptis exiguis tianus.

quibusdam fragmentis postea repertis.

Litterarum formas depingendas curavi l. c. tab 2 n. 15.

nus, M. Valerius Iunianus.

| in domum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. 155 | C. Aucidio Victore,                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ti sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus segmentatis ture et vino fecerunt; pueri patrimi matrimi senatorum fii praetextati cum publicis ad aram rettulerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mai 17 |                                                                               |
| ti sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus segmentatis ture et vino fecerunt; pueri patrimi matrimi senatorum fii praetextati cum publicis ad aram rettulerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | in domum Primi fratres Arvales convenerunt, ibique                            |
| segmentatis ture et vino fecerunt; pueri patrimi matrimi senatorum fili praetextati cum publicis ad aram rettulerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                               |
| segmentatis ture et vino fecerunt; pueri patrimi matrimi senatorum füi praetextati cum publicis ad aram rettulerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ti sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus 15 |
| praetextati cum publicis ad aram rettulerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |
| adfuerunt in collegio M. Fulvius Apronianus promag(istro), M. Valerius Iunianus, L. Claudius Modestus, C. Iulius Maximus.  isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias)  in luco deae Diae M. Fulvius Apronianus promag(istro) ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vacnorariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et sucoronis spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Fulvium Apronianum pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine so agram opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic) in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) M. Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo desultoribus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
| adfuerunt in collegio M. Fulvius Apronianus promag(istro), M. Valerius Iunianus, L. Claudius Modestus, C. Iulius Maximus.  isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco deae Diae M. Fulvius Apronianus promag(istro) ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vac-    cam ho-   norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes   in tetras-   tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Fulvium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine si agnam   opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | •                                                                             |
| Iunianus, L. Claudius Modestus, C. Iulius Maximus.  isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias)  in luco deae Diae M. Fulvius Apronianus promag(istro) ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vac-    cam ho-   norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes   in tetras-   tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-   vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine si agnam   opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                               |
| isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias)  in luco deae Diae M. Fulvius Apronianus promag(istro) ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vac-    cam ho-   norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes   in tetras-   tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-   vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine') agnam   opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
| in luco deae Diae M. Fulvius Apronianus promag(istro) ad aram immolavit porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vac-    cam ho-   norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes     in tetras-   tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-   vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine sagnam     opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si-   gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)     in Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)     T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo     discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ,                                                                             |
| porcas piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vac- leam honorariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes    in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et sepiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Fulvium Apronianum pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine') agnam   opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mai 19 |                                                                               |
| norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes    in tetras-   in |        |                                                                               |
| norariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes    in tetras-   tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et secondis   spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-   vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine segnam     opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si-   gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)     in Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)     T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo     discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                               |
| tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Fulvium Apronianum pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine de agnam opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic) in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) annuum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1                                                                             |
| tylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et s    coronis     spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Fulvium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine s) agnam   opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si-   gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)     in Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) w   T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo     discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona paetili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                               |
| spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-    vium Apronia-   vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine³) agnam   opimam immolarunt,   perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si-   gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   I. Aelium Hadrianum   Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discum-   bentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-   mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                               |
| vium Apronia-   num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine ) agnam   opimam immolarunt,   perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si-   gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   lin Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)     T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discum-   lia secunda deillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-   mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
| num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine 3) agnam    opimam immolarunt,   perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si- gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)    in Saturna-   lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   I. Aelium Hadrianum   Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discum-   bentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-   mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis     desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt, et per M. Ful-          |
| opimam immolarunt, perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis si- gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)  in Saturna- lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) **    T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo     discum-   bentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro- mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | vium Apronia-                                                                 |
| perfectoq(ue) sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em)   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | num pro mag(istro) et per L. Claudium Modestum pro flamine') agnam            |
| gnisque unctis Statilium Cassium Taurinum ex Saturnalia prima (sic)   in Saturnalia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) ##   T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-   mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | · ·                                                                           |
| lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) **    T. Aelium Hadrianum     Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                               |
| lia secunda magistrum annuum fecerunt, item imp(eratorem) Caesar(em) **    T. Aelium Hadrianum Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo   discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | •                                                                             |
| Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo  discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                               |
| Antoninum Aug(ustum) Pium flaminem fecerunt. ibique in tetrastylo discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla- mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                               |
| discumbentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus promag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro flamine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
| niatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-<br>mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis<br>desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                               |
| niatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-<br>mag(ister) submoto supra carceres ascendit et signum quadrigis bigis<br>desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | bentes apud Avillium Quadratum magistrum epulati sunt. post epulas rici-      |
| desultoribus misit; praesidente L. Claudium Modestum (sic) pro fla-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | niatus soliatus corona pactili rosacia M. Fulvius Apronianus pro-             |
| mine victo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | res palmis et coronis argenteis honoravit. adfuerunt in collegio M.           |
| Fulvius Apronianus promag(ister), M. Fabius Iulianus Heracleo Opta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                               |
| tianus, L. Clau-<br>dius Modestus, C. Iulius Maximus, M. Valorius Iunianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                               |

<sup>3)</sup> nomina sunt duorum ex pueris.

<sup>3)</sup> cum hoc loco scriptum sit pro flamine, antea quoque posui legendum esse pro magistro, praesertim cum hinc illinc

puncto separentur verba pro et magister. Postea tamen legitur proflamen (v. 52. et promagistri (66), ut utraque ratione etiam in hac tabula Arvales usi sint.

| 9   | isdem co(n)s(ulibus) XIII k(alendas) Iun(ias)                                       | a. 155   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ()  | in domum Primi fratres Arvales ad consummandum sa-                                  | Mai 20   |
|     | crum deae Diae convenerunt, ibique inter cenam Fulvius Apronianus pro-              |          |
|     | mag(ister), L. Claudius Modestus proflamen, Fabius Iulianus Hera-                   |          |
|     | cleo, C. Iuli-                                                                      |          |
|     | us Maximus, M. Valerius Iunianus ture vino fecerunt, ministrantibus pu-             |          |
|     | eris patrimis et matrimis senatorum filis isdem qui XVI k(alendas)                  |          |
|     | easdem. fruges                                                                      |          |
| 5   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |          |
|     | aram rettulerunt, lampadibus accensis sacerdotes tuscanicas con (sic) contigerunt.  |          |
|     | isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias)                                        | Mai 30   |
|     | in luco deae Diae piaculum factum ob arborem expiandam, quae ve-                    |          |
| 4)  | tustate deciderat, porcam et agnam, struibus ferctisq(ue) per M. Fulvi-             |          |
|     | um Apronianum promagist(rum) et publicos fratrum Arvalium.                          |          |
|     | Severo, L. Iulio Severo co(n)s(ulibus)                                              |          |
|     | III idus Decembr(es)                                                                | Dec. 11  |
|     | in locum Carpi publici Corneliani promoti ad tabulas quae-                          |          |
| ŏ   | storias transscribendas substitutus ) est Epictetus Cuspianus publi-                |          |
|     | cus ex litteris M. Fulvi Aproniani promagistri.                                     |          |
|     | A. Avillio Urinatio Quadrato,                                                       | a. 156   |
|     | Straboni (sic) Aemiliano co(n)s(ulibus)                                             |          |
|     | pridie idus Mart(ias) <sup>5</sup> )                                                | Mart. 6? |
| 7() | piaculum factum ob ferrum inlatum scalpturae magisterio (sic) Avilli Quadra-        |          |
|     | ti consummati porca et agna, struibus fertisque per Proculum calatorem              |          |
|     | et publicos fratrum Arvalium.                                                       |          |
|     | isdem co(n)s(ulibus) non(is) Mart(iis) 5)                                           | Mart. 7? |
|     | piaculum factum ob ferrum elatum scripturae ) et scalpturae ) magiste-              |          |
| 5   | ri consummati Avilli Quadrati porca et agna, struibus fertisque per                 |          |
|     | Proculum calatorem et publicos fratrum Arvalium.                                    |          |
|     | (sequitur fragmentum actorum anni 213, in eadem tabula infra acta a. 155 exaratum.) |          |
|     | 4 SVBSTITVS lapis. etiam nota diei inlationis commutata esse                        |          |
|     | 5) erratum est a quadratario aut v. 69 cum nota ferri elati.                        |          |
|     | aut v. 73, scribendumque est aut v. 69 6) SCRIPTVRA lapis.                          |          |

pridie nonas, aut v. 73 idibus. Potest 7) SCALTVRAE id.

## ANTONINI PII A.

#### anni incerti.

|               | (praecedebant acta diei secundi sacri deae Diae in luco mense Maio facti; deinde:) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               | adfuerunt in collegio Avillius Qua-                                                |
|               | dratus promag(ister),                                                              |
|               | Valerius Iunianus, Statilius Cassius Taurinus (?). ')                              |
| Mai 30 (20 ?) | isdem co(n)s(ulibus) III (XIII?) k(alendas) Iun(ias)                               |
|               | in Palatio in divorum fratres Arvales convenerunt ad consummandum                  |
|               | sacrum deae Diae, ibique inter cenam Avillius Quadratus promag(ister),             |
|               | ,                                                                                  |
|               | Herennius Orbianus, ture vino fecerunt, ministrantibus                             |
|               | pueris patrimis et matrimis senatorum filis isdem q(ui) et VI (XVI?)               |
|               | k(alendas) easdem; fruges libatas ministrantibus calatori-                         |
|               | hus pueri riciniati cum publicis ad aram rettulerunt. lampadibus accensis          |

contigerunt (quas per calatores domos suas miserunt) \*).

(Ad sinistram intuentis e regione versuum 8 et 9 maiores supersunt litterae hae:)

ibus

(quae paginae alius videntur fuisse, ad consulatum autem referendae sunt omnibus litteris expressum.)

Fragmentum olim apud Ursinum VRS., postea apud Farnesios MAR., nunc in museo Neapolitano MOMMS. FIOR., ubi adhuc servatur.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Ediderunt Ursinus ad Caton. cet. p. 221, 13 (inde Grut. 121, 2); Marini tab. XXXVII; inscript. vet. Mus. Borb. (Neap. 1857) I n. 121; Fiorelli catal. 68. Cf. Mommsen I. N. p. XXII.

Cum Avillius Quadratus commemoretur in actis a. 155, in iisdem et in actis a. 119 Valerius Iunianus, fragmentum actati fere Antonini Pii tribuendum est. Quamquam in Palatio in divorum Arvales etiam aetate recentiore convenire solebant, nec obstat quidquam, quo minus prioribus annis M. Aurelii assignetur fragmentum, cum nomen Avillii in actis etiam M. Aur. A legi videatur.

sacerdotes tuscanicas

- 1) cf. a. 155.
- 2) verba quas-miserent, cum in actis a. 155 omissa sint, possunt etiam hic defuisse.

## ANTONINI PII B.

#### anni incerti.

(pertinet ad carmen indictionis sacri annui)

quod bonum faustum fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari divi Hadriani f(ilio) divi Traiani Parth(ici) n(epoti) divi Nervae pron(epoti) | T. Aelio Hadriano

Antonino Aug(usto) Pio pontif(ici) max(imo) trib(unicia) potest(ate) | co(n)s(uli)

patri patriae et M. Aelio Aurelio Vero Caesari filio et toti domui eorum et senatui populoque Romano Quiritibus, fratribus Arvalibus cet.

Fragmentum repertum in vinea Ceccarelliorum anno circiter 1858.

Descripsit de Rossi. Edidi ex apographo Angeli Pellegrini in ann. inst. arch. 1858 p. 52, ex exemplo Rossii l. c. 1867 p. 282.

Rettuli olim ad cooptationem M.

Aurelii: sed quae tunc exposui de admisso in carmen indictionis solo imperatoris nomine (l. c. 1867 p. 284), ea detectis actis anni 155 refutata sunt.

# ANTONINI PII C.

anni incerti.

divus (vel divum)
co(n)s(ulibus) XI . . . . . ')
item . . . . .

*b* is

### Fragmenta in vinea Ceccarelliorum reperta.

Descripsi.

Litterarum forma videtur referre ad tabulam a. 155: sed si hoc esset, non posset inseri nisi vv. 30.31.32, quibus haec non recte aptantur. Quapropter non

- ad ipsum annum 155, sed ad eandem fere actatem fragmenta rettulerim.
- ¹) exciderunt nomina consulum vel verbum isdem, deinde indicatio kalendarum mensis nescio cuius.

# IMP. CAESAR M. AURELIUS ANTONINUS AUGUSTUS.

C. Bruttio Praesente II, Sex. Quinctilio Condiano co(n)s(ulibus) III non(as) Ian(uarias) in Capitolio in pronao Iovis optimi maximi fratres Ian. 3 Arvales convenerunt votorum solutorum et novorum causa pro salute imp(eratoris) Caesaris M. Aurelii Antonini Aug(usti) 1) cet. divi Antonini Pii f(ili) divi Hadriani nep(otis) divi Traiani Parth(ici) pronep(otis) cet.

Fragmentum repertum in vinea Ceccarelliorum anno 1869, litteris altis v. 1 mill. 40, vv. 2 et 3 mill. 10 12.

Descripsi. De supplementis cf. a. 183.

cum nec eodem semper modo referri soleant, nec quot litteras versus conti-1) omisi ceteros imperatoris titulos, nuerint definiri possit.

Ian. 7

## M. AURELII A.

anni incerti inter annos 161 et 169.

isdem co(n)s(ulibus) VII idus Ianuar(ias) in pronao aedis Concordiae fratres Arcales sacrificium deae Diae indixe- 1 runt, ibique Avillius Quadratus 1) (pro?) mag(ister) manibus laulis velato capite sub divo, columine contra orientem2): quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio Antonino Aug(usto) pont(ifici) m(aximo) trib(unicia) potest(ate) co(n)s(uli) proco(n)s(uli) p(atri) |p(atriae) et L. Aurelio Vero Aug(usto) trib(unicia) potest(ate) co(n)s(uli) proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae), totique domui eorum, et senatui, p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) fratribusq(ue) Arcalibus, sacrificium sollemne deae Diae erit a(nte) d(iem) VI (XVI) k(alendas) Iun(ias) domi, a(nte) d(iem) IIII (XIIII) k(alendas) Iun(ias) in luco et domi. a(ute) d(iem) III (XIII) k(alendas) Iun(ias) domi consummabitur. adfuerunt Avillius Quadratus ceteri. isdem co(n)s(ulibus) . . . . . . in luco deae Diae per C. Vitorium Hosidium 1) Getam promag(istrum) piaculum factum est cet.

Fragmentum olim apud Fulvium Ursinum VRS., deinde apud Farnesios MAR., nunc in museo Neapolitano MOMMS. FIOR.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Ediderunt Ursinus ad Catonem cet. p. 221, 14 (inde Grut. 121, 3), paullo accuratius Marini tab. XXXI; inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) I. n. 119; Fiorelli catal. 66; corr. Mommsen I. N. p. XXII.

Cum L. Verus in actis nominetur, ea constat exarata esse ante a. 169, quo decessit ille. — In restituendo fragmento acta potissimum a. 183 secutus sum.

1) nomen sive magistri sive eius qui pro magistro erat, desumpsi ex v. 5, in cuius fine legitur AVII. Avillius Quadratus magister fuit a. 155: si igitur in hoc fragmento idem commemoratur ut magisterio fungens, addendum est iterum.

- 2) addi solet: sacrificium deas Dias cum collegis indirit: sed omissa sunt hace verba in actis a. 183, nec videntur in his actis tot vocabula locum habere.
- 3) INIA Mar., (IDNV Momms., IDIVN Fior.; excepts tamen litters M litterarum reliquise plane certse sunt.

# M. AURELII B.

anni incerti inter annos 164 et 169.

(praecedebant vota annua III nonas Januarias concepta, ad carmenque eorum pertinebant ea quae sequuntur:)

Iuppiter o(ptime) m(axime), si imp(eratorem) Caes(arem) M. Aurelium Anloninum Aug(ustum) cet. divi Antonini pii filium, divi Hadriani nep(otem), divi Traiani Parthici pronep(otem), divi Nervae') adnep(otem) o(ptimum) m(aximum) principem cet. salvom servaveris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, et in eo statu quo nunc cst, aut eo meliore servaveris, et imp(eratorem) Caes(arem) L. Aurelium Verum Aug(ustum) et Lucillam Aug(ustam) coniugem eius . . . . . . . . . . . . servaberis (sic) eventumque¹) bonum ita uti nos sentimus dicere dederis, ast tu ea ita faxsis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium b(ubus) m(aribus) duobus auratis³) vovemus esse futurum.

Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ubus) m(aribus) duobus auralis vovimus esse futurum, astu ea ita faxsis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium b(ubus) f(eminis) duabus auralis vovemus esse futurum.

Minerva, quae in verba Iunoni reginae b(ubus) f(eminis) duabus auratis vovimus esse futurum, astu ea ita faxsis, tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium b(ubus) f(eminis) duabus auratis vovemus esse futurum.

. . . . . . . . . . . . . . mori <sup>4</sup>) . . . . . . . . .

Fragmentum olim apud Fulvium Ursinum.

Edidit Ursinus ad Caton. cet. p. 218, 8 (inde Grut. 119, 4 et Marini tab. XXX).

Ad annos 164 — 169 fragmentum refert mentio Lucillae, quae anno 164 Vero nupsit. Supplementa plane incerta sunt, nec adiunxi ea nisi ut fragmentum ad vota annua referendum esse appareret. Quamquam a formulis in his usurpatis haec quidem acta valde differre facile apparet. De singulis nota haec:

1) cogitari posset de Minerva, nisi

obstaret quod soli Iovi vota omnibus verbis nuncupari solent.

- <sup>2</sup>) EVIN . . . . lapis.
- 3) duobus bubus posui immolatum iri, quia vota pro pluribus suscipiebantur.
- 4) quid hoc versu scriptum fuerit non perspicio. Nam etsi videtur post Minervae mentionem Salutis publicae non posse defuisse, litterae quae remanent MORI minime conveniunt.

lan

## M. AURELII C.

anni incerti post a. 169 et ante a. 177.

| 1. 3             | III non(as) Iamuar(ias)                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  | (pro)mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine                         |
|                  | rictimis immolatis in Capitolio                                         |
| q                | uae superioris anni magister coverat, persolvit et in proximum annum    |
|                  | nuncupavit,                                                             |
|                  | raeeunte in eadem verba quae infra scripta sunt '):                     |
| I(u <sub>1</sub> | opiter) o(ptime) m(axime), si r(es) p(ublica) p(opuli) R(omani) Q(uiri- |
|                  | tium), imperium Romanum, exercitus, socii, 2) nationes, quae sub        |
|                  | dicione 3) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) sunt, incolumes                |
| e                | runt a(nte) d(iem) III non(as) Ian(uarias) quae proximae p(opulo) R(o-  |
|                  | mano) Q(uiritibus), r(ei) publicae p(opuli) R(omani) Quiritibus')       |
| _                | erunt, et imp(eratorem)                                                 |
| $\epsilon$       | aes(arem) M. Aurelium Antoninum Aug(ustum) cet. p(ontificem) m(axi-     |
|                  | mum) trib(unicia) p(otestate) imp(eratorem) co(n)s(ulem)                |
| _                | III p(atrem) p(atriae), divi Antonini Pii filium*), divi                |
| H                | ludriani n(epotem), divi Traiani Parthici pronep(otem), divi Nervae     |
|                  | adnep(otem), o(ptimum) m(aximum) principem,                             |
| q                | uem nos sentimus dicere, ex periculis si qua sunt, erunt, servaveris    |
| •                | salvom incolumemque ) cum                                               |
|                  |                                                                         |

Fragmentum effossum in vinea Ceccarelliorum anno 1867, litteris inaequalibus altis mill. 10.

Descripsi et edidi in Ann. inst. arch. 1867 p. 285.

Pertinet ad aetatem M. Aurelii (cf. v. 6), consulis tertium a 161. Qui cum solus nominatus sit (cf. v. 8), fragmentum non potest exaratum esse ante a 170, cum anno 169 decesserit L. Verus, nec post a 177, quo Commodus tribunicia potestate ornatus est. De supplementis, collato fragmento M. AUR. D, fere constat: de singulis nota haec:

1) differt formula ab iis, quae a Fla-

viorum fere aetate in usu erant, nec dissimilis videtur fuisse earum, quae antea adhiberi solebant: aliter enim reliquiae versuum 1 et 2 non videntur restitui posse.

- <sup>2</sup>) supplementa haec desumpta sunt ex M. AUR. D.
  - 3) DECIONE lapis.
- 4) QVIRITIBVS scriptum est pro Quiritium ut M. AUR. D.
  - 5) FILIO lapis.
  - 6) QVAE id

- <sup>9</sup> wore ac liberis totaque domu Augusta ante eum diem eventumq(ue) bo-|num ita uti <sup>2</sup>) nos
- sentimus dicere, dederis, ast ita <sup>8</sup>) faxsis, tum tibi b(ubus) m(aribus) II | auratis <sup>9</sup>) bovemus esse futurum.
- luno et Mineroa, 10) quae in verba I(ovi) o(plimo) m(aximo) b(ubus) m(aribus) II aur(atis) vovimus esse futurum, quod hodie vovimus, ast ita

feceritis, tum vobis in eadem verba b(ubus) f(eminis) II aur(atis) vovemus esse futurum. Salus publica cet.

subsequenti Salus publica commemoretur, nec locus vota duabus deabus concepta complectatur nisi uno capite comprehensa.

— In fine v. 12 litterae supersunt —IA, quae quid sibi velint non perspicio, nisi forte scriptum erat II A, sc. bubus feminis II Auratis.

<sup>7)</sup> VTI. ITA id.

<sup>\*)</sup> cf. v. 11.

ORATIS lapis. Cum Iovi plures victimas voveantur, sequitur una cum M. Aurelio coniugem nominatam fuisse.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Iunonem et Minervam, utpote deas Capitolinas, una nominatas fuisse angustiae ostendunt spatii, cum versu

# M. AURELII D.

anni incerti post a. 169.

. . . . . co(n)s(ulibus) III non(as) Ianuar(ias) lan. 3 . . . . . . . . . . . . . . magister collegii fratrum Arvalium nomine victimis immolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit et in proximum annum nuncupavit, praeeunte....... in eadem verba quae infra scripta sunt: Iuppiter optime maxime, si r(es) p(ublica) p(opuli) R(omani) Q(uiritium), imperium Romanum, exsercitus, socii, nationes quae sub dicion m (sic) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) sunt, incolumes erunt a(nte) di(em) III non(as) Ianuar(ias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani) Quiritibus erunt cet. cf. M. AUR. C.

Fragmentum effossum in vinea Ceccarelliorum a. 1869.

Descripsi.

Cum et litterae similes sint fragmenti C, et in utroque fragmento adhibita sit formula insolita quae est sub dicione populi Romani Quiritium, non videtur dubium esse quin ad eandem fere aetatem fragmenta referenda sint. De supplementis cf. C.

## M. AURELII E.

#### anni incerti.

isdem co(n)s(ulibus) IIII (XIIII) k(alendas) Iun(ias) in luco deae Diae Ti. Iulius Frugi promag(ister) ad aram immolavit porcas ') piaculares duas luci coinquiendi et operis faciundi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum deae Diae immolavit. deinde sacerdotes in tetrastylo consederunt et 2) ex sacrificio epulati sunt, sumptisque praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae submoto ascenderunt et per Ti. Iulium Frugi promag(istrum) et . . . . . .... m proflam(inem) agnam opimam inmolarunt; perfectoque sacrificio omnes ture vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis 1) C. Catelium Modestinum lex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda mag(istrum) annuum fecerunt, et Cl(audium) Modestum |flam(inem) nominaverunt, ibique in tetrastylo discumbentes aput Egnatium Capitonem ') mag(istrum) epulati sunt. post epulas riciniatus soliatus corona pactili submoto supra') carcares ascendit et signum ) quadrigis bigis desultoribus") misit, praesidente ad cretam L. Claudio Modestino by victores palmis et coronis arg(enteis) honoravit. adfuerunt in collegio cet.

Fragmentum litteris pessimis: in museo collegii Romani PP. Iesuitarum MAFF.

MAR BRVN. Ibi adhuc servatur.

Descripsi collata imagine lapidis a Marinio edita. Edd. Maffei M. V. 321, 4 (inde Donati 77, 5); Marini Arv. tab. XXXVI; Brunati Mus. Kirch. IV. Accuratam imaginem exhibet Marinius l. c.

Pertinere fragmentum ad aetatem fere M. Aurelii haec indicant: Bigae, quae commemorantur v. 9, in actis Arvalium primum reperiuntur a. 155. Eodem anno Claudius Modestus (v. 7.) pro flamine fuit. Egnatium autem Capitonem magistrum probabiliter Marinius (p. 492) suspicatus est esse virum illum consula-

rem, qui a. fere 182 a Commodo interfectus est (Lamprid. Comm. 4).

De supplementis cf. a. 155. In singulis nota haec:

- 1) supplements v. 1 non prorsus certa sunt.
  - <sup>2</sup>) IT lapis.
  - 3) VNCLIS id.
  - 4) CAPITONIM id.
  - 5) SVIRA id.
  - 6) SIGMVM id.
  - 7) DESVLTQRIB id.
  - 8) . . O : ESTINI id.

# M. AURELII F.

#### anni incerti.

|       | .,                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | April(es)                                                                   |
|       | piaculum factum ob ferri inlationem scripturae et scalpturae mag(isteri)    |
|       | peracti porca et                                                            |
|       | agna, struibus fertisque per calatorem et publicos fra-                     |
|       | /r(um) Arvalium co(n)s(ulibus) V non(as) Mai(as)                            |
| Mai 3 |                                                                             |
|       | piaculum factum ob ferri elationem script(urae) et scalpt(urae) mag(isteri) |
|       | peracti porca                                                               |
|       | el agna, struibus fertisque per calat(orem) et publicos.                    |
|       |                                                                             |

Fragmentum effossum in vinea Ceccarelliorum anno 1867, litteris similibus litterarum fragmenti H.

Descripsi et edidi in Ann. inst. arch. 1867 p. 291.

Ut formula magisteri peracti, quae in actis a. 183 primum occurrit, non multo ante hoc fragmentum exaratum esse ostendit, ita non multo post conscriptum esse

indicant nomina consulum (4), quae in documentis saeculi tertii non inscribuntur nisi semel ab initio. Praeterea cum litterae similes sint fragmenti H, probabiliter aetati M. Aurelii hoc frustulum tribuitur.

# M. AURELII G.

#### anni incerti.

| Iuppiter c(ptime) m(axime), si r(es) p(ublica) p(opuli) K(omani) Q(uiri- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| tium) cet incolumes erunt a(nte) d(iem) III non(as)                      |
| Ian(uarias) quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), rei            |
| publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt,                            |
| servaveris salvom imp(eratorem)                                          |
| Caes(arem) M. Aur(elium) Antoninum Aug(ustum) cet.                       |
| pontificem max(imum) trib(unicia) pot(estate) imp(eratorem) co(n)-       |
| s(ulem) p(atrem) p(atriae), divi                                         |
| Antonini Pii filium, divi                                                |
| Hadriani nepotem, divi Traia-                                            |
| ni Parthici pronepotem cet.                                              |
|                                                                          |

Fragmentum in vinea Ceccarelliorum repertum a. 1869.

Descripsi.

Litterarum forma plane similis fragmenti M. AUR. D. ad eandem fere aetatem hoc quoque ostendit referendum esse. Pertinet ad vota annua. Cum tamen non plane conspiret cum carminibus huius aetatis, restitui nequit. Nota longiores fuisse versus priores, multo breviores eos qui sequuntur.

# M. AURELII H.

#### anni incerti.

| quod bo | num faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Cae-<br> s(ari) M. Aurelio Antonino Aug(usto) cet. eiusque liberis |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | senatui, populo Romano Q(uiritibus), fra-                                                                                    |
|         |                                                                                                                              |
| tribus  | Arvalibus, sacrificium deae Diae hoc                                                                                         |
| anno    | erit VI k(alendas) Iun(ias) domi, IIII k(alendas) Iun(ias)                                                                   |
| in luc  | co et domi, III k(alendas) Iun(ias) con-                                                                                     |
| summ    | abitur domi. adfuerunt in collegio Cn.                                                                                       |
| Catili  | us Severus?                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                              |

Fragmentum litteris parum bonis, altis mill. 9, effossum in vinea Ceccarelliorum a. 1867.

Descripsi et edidi in Ann. inst. arch 1867 p. 290.

Formula consummabitur domi non legitur in actis ante a 183. Qui autem v. 1 commemorantur liberi imperatoris, ad aetatem M. Aurelii videntur fragmentum

referre. Id confirmat etiam praenomen Gnaei (v. 6), quod cum rarum sit aetate Antoniniana, non siue probabilitate refertur ad Cn. Catilium Severum: cf. a 183. Litterarum formam similem esse fragmenti F antea diximus.

Ian. 7

# IMP. CAESAR M. AURELIUS COMMODUS ANTONINUS AUGUSTUS.

imp(eratore) Caes(are) M. Aurelio Commodo Antonino Augusto) IIII, C. Aufidio Victorino II co(n)s(ulibus)

III non(as) Ianuar(ias)

in Capitolio Q. Licinius Nepos mag(ister) collegi fratrum Arvalium

in Capitolio Q. Licinius Nepos mag(ister) collegi fratrum Arvalium votorum solutorum et novorum; causa pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli !!!!!!! Antonini Aug(usti) Pii Sarm(atici) Germ(anici) maxim(i) | p(atris) p(atriae) co(n)s(ulis) IIII

fratres Arvales convenerunt Q. Licinius Nepos mag(ister), Cn. Catilius | Severus,

M. Ulpius Astius pr(aetor), M. Antonius Iuvenis; hoc die immolavit | Q. Licinius

Nepos mag(ister) Iovi o(ptimo) m(aximo) borem marem, Iunoni reg(i-nae) bovem feminam, Miner-

vae bovem feminam, Saluti publicae p(opuli) R(omani) bovem feminam. isdem co(n)s(ulibus) VII idus Ianuar(ias)

in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae Diae indixerunt, ibique Q. Licinius Nepos mag(ister) velato capite contra ori-

Tabula magna marmorea reperta una cum tabula actorum a. 80. 81, ubi vide de loco quo effossae sint (p CV). Fuit deinde in museo Albaniorum BIANCH. ex eoque in museum Capitolinum illata est GVASC. MAR. Ibi adhuc servatur.

Litterae parum bonae.

Descripsi praeter ea quae ab initio paginae 1 et in fine versuum paginae 3 tectorio teguntur. Ediderunt Philippus a Turre mon. vet. Antii p. 388 seqq. cf. p. 94 inde Murat. 340, 2.341. 342, 1); Guasco M. C. 72; Marini tab. XXXII (inde partes nonnullas desumpsit Orelli 1798. 2270).

In indice tabulae cum nunc non remaneant nisi verba Antonino Aug. et quae sequentur, incertum est utrum nomen Commodi abrasum fuerit, ut pag. 1 v. 3 et 12, an illaesum manserit, ut pag. 3 v. 15.

Paginae 1 vv. 1—12 tectorio oblita iam non leguntur, et a solo Turrio, ut videtur, descripta sunt verba haec: 1 in Capitolio Q. Licinius N, 2 votorum solutorum et no, 3 M. Aureli...... Antonini, 4 fratre[s] Arvales conveneru, 5 M. Ulpius Astius pr, 6 Nepos mag. Iovi o m bo, 7 vae bovem feminam, 8 isdem, 9 in pronao, 10 indix, 11 entem, 12 tare.

1) ET NO exhibet Turrius: probabiliter tamen coniecit Marinius p. 354 legendum esse NVncupandorum, quod videtur confirmari numero litterarum.

entem sub divo, columine: quod bonum faustum felix fortunatum salu-III a. 183 tareque sit imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio ////// Antonino Au-|g(usto) pio Sarmat(ico) Germ(anico) maximo p(ontifici) m(aximo) p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) IIII, optimo maximoque principi, divi M. Antonini fil(io), divi Antonini nepoti, divi Hadriani pronepoti, divi Traiani Parthici abnepoti, divi Nervae adnepoti 1), senatui, p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), fratribusque Arvalibus, sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem XVI kal(endas) Iunias Romae, ante diem XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, XIII k(a-Mai 17, 19, 20 |lendas| Iun(ias) consummabitur domi. adfuerunt in coll(egio) Q. Licinius Nepos mag(ister), Cn. Catillius Severus, M. Ulpius Astius pr(aetor), M. Antonius Iuvenis. Febr. 8 L. Tutilio Pontiano Gentiano co(n)s(ule) 3) VI id(us) Februar(ias) in luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) operis inchuandi causa, quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset, eruendam et aedem reficiendam, immolavit suovetaurilibus maioribus; item ad aedem deae Diae boves feminas II, Iano patri arietes II, Iovi berbeces II altilaneos, Marti arietes altilaneos II, Iunoni deae Diae oves II, sive deo sive III deae oves II. Virginibus divis oves II, Famulis divis verbeces duos, Laribus verbeces duos, Matri Larum oves duas, sive deo sive deae, in cuius tutela hic lucus locusve est, oves II, Fonti verbeces II, Florae oves II, Vestae oves II, Vestae |matri oves II; item ') Adolendae Conmolandae Deferundae oves II; item ante Caesareum Divis n(umero) XVI 2) verbec(es) M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo immolavit n(umero) XVI. |co(n)s(ulibus) III id(us) Mai(as) Mai 13 in luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) operis perfecti causa, |quod arboris eruendac et aedis refectae, immolavit suovetaurilibus maioribus; item ad aedem deae Diae boves feminas II, Iano patri arietes II, Iovi verbeces II altilaneos, Marti

<sup>2)</sup> ABNEPOTI lapis.

<sup>3)</sup> consul est in locum imperatoris suffectus, qui solus nominatur, quod alter consul fasces retinebat.

Paginae 2 1) ITEN lapis.

<sup>2)</sup> divorum nomina enumeravimus in comm. ad piacula maiora extra ordinem facta p. 148.

| I) 10 | ariet(es) altilan(eos) II, Iunoni deae Diae oves II, sive deo sive deae             | a. 183 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | oves II, Virginibus                                                                 |        |
|       | divis oves II, Famulis divis verbeces II <sup>2</sup> ), Laribus verbeces II, Matri |        |
|       | \Larum oves II,                                                                     |        |
|       | sive deo sive deae, in cuius tutela hic lucus locusve est, oves II, Fonti           |        |
|       | verbeces II,                                                                        |        |
|       | Florae oves II, Vestae oves II, Vestae matri oves II, item Adolendae                |        |
|       | Commolendae De-                                                                     |        |
|       |                                                                                     |        |
|       | ferundae oves II; item ante Caesareum Divis n(umero) XVI verbeces                   |        |
|       | immolavit XVI.                                                                      |        |
| 15    | isdem co(n)s(ulibus) XVI k(alendas) Iun(ias) in domum (sic) Licini Ne-              | Mai 17 |
|       | potis mag(istri) fratres Arvales praetextati                                        |        |
|       | sacrificium deae Diae ture et vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus          | _      |
|       | segmentatis, ministrantibus pueris patrimis et matrimis senatorum filis             |        |
|       | Acilio Aviola et Acilio Severo et M. Ulpio Boetho et Cl(audio) Sul-                 |        |
|       | piciano, cum publicis                                                               |        |
|       | ad aram retulerunt. adfuerunt in collegio Q. Licinius Nepos mag(ister),             |        |
|       | Cn. Catilius                                                                        |        |
| 20    | Severus, T. Fl(avius) Sulpicianus, M. Antonius Iuvenis, P. Pescennius               |        |
|       | Niger, M. Ulp(ius) Astius pr(aetor).                                                |        |
|       | isdem co(n)s(ulibus) XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco deae Diae Q. Li-             | Mai 19 |
|       | cinius Nepos mag(ister) ad aram immolav(it)                                         |        |
|       | porcilias piaculares II luci coinchuendi et operis faciendi; ibique bac-            |        |
|       | cham (sic)                                                                          |        |
|       | honorariam albam ad foculum immolavit. sacerdotes in tetrastulo                     |        |
|       | consederunt et ex sacrificio epulati sunt, sumtisque praetextis et                  |        |
| 25    | coronis spiceis bittatis lucum deae Diae summoto ascenderunt et per                 |        |
|       |                                                                                     |        |
|       | Q. Licinium Nepotem et Catilium Severum proflaminem agnam opimam')                  |        |
|       | immo-                                                                               |        |
|       | laverunt, perfectoq(ue) ) sacrificio omnes ture et vino fecerunt;                   |        |
|       | deinde coronis inlatis signisque unctis Petronium Priscum ex Satur-                 |        |
|       | nal(ibus)                                                                           |        |
|       | primis in Saturnalia secunda mag(istrum) fecerunt et Fl(avium) Sul-                 |        |
| ***   | picianum flaminem                                                                   |        |
| Ш 1   | nominaverunt, ibique in tetrastulo discumbentes apud Licinium Nepotem               |        |
|       | mag(istrum)                                                                         |        |
|       | epulati sunt; post epulas riciniatus soliatus corona pactili rosacea sum-           |        |
|       | moto                                                                                |        |
|       | supra carceres ascendit et signum quadrigis, bigis, desultoribus misit;             |        |
|       | praesidente                                                                         |        |
|       |                                                                                     |        |

<sup>\*)</sup> VERBECESIISII lapis. ipsa hac tabula quartus ubique casus

\*) AGNAOPIMA lapis; correxi et propter formulam ordinariam, et quia in \*) PERFECTQ lapis.

| a. 183 | Catilio Severo proflamine victores palmis et coron(is) arg(enteis) hono-III. |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | ravit. adfuerunt in coll(egio)                                               |   |
|        | Q. Licinius Nepos mag(ister), Cn. Catilius Severus, T. Fl(avius) Sul-        |   |
|        | picianus, M. Antonius Iuvenis, P. Pescen-                                    |   |
| Mai 20 | nius Niger, M. Ulpius Astius praetores'). isdem co(n)s(ulibus) XIII          |   |
|        | k(alendas) Iun(ias) in domum                                                 |   |
|        | Q. Licini Nepotis mag(istri) fratres Arvales ad consummandum sacri-          |   |
|        | ficium deae Diae convenerunt                                                 |   |
|        | ibique inter cenam Licinius Nepos mag(ister), Catilius Severus, Fl(a-        |   |
|        | cius) Sulpicianus, Antonius                                                  |   |
|        | Iuvenis, Pescennius Niger, Ulpius Astius discumbentes toralibus seg-         |   |
|        | mentalis                                                                     |   |
|        | albis ture et vino fecerunt; ministrantibus pueris patrimis et matrimis      | ) |
|        | senatorum                                                                    |   |
|        | filis cisdem qui et XVI kal(endas) Iun(ias) easdem; fruges inlibatas         |   |
|        | ministrantibus calatoribus                                                   |   |
|        | pueri riciniati cum publicis ad aram retulerunt; deinde lampadibus           |   |
|        | incensis tus-                                                                |   |
|        | canicas contigerunt?), quas per calatores domos suas miserunt. hoc           |   |
|        | anno cenatum                                                                 |   |
|        | est sportulis (denaris centenis). T. Pactumeio Magno, L. Septimio            |   |
|        | Flaviano? co(n)s(ulibus)                                                     |   |
|        | in Capitolio pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli Commodi An-       | 5 |
|        | tonini Aug(usti) Pii Sarm(atici) et Germ(anici) max(imi)                     | • |
|        |                                                                              |   |
|        | fratres Arvales convenerunt, et immolavit Cn. Catilius Severus pro-          |   |
|        | flamen Iori                                                                  |   |
|        | o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reg(inae) bovem feminam,               |   |
|        | Mineroae bovem feminam,                                                      |   |
|        | Saluti bovem feminam, Providentiae deorum bovem feminam, Genio               |   |
|        | ipsius (?) taurum³).                                                         |   |
| 184    | L. Cossonio Eggio Marullo, Cn. Papirio Aeliano co(n)s(ulibus)                |   |
|        | piaculum factum                                                              |   |
|        | ob ferri inlationem ') 'scripturae et scalpturae magisteri peracti porca     | 1 |
|        | et agna                                                                      |   |
|        | struibus fertisque per M. Ustio Narcisso (sic) kalatore et publicos fra-     |   |

Paginae 3. 1) PRAETORES errore, ut videtur, quadratarii scriptum: nam solus Ulpius Astius alibi praetor dicitur.

maneat tauri immolati, de genio imperatoris vel de Marte videtur cogitandum esse: cf. comment. ad vota annua singularia pro salute imperatoris suscepta p. 112.

tr(um) Arval(ium).

15

<sup>2)</sup> CONTIGERVN lapis. 3) supplementum desumpsi ex actis

a 186 (b pag. 2), in quibus cum mentio

<sup>4)</sup> FEBRI INLATVM lapis.

| III 22 ( | C. Octavio Vindice XV k(alendas) Iun(ias) et                                                            | ı. 18 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | piaculum factum ob ferri elatione (sic) scripturae et scalpturae ma-                                    | ai 1  |
| 25       | racti porca et agna, struibus fertisque per M. Ustium Narcissum kalatorem et publicos fratrum Arvalium. |       |

<sup>5)</sup> nota indicationem diei errore inter nomina consulum insertam.

lan. 7

a

(acta incipiunt votorum III nonas Ianuarias solutorum: cf. a. 183)

cianus promag(ister) Iori o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni re-

borem seminam, Saluti publicae borem seminam. isdem co(n)s(ulibus)

in pronao aedis Concordiae fratres Arval(es) sacrific(ium) deae Diae in-|dixerunt, ibique

T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister) velato capite contra orientem sub

a Fragmentum effossum a. 1855 in monte Aventino ad S. Sabinae, ubi adhuc servatur.
 b olim in museo Borgiano Velitris MAR. nunc in museo Neapolitano MOMMS.
 FIOR. Lapis est valde detritus.

a ediderunt de Rossi in Bull. inst. arch. 1855 p. I.II (inde Henzen 7419 α) qui restituit, et Descemet fouilles exécutées à Santa Sabina (Paris 1863) p. 14 qui diagramma accuratissimum exhibet p. 37; — b descripsi ex ectypo chartaceo: ediderunt Macini tab. XXXIII; inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) I n. 120; Fiorelli catal. 67; cf. Mommsen I. N. p. XXII.

a et b eiusdem esse anni inde probabile, quod in utroque fragmento peraeque commemorantur et Flavius Sulpicianus promagister et ultimo loco Antonius Iuvenis. Iam cum in fr. a 7 Commodus dicatur consul quintum, is autem quintum consul fuerit a. 186, sextum a. 190, Rossius his annis aetatem actorum circumscribi statuit. Cum vero sacrum Arvalium VI, IIII, III kalendas Iunias celebretur, excluduntur anni 187 et 189, ut fragmenta non possint tribui nisi anno

186 vel 188. Ex quibus maiore cum probabilitate ad a. 186 referentur propterea, quod qui nominantur in a 17 pueri Acilius Aviola et Acilius Severus iam in actis a. 183 commemorantur, nec probabile usque ad a. 188 eos officio functos esse.

a 1) II SI Ross., IIVS Desc., cuius in diagrammate parum liquet litterarum reliquiae quid significent. Rossii lectionem secutus cogitavi de [mag]IST; at neque eo loco videtur verbum magister posse collocatum fuisse, et constanter usurpatur forma breviata quae est mag. — Litterae tamen IS commode referuntur ad nomen Antonii Iuvenis, quem praeterea ultimo loco semper nominatum esse antea diximus. Quod si recte posui, linea, quae praecedit, ad N litteram videtur pertinere posse; ea autem quae sequitur, litterae H potest esse para inferior.

| quod bonum faustum felix fortunat(um) salutareq(ue) sit imp(eratori)<br> Caes(ari) M. Aurelio Commodo | a. 186        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Antonino Aug(usto) Pio Sarm(atico) Germ(anico) max(imo) p(ontifici)                                   |               |
| m(aximo) p(atriae) co(n)s(uli) V, optimo maximoq(ue)                                                  |               |
|                                                                                                       |               |
| Marci Antonini f(ilio), divi Anton(ini) Pii nepoti, divi Hadriani pro-                                |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 |               |
| nepoti, divi Norgeo educacti gonetii recorde                                                          |               |
| Traiani Parthici abnepot(i), divi Nervae adnepoti, senatui, p(opulo)                                  |               |
| R(omano) Q(uiritibus) fratribusque                                                                    |               |
| Arvalibus, sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem VI k(alendas)                                | Iai 27. 29.30 |
| Iun(ias) Romae,                                                                                       |               |
| ante diem IIII h(alendas) Iun(ias) in luco et domi, III k(alendas) Iu-                                |               |
| n(ias) consumm(abitur) domi. adfuerunt                                                                |               |
| in collegio T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister), C. Arrius Antoni-                                 |               |
| nus, M. Antonius Iuvenis.                                                                             |               |
| vo, L. Novio Rufo co(n)s(ulibus)                                                                      | Mai 27        |
| VI k(alendas) Iun(ias)                                                                                |               |
| in domum mag(istri) per promag(istrum) Fl(avium)                                                      |               |
| Sulpicianum fratr(es) Arval(es) prae-                                                                 |               |
| 15 textati sacrificium deae Diae ture et vino fecerunt, 2) ibique discumbentes                        |               |
| toralibus albis segmentatis 3) ministrantib(us) pueris patrimis et ma-                                |               |
| trimis senatorum filis Acilio Aviola et Acilio Severo et M. Ulpio Boetho?                             |               |
| et Helvio Pertinace iun(iore) cum public(is) ad aram retulerunt.                                      |               |
| adfuerunt in collegio T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister) cet.<br>b                                |               |
| isdem co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Iun(ias)                                                         | Mai 29        |
| in luco deae Diae T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister) cet. cf. a 183.                              |               |
| deinde coronis inlatis signisque unclis ex                                                            |               |
| Saturnalibus primis in Saturnalia secunda magistrum fecerunt et                                       |               |
|                                                                                                       |               |
| ibique in tetrastylo apud T. Fl(avium) Sulpician(um) promag(istrum)                                   |               |
| epulati sunt; post epulas riciniat(us) soliatus coronat(us)                                           |               |
| corona pactili rosacia summoto supra carcar(es) ascend(it)                                            |               |
| s et signum quadrigis, bigis, desultoribus misit; praesidente Anto-                                   |               |
| nio Iuvene victores palmis et coron(is) arg(enteis) honorav(it).                                      |               |
| adfuerunt in coll(egio) T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister), Antonius                              |               |
| /Iuvenis.                                                                                             |               |
| isdem co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias)                                                          |               |
| in domum mag(istri) fratres Arval(es) conven(erunt)                                                   | Mai 30        |
| lad sacrum                                                                                            |               |
| at sacram                                                                                             |               |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. s. 122. <sup>2</sup>) . . ETATIS lapis.

b Pag. 1. 1) AIN Maiini perperam.

| 186 | deae Diae consummandum ibique inter cenam Fl(avius) Sulpicianus promag(ister),                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | co(n)s(ulibus)                                                                                                                  |
|     | in Capitolio pro salute ') imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelii Commodi II i                                                     |
|     | Antonini                                                                                                                        |
|     | pii fel(icis) Aug(usti) Sarm(atici) Germ(anici) Britt(annici) max(imi)  p(ontificis) m(aximi)                                   |
|     | p(atris) p(atriae) fratr(es) Arvales conven(erunt) et immol(avit) Fl(avius)    Sulpicianus promag(ister) Iovi o(ptimo) m(aximo) |
|     | bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Sa-                                                                        |
|     | luti vaccam, Providentiae deorum raccam, Genio ipsius                                                                           |
|     | taurum. isdem co(n)s(ulibus)                                                                                                    |
|     | in pronao aedis Concordiae per Fl(avium) Sulpicianum promag(istrum) in                                                          |
|     | Bitii (?) ex litteris imp(eratoris) Caes(aris) M. Aur(elii)                                                                     |
|     | Commodi Antonini Aug(usti)                                                                                                      |
|     | fratrem Arvalem cooptarunt 1). adf(uerunt) in coll(cgio) Fl(avius) Sul-<br> picianus promag(ister), An-                         |
|     | tonius Iuvenis.                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                 |
|     | C. Sabucio Maiore (?) co(n)s(u-                                                                                                 |
|     | libus)                                                                                                                          |
|     | in                                                                                                                              |
|     | c                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                 |

b. pag. 2 1) pro natali Marin. Collatis tamen omnibus, quae hucusque innotuerunt, actis natales Augustorum constat a Flaviorum inde aetate desiisse ab Arvalibus celebrari. Est potius sacrum idem qued describitur in actis a. 183 pag. 3 vv. 15 seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) paucas quae supersunt litteras pertinere apparet ad cooptationis formulam, quae breviata tamen exhibetur, omissis sc. verbis habita sollemni precatione et et ad sacra vocarunt: cf. comment. ad acta cooptationum p. 152.

Mai 29

## COMMODI A.

#### anni incerti.

Fragmentum tabulae marmoreae. In museo Albano MVR. — In museo Capitolino GVASC. MAR. ubi adhuc servatur.

Descripsi. Edd. Murat. 342, 2; Guasco M. C. 975; Marini tab. XXXIV. Fragmentum esse aetatis Commodi inde constat, quod et A. Pollenius Auspex legatus Moesiae sub Septimio Severo in nummis Nicopolitanis commemoratur, et nomina Q. Licinii Nepotis et P. Pescennii Nigri in actis a. 183 leguntur, a Severo autem deleta est Pescenniorum familia; cf. Borghesius *Decad.* XV p. 345 seqq., opp. 2 p. 233.

¹) Pollenius Auspex altero usus esse cognomine mihi videtur, quod aliter hiatus non expletur.

### IMP. CAESAR P. HELVIUS PERTINAX AUGUSTUS.

a

isdem co(n)s(ulibus) VII id(us) Ianuar(ias) a. 193 in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium indixerunt, ibique Ian. 7 O. Clodius Rufinus mag(ister) manibus lautis velato capite sub divo, columine contra orientem sacrificium deae Diae cum collegis suis indixer(unt): quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caes(ari) P. Helvio Pertinaci Aug(usto) tribunic(ia) potest(ate) co(n)s(uli) II p(ontifici) m(aximo), principi senatus, p(atri) p(atriae), imperio potestatique eius, et senatui, populo Romano Quiritibus, fratribus Arvalibus, b sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem XVI k(alendas) Iun(ias) domi, ante diem XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, ante diem XIII k(alendas) Iun(ias) domi. adf(uerunt) in collegio Q. Clodius Rufinus mag(ister), T. Fl(avius) Sul-. . . . enius Axius, M. . . . . . . . . . . . . . . P. Petron(ius) Priscus. Ian. 12 isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) id(us) Ian(uarias) in Capitolio (ante cellam Iunonis reginae) 1) fratres Arvales convenerunt ad vota annua suscipienda pro salute imp(eratoris) Caes(aris) P. Helvii Pertinacis Aug(usti) trib(unicia) potest(ate) co(n)s(ulis) II p(ontificis) |m(aximi) princip(is) senatus p(atris) p(atriae). item vota decennalia cum co(n)s(ulibus)

Fragmenta effossa în vinea Ceccarelliorum a anno 1868, b c d anno 1869. Litterae altae mill. 10-12.

Descripsi cum Bormanno: edidi a in Relazione p. 79; litterarum formas depingendas curavi tab. 2 n. 16.

¹) haec verba videntur omissa esse, quamquam leguntur in actis a. 218, ex quibus restitui caput de votis annuis. — De mense, quamquam reliquiae litterarum v. 8 ad aprIL videri possunt referendae esse, inde constat, quod postea v. 13 non potest indicatus esse nisi IaN(uarius); ipse enim Pertinax a. d. V kalendas Apriles interfectus est.

| susceperunt? 2) adfuerunt in collegio Q. Clodius                                      | a. 193 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rufinus mag(ister), P T. Fl(avius) Sulpi-                                             |        |
| cianus, enius ) Axius, M                                                              |        |
| , P. Petronius Priscus,                                                               |        |
| Q. Licinius Nepos. isdem co(n)s(ulibus)                                               |        |
| $ \dots Ian(uarias) $                                                                 |        |
| in pronao aedis Concordiae fratres Arvales ad cooptandum imp(eratorem)                |        |
| Caesarem P. Helvium Pertinacem                                                        |        |
| <sup>15</sup> Aug(ustum) trib(unicia) pot(estate, co(n)s(ulem) II p(ontificem) m(axi- |        |
| mum), principem senatus, p(atrem) p(atriae), convenerunt.                             |        |
| C                                                                                     |        |
| imp(erator) Caes(ar) P. Helvius Pertinax cet.                                         |        |
| princeps senat(us) p(ater) p(atriae) cet.                                             |        |
| ıl> '                                                                                 |        |
| d                                                                                     |        |
| re                                                                                    |        |
| as.p II                                                                               |        |
|                                                                                       |        |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) IACVM COS lapis: supplementa sunt plane incerta, quamquam cf. a. 218 et 238.

<sup>3)</sup> ENIS lapis.

# IMP. CAESAR M. AURELIUS SEVERI F. ANTONINUS AUGUSTUS.

a. 213 XIIII kal(endas) Iun(ias) in luco deae Diae L. Armenius Peregrinus prael(or) pro mag(istro) ad aram immolavit porcilias piaculares n(u-Mai 19 mero) II luci coinquiendi et operis faciundi, ibique baccam (sic) honorariam immolavit. sacerdotes in tetrastulo praetextati consederunt 1) et porcilias piaculares epulati sunt, et postea ad lucum deae Diae adscenderunt et per L. Armenium Peregrinum praet(orem) pro mag(istro), T. Statilium Silianum pro flamine, agnam opimam immolaver(unt), perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis M. Iul(ium) Gessium Bassianum mag(istrum) fecerunt et Statilium Silianum flaminem 1) fecerunt, ibique in tetrastylo |discumbentes aput Nov(ium) 3) Severum Pium mag(istrum) iterum epulati sunt. post epulas Armenius Pe-|regrinus praet(or) pro mag(istro) riciniatus soliatus coronatus supra carceres ascendit et signum quadrigis vigis (sic) desultoribus misit; praesedente ad cretam') Aelio Coerano victores palmis et coronis argenteis ) honoraverunt. deinde Romae in domo Aeli Coerani discumbentes ture et vino fecerunt, ministrantibus pueris matrimis et patrimis quibus supra. adfuerunt L. Armenius Peregrinus praet(or) pro mag(istro), Cn. Catilius Severus, T. Statilius Silianus, 10 C. Sulpicius Pollio, P. Aelius Coeranus, L. Caesonius Lucillus. Mai 20 XIII kal(endas) Iun(ias) in domum Aeli Coerani fratres Arvales ad consummandum sacrum deae Diae convenerunt, ibique inter

Fragmentum actorum inscriptum infra acta a. 155 in tabula effossa a. 1868 in vinea Ceccarelliorum.

Descripsi cum Bormanno et edidi in Relazione p. 75. Litterarum formas depingendas curavi ibid. tab. 2 n. 15.

In lapide errore quadratarii minus recte exarata sunt haec:

<sup>1)</sup> CONSEDERINT.

<sup>2)</sup> FLAMENEM.

<sup>3)</sup> NOM, sed cf. a. 218, b v. 8.

<sup>4)</sup> CRETA.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) PALMAS ET CORONAS AR-GENTEAS.

```
12
     cenam Armenius Peregrinus praet(or) et promag(ister), Catilius Seve-
                |rus, Statisius ') Silianus, Sulpicius Pollio, Aelius Coeranus,
     Caesonius Lucillus') discumbentes toralibus segmentatis ture et vino
                                    fecerunt, ministrantibus pueris patrimis
     et matrimis senator(um) filis praetextatis<sup>8</sup>) q(ui) s(upra). fruges liban-
             |tes *) cum calatoribus et public(is) ad aram retulerunt. deinde
    lampadibus incensis pariter tuscanicas contigerunt, 10) quas per kala-
                                tores domus suas miserunt, hoc anno cena-
    tum est in diebus singulis (denaris) centenis XVI XIV XIII kal(endas)
                      [Iun(ias), et adclamaverunt: felicissime!]! felicissime!
    te salvo et victore felicissime! o nos felices qui te imp(eratorem) vi-
             |demus! de nostris ann(is) augeat t(ibi) I(uppiter) a(nnos)!
                       Germanice max(ime), d(i) t(e) s(ervent)! Brit(annice)
    max(ime), d(i) t(e) s(ervent)! te salvo salvi et securi sumus! te imp(e-
             |ratore) felix 12) senatus! Aug(uste), d(i) t(e) s(ervent) in per-
                               |petuo! iuvenis triumphis, senex imp(erator)!
    maior Aug(usto), d(i) t(e) s(ervent)! Aug(uste), Aug(usta)! Iuliae Au-
             |g(ustae) matri Aug(usti) feliciter! ex te, Aug(usta), Aug(ustum)
              videmus! d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo, Aug(usta), Aug(uste)!
III id(us) Aug(ustas) in Capitolio ante cellam 12) Iunonis reg(inae) fratres
             |Arvales convenerunt 14), quod dominus n(oster) imp(erator)
                                                              |sanctissim(us)
    pius M. Aurellius Antoninus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) per limi-
             Item Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum terram<sup>15</sup>) introi-
    turus est, ut ea res ei prospere feliciterque cedat, et immolaverunt per
                         L. Armenium Peregrinum.
                                                        isdem co(n)s(ulibus)
 pr(idie) non(as) Oct(obres) in Capitolio ante cellam Iunonis reg(inae) ob
             |salutem 16) victoriamque Germanicam imp(eratoris) Caes(aris)
                                                           M. Aurelli Anto-
    nini pii felic(is) Aug(usti) Part(ici) (sic) max(imi) Brit(annici) max(imi)
             |Germanici max(imi) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pote-
              st(ate) XVI imp(eratoris) III co(n)s(ulis) IIII proco(n)s(ulis),
                                                       let Iuliae Aug(ustae)
    piae felic(is) 17) m(atris) imp(eratoris) Antonini Aug(usti) n(ostri), se-
             Inatus, castrorum et patriae, fratres Arvales convenerunt 16) et
                                                              immolaverunt
```

25

Annum, cui acta tribuenda sint, tituli

<sup>9)</sup> STATITIVS.

<sup>&#</sup>x27;) LVCILIVS.

<sup>9)</sup> PRAETEXTATI.

<sup>9)</sup> cum in ceteris actis omnibus LIBATAS scriptum sit, hic quoque idem videtur restituendum esse.

<sup>10)</sup> CONTEGERVNT.

<sup>11)</sup> FERCISSIME.

<sup>12)</sup> FETIX.

<sup>13)</sup> CELLA.

<sup>14)</sup> COMVENERVNT.

<sup>15)</sup> cf. comm. p 81.

<sup>16)</sup> SALVTE

<sup>17)</sup> FEL · Io.

<sup>18)</sup> COMVENERVNT.

per L. Armenium Peregrinum pro mag(istro) vice Flavi Alpini ma|g(istri) collegi fratrum Arvalium I(ovi) o(ptimo) m(aximo) b(o|vem) m(arem) a(uratum), Iunoni
reg(inae) b(ovem) f(eminam) a(uratam), Minervae b(ovem) f(eminam)
|a(uratam), Saluti publ(icae) b(ovem) f(eminam) a(uratam), Marti
|ultori taurum a(uratum), Iovi victori b(ovem) m(arem) a(uratam),
|tum) et Victoriae b(ovem) f(eminam) a(uratam), Laribus
militaribus taurum album, Fortunae reduci b(ovem) f(eminam) a(uratam),
|Genio imp(eratoris) Antonini Aug(usti) n(ostri) taurum album,
|Iunoni Iuliae
Piae matris Antonini Aug(usti) n(ostri), senat(us), castror(um) et pa-

Piae matris Antonini Aug(usti) n(ostri), senat(us), castror(um) et pa-|tr(iae) b(ovem) f(eminam) a(uratam). adfuerunt Cn. Catilius |Severus, T. Statilius Silianus.

imperatori inditi satis indicant. Quod autem imperator tertium in nummis demum anni 214 Antoninus appellatur (Eckhel 7, 210 seqq. et 223), hase appellatio videtar ad ipsam victoriam Germanicam referenda esse, cf. p. 81.

ί,

π

Fragmenta a et b olim apud Ursinum VRS. postea a Velitris in museo Borgiano, b in aedibus Farnesiis MAR. nunc ambo in museo Neapolitano MOMMS. FIOR.

Litterae altae mill. 6 – 10.

Descripsi ex ectypis chartaceis. Ediderunt Ursinus ad Caton. cet. p. 223, 17; 222, 15 (inde Grut. 122, 3 et 1); Marini tabb. XXXVIII et XXXVIIII; inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) In. 122. 123; Fiorelli catal. 69 et 70. Cf. Mommsen I. N. p. XXII.

Fragmentum a perperam tribui anno 213 (cf. Relazione p. 77); nam forma litterarum tam similis est ut quin a et b ad eundem annum pertineant dubium esse nequeat; b autem ad a. 214 referendum est tam propter nomina consulum, quam propter Caracalli tribuniciam potestatem XVII (cf. Eckhel 7, 211) et magisterium Gessii Bassiani (cf. a. 213 v. 5). Pertinere b ad anni 214 menses ultimos cum piacula ostendunt ob ferri inlationem et elationem facta, quae in fine tabularum signari solent, tum confirmat mentio hibernorum Nicomedensium, in quibus tempore Saturnalium imperatorem commoratum esse Dio narrat (78, 8; cf. 77, 18). Quod autem praecedunt nomina consulum, qui kalendis Ianuariis magistratum inierant, id ostendit etiam Arvales illa aetate in actis conscribendis nomina suffectorum neglexisse. Sane mirum, quod ipsa nomina repetita sunt, cum,

postquam neglegi coepta est suffectorum memoria, ordinariorum nomina semel ineunte anno adnotari solita sint: cf. acta a. 213 caque quae infra proponentur. Sed simile est, quod per exceptionem etiamtum formula isdem consulibus adhibita est: cf. a. 213 v. 23, ubi non possunt significati esse nisi consules ordinarii, cum ea aetate iidem suffecti nequeant per menses sex (a Maio sc. usque ad Octobrem) fasces gessisse. Item in primis capitibus actorum a. 218 consulatum memoratum fuisse ostendit hiatus, qui non aliter videtur expleri posse.

De singulis nota haec: a 1) de formula cf. a. 213, 20 seqq., ubi tamen verba et immolaverunt per illum inserta sunt post commemoratam causam, propter quam sacrum factum erat, in actis autem a 214 ordinem alium fuisse ostendit a v. 8, ubi proxime post mentionem causae deorum nomina secuta esse apparet. Coniecit Marinius natalem imperatoris celebrari, quia natali quoque Neronis Felicitati immolatum est (cf. a. 59. 60): sed cf. ad a. 186 pag. 2, 1.

2) ANTI Momms. minus bene: ultima enim linea frustulum est litterae O.



a. 214

| detulit Primus Cornel(ianus) public(us) a com-                            | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| m(entariis) fratrum Arvalium 3).                                          |    |
| in Capitolio ante cellam Iun(onis) reg(inae) fratr(es) Arva-              | 5  |
| l(es) convenerunt et immolaverunt per C. Sulpicium Pollionem              |    |
| promag(istrum),                                                           |    |
| quod dominus noster imp(erator) Caes(ar) M. Aurellius Antoninus pius      |    |
| felix Aug(ustus) Parth(icus) max(imus)                                    |    |
| Brit(annicus) max(imus) Germ(anicus) max(imus) p(ontifex) m(aximus)       |    |
| trib(unicia) pot(estate) XVII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII pro-        |    |
| co(n)sul)                                                                 |    |
| ex naufragii periculo ) salvus servatus sit,                              |    |
| Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem) cet                                |    |
| Genio Antonini Aug(usti) taur(um), Iun(oni) )                             |    |
| Iuliae Aug(ustae) b(ovem) f(eminam) cet                                   |    |
| adfuerunt promag(ister) C. Sulpicius Pollio, P. Aelius Coeranus iun(ior), | 10 |
|                                                                           |    |
| detulit Primus Cornelianus public(us) a comm(entariis)                    |    |
| fratrum Arvalium')                                                        |    |
| in Capitolio ante cellam Iun(onis) reg(inae) fratres Ar-                  |    |
| vales convenerunt cet.                                                    |    |
| b '                                                                       |    |
| Messalla et Sabino co(n)s(ulibus)                                         | 1  |
| in Capitolio ante cellam Iunonis reginae fratres Arvales con-             |    |
| venerunt ad                                                               |    |
| vota solvenda et nuncupanda (?) '), quod dominus n(oster) imp(erator)     |    |
| Caes(ar) M. Aurellius Antoninus pius                                      |    |
| felix Aug(ustus) Parth(icus) max(imus) Brit(annicus) max(imus) Ger-       |    |
| m(anicus) max(imus) p(ontifex) m(aximus) t(ribunicia) p(o-                |    |
|                                                                           |    |
| proco(n)s(ul) salvus *)                                                   |    |
| atque incolumis pro securitate provinciar(um) felicissime ad hiberna Ni-  | 5  |
| comediae ingr-')                                                          |    |
| 1                                                                         |    |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) de supplemento cf. a. 218 b, 29 et comment. ad acta cooptationum p. 157.

<sup>4)</sup> supplementa quamquam incerta probabilitate tamen non carent, cum paullo post sacrum signatum sit ob ingressum principis in hiberna Nicomedensia factum. De re cf. comment. ad sacra extra ordinem facta p. 81.

<sup>5)</sup> AIVN Mar., . IIVN Momms., . VIIVN ego, meamque lectionem confirmarunt et Fiorelli et interrogatus a me Iulius de Petra Neapolitanus. Ante

Iunonem Iuliae Augustae Genius principis necesse est memoratus fuerit eique taurus immolabatur, unde emendavi.

b versus extremi integri sunt, nisi quod v. 5 littera deest una, v. 4 plures; cf. etiam Momms.

<sup>1)</sup> de supplementis incertis cf. comment. ad vota extra ordinem facta p. 117.

<sup>2)</sup> SALVIIII de Petra.

<sup>3)</sup> INC Mar., INC | Momms.; litters tamen G satis clara est, quod etiam Petra testatur.

| 6 essus sit, et immolavit C. Sulpici | us Pollio promag(ister) vice M. Iuli  | L 214 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| •                                    | Gessi Bassiani mag(istri)             |       |
| Iovi o(ptima) m(aximo) b(ovem) s     | m(arem) a(uratum), Iunoni reg(inae    |       |
|                                      | utam), Minervae b(ovem) f(eminam)     |       |
| _                                    | eratoris) Antonini b(ovem) f(eminam)  |       |
|                                      | (uratam), Fort(unae) duci 4) b(ovem)  |       |
|                                      | Lari viali (?) b) t(aurum) a(u-       |       |
|                                      | ug(usti) t(aurum) a(uratum), Iuu(oni) |       |
|                                      | ovem) f(eminam) a(uratam)             |       |
|                                      | picius ) Pollio, P. Aelius Coeranus   |       |
|                                      | iun(ior), M.                          |       |
| 10                                   | 1                                     |       |
| piaculum factum ferri inferend(i)    | piaculum factum                       |       |
| agnam et porcil(iam)                 | ferri effer(endi) per                 |       |
| calator(em)                          | et publicos.                          |       |
| ') DVCIS omnes, perperam, ut con-    | 5) sic coni. Marinius.                |       |
| firmavit idem.                       | 6) O SVLPICIVS omnes.                 |       |

a. 218

# IMP. CAESAR M. AURELLIUS ANTONINUS PIUS FELIX AUGUSTUS (ELAGABALUS).

a adversa.

in luco deae Diae L. Alfenius Avitianus promag(ister) operis inchuandi immolavit suovetaurilibus maiorib(us) deae Diae b(oves) f(eminas) n(umero) II, Iano patri arietes n(umero) II, Iovi verveces n(umero) II, Marti arietes n(umero) II, Iunoni deac Diac oves n(umero) II, sive deo sive deae ov(es) n(umero) II, Virginibus divis ov(es) n(umero) II, Famulis divis verveces n(umero) II, |Laribus verveces n(umero) II, Matri Lar(um) oves n(umero) II, |Fonti verbeces n(umero) II, Florae oves n(umero) II, Vestae oves n(umero II, Vestae matri oves n(umero) II; item Adolendae |Commolendae Deferundae oves n(umero) II; item ante Caesa-|reum divis n(umero) XX verbec(es) n(umero) XX 1). \*) operis perfecti causa coll(egium) frat(rum) Arval(ium) fecit si- s militer q(uod) s(upra) f(actum) e(st) per eundem 3 Avitianum promagistr(um). Mal 27 isdem co(n)s(ulibus) 4) VI kal(endas) Iun(ias) in Palatio 3) in divor(um) per |Alfenium Avitianum promag(istrum) fratr(es) Arv(ales) prima

Tabula marmorea utroque latere scripta, quae in luco Arvalium subsellii vel mensae loco videtur fuisse, effossa a. 1778, cum fundamenta iacerentur sacrarii Vaticani MAR. nunc servatur in aditu sacrarii eiusdem.

Descripsit Bormann. Edidit Marinius folio singulari inscripto acta fratrum Arvalium sub imp. M. Aur. Antonino Elagabalo ex marmoribus modo in urbe repertis descripta, deinde in Arv. tabb. XLI a et XLI b (inde a Or. 2271 et 5054, ex b solos vv. 21—26 id. 2268, 31—34 id. 947). De carmine fratrum Arvalium scripsit ultimus Mommsenus C. I. L. I n. 28, apud quem primarii memorantur auctores qui de eo antea egerunt.

a 1) numinum nomina restitui ex

- a. 183 pag. 1, 21 pag. 2 14. De divis cultis ab Arvalibus cf. comm. ad acta piaculorum maiorum p. 148.
- <sup>2</sup>) propter angustiam hiatus non potest commemoratus fuisse locus, nec deest nisi indicatio diei.
  - 3) EODEM lapis.
- 4) consules indicatos esse certum est propter hiatum, quamquam est contra morem huius aetatis.
  - 5) cf. acta diei tertii Antonini Pii A.

luce ture et vino fecerunt et frug(es) arid(as) et virid(es) contiger(unt) et panes laureatos, et deam Diam unquentaverunt, et fratres Arval(es) 6) cathedris conseder(unt) praetex-|tati ') et ibi praetextas deposuerunt Alfenius Avitianus promag(ister), Catil(ius) Severus, Statil(ius) Silianus, |Sulpic(ius) Pollio, Fl(avius) Archelaus, Armenius .... us, Fl(avius) Alpinus. item post merid(iem) a balneo cathedris consederunt; deinde manibus lautis cenatoria alba sumser(unt) et in tricliniarib(us) discu-|buer(unt) et epulati sunt. item pueri praetextati patrimi et matrimi senator(um) fili n(umero) IIII in cathe-|dris 8) consederunt et epulati sunt. fratres Arvales post 9) epulas 10) super toralibus segmentatis discu-|buer(unt) et t(ure) v(ino) f(ecerunt) et per pueros praetext(atos) senatorum filios et public(os) ad 11) aram pertul(erunt) et unguent(a) et coronas acceperunt et in mantelis pulmenta 12) rursus 13) contigerunt. item mensa secunda bellarior(um) divisa est, et sportulas acceper(unt) sacerdotes imp(eratoris) Aug(usti) et ceteri sacerdotes q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt), let rosam solutam 14) diviser(unt), ibique felic(ia) dixer(unt). litem IIII kal(endas) Iunias 15) in luco deae Diae Alfenius Avitianus promag(ister) ad aram immol(avit) porcil(ias) piacul(ares) II luci coinq(uiendi) et operis faciund(i); ibi vacc(am) honor(ariam) imm(olavit) et inde in tetrastylo re-|vers(us) subsellis consed(it). deinde reversus ad aram extas 16) reddidit porciliar(es) 17). item in circo in foculo arg(enteo) cespiti ornato extam vacc(inam) redd(idit), et in tetrastylo reversus est, et in codice cavit, et praetextam deposuit, et in papilione suo reversus. promeridie autem fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo convenerunt 16) let subsellis consederunt et caverunt 19) se adfuisse et sacrum fecisse, et porcilias piaculares epulati sunt et sanguem postea. inde praetextati

<sup>6)</sup> in lapide non supersunt nisi L et ante eam frustulum litterae quod ad litteram C videtur pertinuisse. In scriptura tamen recentiore nec accurata cogitari potest etiam de littera A.

<sup>7)</sup> TRAETEXTATI lapis.

<sup>3)</sup> CATHEDIVS neglegenter id.

<sup>9)</sup> TOST id.

<sup>10)</sup> EPVLAP id.

<sup>11)</sup> AF id.

<sup>12) [</sup>fru]menta Marin.: sed cf. pultes contigerunt a. 219, 1.

<sup>13)</sup> RS lapis.

<sup>14)</sup> ROSA SOLVTA id.

<sup>15)</sup> IVNIAP id.

<sup>16)</sup> EXTN id.

<sup>17)</sup> PORCILLAR id.

<sup>18)</sup> CONVENERVM id.

<sup>19)</sup> videtur in lapide esse CACE-RVNT,

a. 218

capite velato vittis 20) spiceis coronati lucum adscenderunt et per Alfe-23 |neum 21 Avitianum promag(istrum) agnam opimam imm(olarunt) et hostiae litationem inspexer(unt). perfecto sa-|crificio \*\*) omnes ture et vino fecerunt. deinde reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt ollis 23) et ante aedem in 25 |cespite promag(ister) et flam(en) sacr(um) fecer(unt) item foras ad aram reversi thesauros dederunt; item flam(en) et pro-|mag(ister) scyfos arg(enteos) cum sumpuis (sic) vino repletis ante osteum et 24) acerras ferentes ture et vino 20) fecer(unt), et ante osteum restiter(unt) et 26) duo ad fruges petendas cum publicis 17) desciderunt et reversi dextra dederunt, laeva recepe-|runt; deinde ad \*\*) alterutrum sibi redd(iderunt), et public(is) frug(es) tradider(unt). deinde in aedem intraver(unt) et |ollas precati sunt, et osteis apertis per clivum iactaverunt, 20) deinde subsellis marmoreis consed(erunt) et panes laureat(os) 31 |per public(os) partiti sunt: ibi 30) omn(es) lumemulia cum rapinis acceperunt et deas unguentaverunt, et aedes clusa e(st); omnes foras 31) exierunt. ibi sacerdotes clusi, succincti, libellis acceptis, carmen descindentes tripodaverunt in verba haec: enos Lases iuvate, enos Lases iuvate, enos Lases iuvate! neve luerve 32) Marmar 22) sins incurrere in pleores, neve luerve Marmar sins incurrere in pleores 34), neve luerve Marmar sins 35) incurrere in |pleores 36)! satur fu, fere 37) Mars! limen sali, sta berber! satur fu, fere Mars! limen sali, sta berber! satur fu, 35 |fere Mars! limen sali, sta 36) berber! semunis alternei advocapit conctos, semunis alternei advocapit conctos, |semunis "") alternei 40) advocapit conclos! enos Marmor iuvato, enos Marmor iuvato, enos Marmor ") |iuvato! triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, triumpe! — post tripodationem deinde signo dato publici introie. r(unt) et libellos receperunt.

<sup>20)</sup> VITTAS lap.

<sup>21)</sup> ALFENVM id-

<sup>22)</sup> SACRIFLRO id. '

<sup>23)</sup> OTIIS id.

<sup>?4)</sup> et om. id.

<sup>25)</sup> ACERRAS TVRE ET VINO id.

<sup>26)</sup> RESTITERIET id.

<sup>27)</sup> PVBLICOS id.

<sup>28)</sup> AB id.

<sup>29)</sup> IACVERVNT errore Marinius.

<sup>30)</sup> IBE lap.

<sup>21)</sup> FORIS id.

<sup>23)</sup> LVAERVE id.

<sup>33)</sup> MARMA id.

<sup>24)</sup> PLEORIS id.

<sup>25)</sup> SERS id.

<sup>36)</sup> PLEORIS id.

<sup>37)</sup> FVRERE id.

<sup>38)</sup> SAIISIA id.

<sup>29)</sup> SIMVNIS id.

<sup>40)</sup> ALTERNIE id.

<sup>41)</sup> MAMOR id.

#### b aversa.

| •  | et ante ianuam deae Diae adsteterunt et coronas derectas cet.calatoribus 🤼 21 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | singulorum inferentibus aras contigerunt; et deae coronatae sunt, et de       |
|    | Saturnalibus primis P. Aelium Secundinum magistrum') creaverunt et            |
| 1  | M. Flavium Alpinum (?) flaminem nominaverunt 1)                               |
|    |                                                                               |
|    | nosie <sup>3</sup> ) ibique felicia dixerunt. et desciderunt lu-              |
|    | cum. depositis                                                                |
|    | praetextis cenatoria alba acc(eperunt) et in tetrastylo epulati sunt. fer-    |
|    |                                                                               |
|    | cula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum                               |
|    | more pompae') in tetrastylum transierunt. post epulas singuli praesentes      |
|    | acceperunt                                                                    |
| 5  | sportulas (denarios centenos) et rosam solut(am) acc(eperunt) et partiti      |
|    | sunt (?). deinde L. Alfenius Avitianus promag(ister) latum                    |
|    | sumsit b) et ricinium; superaccepit coronam pactilem b) roseam, et            |
|    | summoto super carceres ascendit                                               |
|    | signumque quadrig(is) big(is) desultoribus misit, praesidentibus              |
|    |                                                                               |
|    | Severo, Armenio Peregrino, Caesonio Lucillo, 7) t, No-                        |
|    | vio Severo Pio <sup>8</sup> ) ad cretam.                                      |
|    | deinde peractis circensibus ) Romae reversi, 10) et in domu                   |
|    | mag(istri) cenatoria                                                          |
| 10 | alba acceper(unt) et discumbentes toralibus segmentatis ture et vino fe-      |
|    | cerunt, ministrantibus pueris                                                 |
|    | patrim(is) et matrimis senatorum filis q(ui) supra; et sacrificio peracto     |
|    | unguenta et coronas                                                           |
|    | accep(erunt) et mantelis pulmenta rursus contiger(unt) 11) et sportulas       |
|    | singuli acceperunt (denarios centenos).                                       |
|    | mensam secundam bellariorum diviserunt et rosam solutam acceperunt            |
|    | ibique felicia dixerunt.                                                      |
|    | <u>- 1 1</u>                                                                  |

b 1) cf. acta a. 219.

<sup>2)</sup> reliquiae videntur remanere litterarum LA, quae possunt pertinere aut ad vocabulum flaminis, aut ad nomen Flavii cuiusdam. Excluditur autem Flavius Archelaus eo, quod anno 218 flamen fuit: itaque cogitavi de M. Flavio Alpino.

<sup>3)</sup> sic videtur legi in tabula; cogitaveram de NOMInaverunt, idque ad creationem flaminis referebam; sed nimis videtur distare a litteris quae praecedunt LA, quas ad flaminem nomenve eius pertinere coniecimus.

<sup>4)</sup> TO . . . . lapis

<sup>5)</sup> SVM.. I id.

<sup>6)</sup> TACILIEM id.

<sup>7)</sup> LVCIALO id.

<sup>8)</sup> NOVO id.; cf. acta a. 213 v. 5.

<sup>9)</sup> cf. comm. ad acta diei secundi sacri Arvalium p. 39; quamquam de supplemento non plane constat.

<sup>10)</sup> ROA AEI ..... I lap.; supplementum reversi respondet dicendi rationi ei, qua antea quoque scriptum esse vidimus reversus in tetrastylo (a, 19), in papilione (a, 20).

<sup>11)</sup> de supplementis, quae licet certa

Mai 30

| III kal(endas) Iun(ias) in domum                                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| fratres Arvales ad consummandum sacrum deae                           | Diae                 |
| convener(unt); inter cenam L. Alfenius Avitianus promag(ister), Fl(a  | avius) <sup>15</sup> |
| Archelaus flam(en), Sulpic(ius) I                                     | ollio,               |
| Armen(ius) Peregrinus discumbentes tors                               | alibus               |
| segmentatis ture et vino fecc                                         |                      |
| min(istrantibus) puer(is) patrimis et matrimis senatorum filis isdem  |                      |
| s(upra). frug(es) libat(as) cum calat(oribus) et public(i             |                      |
| aram retul                                                            | erunt.               |
| deinde lampadibus incensis pariter tuscanicas contiger (unt) et pe    |                      |
| lator(es) suos domi miserunt.                                         | ilem                 |
| mens(am) sec(undam) bellariorum diviserunt et coronas et ung(u        | ienta)               |
| et sportul(as) acc(eperunt) sing(uli) (denarios centenos)             |                      |
| anno cenat(um)                                                        | est in               |
| dies sing(ulos) (denaris centenis) VI, IIII, III kal(endas) Iun(ias); | pueri 20             |
| cenav(erunt) senator(um) fil(ii) n(umero) IIII et sport(ula           | s) ac-               |
| c(eperunt) in d(ies) sing(ulos) (denarios) X.                         | . 12)                |
| et felic(ia) dixer(unt). precatio cooptationis:                       |                      |
| quod b(onum) f(austum) felix fortunatumq(ue) sit imp(eratori) Cae     | s(ari)               |
| divi Mag(ni) Antonini fil(io) divi Severi nep(oti) M. Au              |                      |
| Antonino pio felici Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) pot(e | state)               |
| co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli), et Iuliae Maesa         | e Au.                |
| g(ustae) aviae Aug(usti) n(ostri), totic                              | ue ¹³)               |
| domo divin(ae) eor(um), senatui populoq(ue) Rom(ano) Quiritib(us)     |                      |
| tr(ibus) Arval(ibus), parentib(us), liberis coniugibusque no          | ostris.              |
| fratrem Arvalem ex s(enatus) c(onsulto)? 14) domin(um) n(ostrum) i    | mp(e <sup>- 25</sup> |
| ratorem) Caes(arem) M. Aurellium Antoninum pium fe                    | elicem               |
| Aug(ustum) collegam                                                   | nobis                |
| cooptamus fel(iciter). et id(us) Iulias 15) ante pronaum aedis Concor | d(iae)               |
| fratr(es) Arval(es) convener(unt) ad coopta                           | ndum                 |
| imp(eratorem) Caes(arem) M. Aurellium Antoninum pium fel(icem         | ) Au-                |
| g(ustum) p(ontificem) m(aximum) tr(ibunicia) pot(estate)              |                      |
| s(ulem) p(atrem) p(atriae) proco(n)s(ulem). adfuerunt I               |                      |
|                                                                       | n(ius)               |
| · I                                                                   |                      |

non sint, probabilitate tamen non carent, cf. acta diei primi p. CCIII v. 15.

FEL(iciter). Postes verbs et ad sacra vocamus ne inserantur obstat histus, qui tot litteras continere nequit, praesertim cum dies cooptationis non possit non indicatus esse. Is videtur fuisse paullo ante idus Iulias, cum pridie idus illas inter sodales Antoninianos (Henzen 6053) et sacerdotes in aede Iovis propugnatoris consistentes (ibd. 6058) Elagabalus cooptatus sit, eodem autem fere die in collegia sacer-

<sup>13)</sup> X[XV] Marinius; sed numerus plane incertus: cf. comm. ad acta diei tertii sacri deae Diae p. 45.

<sup>18)</sup> TOTAQVE lap.

<sup>🗑 14)</sup> de supplemento hoc cf. comm. ad acta cooptationum p. 154.

<sup>15)</sup> FELFEI....... II lap. — Fortasse bis erat positum FEL(iciter)

| 28 | Avitianus, Cn. Catilius 16) Severus, T. Statilius Silianus, C. Sulpic(ius)    | a. 218  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Pollio, T. Fl(avius) Archelaus, L. Armenius                                   |         |
|    | Peregrinus, L. Caesonius Lucillus, M. Fl(avius) Alpinus, ibique adela-        |         |
|    | mantes felicia dixerunt. detulit                                              |         |
| 30 | Primus Cornelianus publ(icus) a comm(entariis) fratr(um) Arv(alium).          |         |
|    | imp(eratore) Antonino Aug(usto) et Advento '7) co(n)s(ulibus)                 |         |
|    | pr(idie) id(us) Iul(ias) in Capit(olio) ant(e) cell(am) Iun(onis) reg(inae)   | Iul. 14 |
|    | fratr(es) Arv(ales) conv(enerunt) ad vota annua suscipienda                   |         |
|    | pro salute                                                                    |         |
|    | et incolum(itate) imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelli Antonini pii fel(icis)  |         |
|    | Aug(usti) p(ontificis) m(aximi) trib(unicia) pot(estate) co(n)-               |         |
|    | s(ulis) p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis), et Iuliae                         |         |
|    | Maesae Aug(ustae) aviae Aug(usti) n(ostri) totaq(ue) dom(o) divin(a)          |         |
|    | eor(um); item ad vota decenn(alia) 18) suscipienda imp(eratoris)              |         |
|    | Caes(aris) M. Aur(elli)                                                       |         |
|    | Antonini pii 19) felicis August(i) p(ontificis) 20) m(aximi) tr(ibunicia) po- |         |
|    | t(estate) co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis); item ad            |         |
|    | lud(os) votivos committend(os) conven(erunt).                                 |         |
| 35 | secui t sca <sup>21</sup> )                                                   |         |
|    | fratr(es) Arval(es) in Capitolio                                              |         |
|    | sue et adclamaverunt feliciss(ime)! **) saepe de no-                          |         |
|    | str(is) ann(is) augeat tibi Iuppiter annos! sis pius et felix, M(arce) A(n-   |         |
|    | tonine  im(perator) C(aesar) Aug(uste)! di te serv(ent)!                      |         |
|    | I                                                                             | a. 219  |
|    | dote II co(n)s(ulibus)                                                        | a. 219  |
|    | piaculum factum mag(isteri) in luco                                           |         |
|    | deae Diae ob ferri inlationem scripturae                                      |         |
| 40 | et scalpturae marmoris porcam piacularem, struibus, fertis et agnam per       |         |
|    | Secundinum (?) tab(ularium) rat(ionis) k(astrensis)                           |         |
|    | et public(08) fratr(um) Arv(alium) 24) piaculum factum                        |         |
|    | ob ferri elationem scripturae                                                 |         |
|    | et scalpturae operis perfecti porca et agna, struibus fertisque per Secun-    |         |
|    | dino (sic) tab(ulario) rat(ionis) s(upra) s(criptae) et per                   |         |
|    |                                                                               |         |
|    | trum) Arv(alium).                                                             |         |
|    |                                                                               |         |

dotum cooptari soliti sint principes novi. Ipso vero illo die Arvales cooptasse non videntur, cum in iis quae sequuntur dicantur eo die votorum annuorum causa convenisse: nam si utraque res eodem die facta esset, repetita non esset nota diei.

<sup>16)</sup> CAI . . . lap.

<sup>17)</sup> AVGF ... DVENTO id.

<sup>18)</sup> cf. a. 238.

<sup>19)</sup> I. . lap.

<sup>20)</sup> AV .. Tr ... id.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) SECVI..TSC/...id., quae litterae quid significent minime assequor.

<sup>22)</sup> D' id.

<sup>23) ...</sup> FFII ... 5 id.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) restitui ex actis a. 220.

(praecedebat in alia tabula actorum diei secundi sacri Arvalium pars prior) a. 219 . . ollas precati sunt, cum pultes conteger(unt), et precati sunt, et osteis apertis per clivum iactaverunt. deind(e) subsell(iis) marm(oreis) consed(erunt) et panes laur(eatos) per |public(os) partiti sunt, et deas unguentaverunt. et aed(es) clusa e(st): omn(es) foras exier(unt). ibi sacerdotes clusi, succinct(i) libellis acc(eptis) carm(en) dic(entes) tripodaver(unt). deinde signo dato publ(ici) introier(unt) et libell(os) recep(erunt) et ante lianuam deae Diae adsteterunt et coronas 1) derectas per COMMCITANTE 2) singulor(um) inferentibus aras 5 contegerunt; et deae coronatae sunt; et de Saturnalibus primis Flavium Archesilaum mag(istrum) creaverunt, ibique felicia dixer(unt). et desciderunt lucum. depositis praetextis cenatoria alba acc(eperunt) et |in tetrastylo epulati 3) sunt; more 1) pompae in tetrastylum fercula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum tran-

Fragmentum actorum inscriptum infra acta anni 90 in tabula reperta in vinea Ceccarelliorum a. 1868. Litterae satis neglegenter exaratae altae sunt mill. fere 7.

Descripsi cum Bormanno et edidi in *Relazione* p. 53. Litterarum specimen delineandum curavi ibid. tab. 1 n. 9 a.

Acta haec, cum Flavius Archesilaus sive Archelaus, qui a. 220 iterum magisterio functus est, v. 6 dicatur magister creatus esse, nec in creatione iteratio indicari soleat, puto fuisse ipsius anni qui praecessit 219. Nam ceteri anni priores fere excluduntur ut 218 214 213, quod eorum et supersunt acta et noti sunt magistri, et 216 212, quod iis sacrum Arvalium faciendum erat a. d. VI IIII III kal. Innias. Restant anni 217 et 215. Sed illi obstat, quod parum probabile est eundem hominem a. 218 et 220 magistrum fuisse, utrique forma actorum: nam cum usque ad annum certe 213 sacrum eodem modo enarrari soleat (a. 214 ea pars servata non est), diversissimus modus primum in actis s. 218 apparet, ut Elagabalus videatur morem mutasse; acta autem de quibus agitur simillima sunt a. 218. Eaudem ob causam anni, qui sunt priores a. 212, excludendi sunt. Accedit, quod ipse Flavius Archesilaus in actis tantum annorum 218 220 224, P. Aelius Secundinus et Saenius Donatus annis 224 et 231 commemorantur, nec antes ulla eorum mentio invenitur. Fieri tamen potest ut sit anni posterioris.

- 1) CORONAP lapis.
- 2) de lectione cum plane constet, neque tamen intellegi possint litterae in tabula exaratae, quadratarii neglegentia nonnulla omissa esse ostendit Mommsenus, qui restituit sic: et coronas derectas per comm(entariensem) citante singulor(um) [nomina magistro, calatoribus singulorum] inferentibus aras contegerunt: cf. Relazione p. 55,2. De singulis cf. comm. ad acta diei secundi sacri deae Diae p. 33.
  - 3) EPVLATC. lapis.
  - 4 MORAE id.

Q sierunt. post epulas sportulas accep(erunt) singul(i) praes(entes) dena-|rios c(entenos) 5) et rosam solut(am) acc(eperunt) et felicia dixer(unt). 10 deinde mag(ister) Ael(ius) Secundinus latum sumsit et ricinium 6); superaccep(it) coron(am) pactilem roseam et super carceres adscendit et sign(um) quadrig(is), big(is), desullt(oribus) misit 7), praesid(entibus) Fl(avio) 8) Archesilao et Saenio Donato ad cretam. Mai 20

XIII k(alendas) Iun(ias)

in domum P. Aeli Secundini mag(istri) fratr(es) Arval(es) ad consumm(andum) sacrific(ium) deae Diae convenerunt et epulati sunt et ture et vino fecerunt, ministrantib(us) puer(is) pa-

trim(is) et matrim(is) senator(um) filis, qui supra, fruges livatae (sic) sunt. per calatoribus ministrantibus

(sic) et per pueros praetextatos cum publicis ad aram retulerunt: deinde lampadibus incensis pariter tuscanicas 9)

contigerunt cet.

15

<sup>5)</sup> PRAESIC id

<sup>6)</sup> IRICINIVM id.

<sup>7)</sup> AVSIT id.

<sup>8)</sup> EL.id.

<sup>9)</sup> TVSCMIAS id.

hoc anno cenaverunt singuli dies singulos ad Fl(avium) Archelaum mag(istrnm) (iterum) (denaris) centenis in VI IIII III k(alendas) Iun(ias). Mai 27.29.30 adfuerunt T. Statilius Silianus, M. Iunius Hermogenes, M. Fl(avius) Alpinus. Grato et Seleuco co(n)s(ulibus) VII id(us) Mai(as) piaculum factum mag(isteri) (secundi) Fl(avi) Archelai Mai 9 in luco deae Diae ob ferri inlatione (sic) scripturae et scalpturae marmoris per Fl(avium) Archelaum c(larissimum) v(irum) fratrem Arval(em) et public(os) et a sacris, porcam piacular(em), struibus fertis, et agnam, quorum extae redditae sunt. isdem co(n)s(ulibus) piaculum factum ob ferri elationem scripturae et scalpturae operis perfecti per eos quos supra, et per Primum Cornelianum comm(entariensem) et public(os) fratr(um) Arval(ium).

Tabula marmorea, quae in luco Arvalium fulcrum videtur fuisse lateris subsellii vel cathedrae, effossa anno 1778 una cum tabula actorum a. 218, cum fundamenta iacerentur sacrarii Vaticani MAR. Nunc extat in aditu eiusdem sacrarii.

Descripsit Bormann. Edidit Marini in folio singulari inscripto acta fratrum Arvalium sub imp. M. Aur. Antonino Elagabalo ex marmoribus modo in urbe repertis descripta, et Arv. tab. XLII.

Anni esse 220 ostendunt consules anni subsequentis, qui fasces gerebant, cum acta in luco in marmore exarabantur. — Primo capite continetur extrema pars actorum sacri mense Maio facti. 10

15

a. 221

a

h

XIII k(alendas) Iun(ias) cet. (sequuntur acta sacri die tertio ab Arralibus in domo consummati) deinde lampadibus incensis pariter tuscanicas contigerunt, quas per calatores domos suas miserunt. hoc anno cenatum est in dies sing(ulos) (denaris centenis) XVI XIIII XIII k(alendas) Iun(ias); pueri cenav(erunt) n(umero) IIII et sportulas acc(eperunt) in dies sing(ulos) (denarios)... et felicia dixerunt. illo die in pronao aedis Concordiae per Ael(ium) Secundinum(?) mag(istrum) in loc(um) Domiti Ane..... ex litteris imp(eratoris) Caes(aris) M. Aur(eli) Antonini Pii felicis Aug(usti) illum fratrem Arvalem cooptarunt 1).

smp(eratore) Caes(are) M. Aur(etto) Antonino Aug(usto) IIII, M. Aur(etto)
Severo Alexandro Caesare Aug(usto) co(n)s(ulibus) XVI kal(endas)

Fragmenta reperta in vinea Ceccarelliorum a anno 1867, b anno 1868, c anno 1869, litteris parum bonis altis mill. 9.

Descripsi cum Bormanno et edidi a in Annalibus instituti archaeol. 1867 p. 289, a et b in Relazione p. 80.

Fragmenta aetatis fere Caracalli vel Elagabali esse cum nomina declarent Statilii Siliani et Armenii Peregrini (cf. a. 213. 218. 220), notam consulatus quae extat b v. 4...e Aug. 'cos. rettuli ad a. 222, quo fasces ordinarios gesserunt Elagabalus et Alexander Caesar (Relaz. p. 80). Nam quod contra dixit Mommsenus (l. c. p. XIV), Caesarem nominari non potuisse Augustum, Alexander ipso hoc anno, quo consul erat, factus est Augustus. Arvales igitur, qui eo tempore non signabant in actis nisi

consules ordinarios, cum acta a. 222 inciderent, no mini Alexandri titulum Augusti adscribere debebant. At quod Mommsenus proposuit legendum [frair]e Aug(usti) et referendum ad Getam consulem a. 203, eo refellitur, quod cum tum iterum consul esset, iterationis nota omitti non poterat.

bc de supplementis fragmentorum quamquam fere constat, non constat de divisione versuum.

¹) de cooptatione fratris agi verba quae supersunt LOC · DOMITIANLL manifesto ostendunt. Nomen magistri desumpsi ex actis inlationis ferri, ubi vide.

P. Aelius Secundinus commemoretur, eundem hoc quoque loco nominatum esse conieci: quod si recte feci, magister anno 221 fuit iterum, cum primum anno 219 magisterio functus sit.

<sup>2)</sup> SCAPTVR lapis.

<sup>3)</sup> piaculum ob ferri inlationem scripturae magisterii peracti hac aetate fieri solebat ab ipso magistro eius anni, cuius acta incidebantur (cf. a. 220 225). Itaque cum inter Arvales annis 219, 224, 234

# IMP. CAESAR M. AURELIUS SEVERUS ALEXANDER PIUS FELIX AUGUSTUS.

| adfuerunt                                                                 | a. 224 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| T. Fl(avius)') Archelaus                                                  | ab     |
| Saenius Donatus, L. Fabius Fortunatus. VII id(us) Nov(embres) 1)          | Nov.   |
| fratres Arval(es) in luc(o) d(eae) D(iae) via Camp(ana) 3) apud lap(idem) |        |
| (quintum) conv(enerunt) per C. Porc(ium) Priscum                          |        |
| mag(istrum), et ibi imm(olaverunt), quod vi tempestat(is) ictu fulmin(is) |        |
| arbor(es) sacr(i) l(uci) 4) d(eae) D(iae) attact(ae)                      |        |

Tabula marmorea Romae effossa anno 1570 SCAL. olim apud Fulvium Ursinum VRS. (inde constat eam repertam esse in vinea Ceccarelliorum cum Ursinianis ceteris). Anno 1704 in aedibus Farnesiis ad campum Florae eam fuisse tradit MAR.(em. ad Grut.). Postea in plures partes rupta est: a nescio quomodo sibi comparaverit FEA, eiusque partem inferiorem possidebat nuper Pierius rerum antiquarum institor: a quo emit rerum antiquarum Romae curator Petrus Rosa. Complectitur partem tabulae quae intuenti sinistra est, versuum autem singulorum litteras plus minus vicenas; — fragmentum b partis alterius versus priores 10 magna ex parte complexum iam periit; — c reliquam tabulae partem continens in aedibus privatis Romae quidem descripsit, sed quo tempore opus de Arvalibus conscriberet, Casertae in museo Francisci Danielis servari tradidit MAR. (Arv.): postea in museum publicum Neapolitanum illatum est MOMMS. FIOR. ibique adhuc servatur. — Litterae altae mill. 9—10.

Totum fragmentum exhibet Ursinus ad Caton. cet. p. 220, 12 (inde Grut. 121, 1 nescio unde correctum, et ab ipso, ut videtur, Ursino Ligorius Taur. vol. 18 f. 65, Victorius cod. Monac. Lat. 743 f. 131, Scaliger sched. Paris. fonds Dupuy 461 f. 76, Lipsius auct. p. 16, cod. Papenbr. Leid. 6 f. 98, Busbequius apud Pighium in Grut. corr. 1); a descripsit Fea fastin. 44, eiusque partem inferiorem inde a v. 18 ipse descripsi; — c descripsi exectypo chartaceo. Totum fragmentum exhibent Marinius Arv. tab. XLIII, inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) I n. 124, Fiorelli catal. n. 71 (e Marinio

Or. 961); contulit Mommsenus I. N. p. XXII.

Ea quae iam perierunt ex Ursino fere desumpsi: in parte superiore fragmenti a Feam secutus sum. Subiunxi variam lectionem eius partis quam non vidi.

- 1) solus Fea exhibet, qui sic habet: 11L.
- <sup>2</sup>) VII ID NOV (AVG Ligor.) supra totum documentum posuit Urs.
  - 2) CAMPANA Urs. fragm.
- 4) LVC id. ibd., L Ligor. Papenbr. Grut., LVCI Lips. Vict.

a. 224 arduer(int), ear(um)q(ue) arbor(um) eruendar(um), ferr(o) fendenda-|r(um) adolendar(um), 5) commolendar(um), item aliar(um) restituendar(um) causa operisq(ue) inchoandi o aras |temporal(es) sacr(as) ') d(eae) D(iae) reficiend(i), eius rei causa lustr(um) miss(um) suovetaurilib(us) maio-|r(ibus); item ante aed(em) d(eae) D(iae) b(oves) f(eminas) a(uro) i(unctas) n(umero) II, item ad a c |ar(as) tempor(ales) dis inf(ra) s(ub) s(criptis): Ian(o) patr(i) |ariet(es) II, Iovi verbec(es) II, Marti patri ult(ori) ar(ietes) n(umero) II, sive deo sive deae |verb(eces) 8) II, Iun(oni) d(eae) D(iae) ov(es) n(umero) II, Virginib(us) div(is) ov(es) n(umero) II, Fam(ulis) div(is) verb(eces) n(u-|mero| II, Larib(us) verb(eces) n(umero) II, Matri ') Lar(um) lov(es) n(umero) II. Font(i) 10) verb(eces) n(umero) II, Flor(ae) ov(es) n(umero) II, Sum-|ma(no) pat(ri) verb(eces) atros II, Vestae matri ov(es) II, Vestae deor(um) dear(um)q(ue) 11) ov(es) II; item Adolend(ae) Coin-|q(uendae) ov(es) II; et ante Caesar(eum) Genio d(omini) n(ostri) Severi Alexandri Aug(usti) t(aurum) a(uratum); 12) litem divis n(umero) XX verbec(es) XX. Dec. 10 IIII id(us) Dec(embres) fratres Arval(es) in luco deae Diae via Campana |apud lap(idem) (quintum) convener(unt) per C. Porc(ium) Priscum mag(istrum), et ibi immolav(erunt), quod 15 ab ictu fulminis arbores luci sacri d(eae) D(iae) attactae arduerint, earumq(ue) arborum adolefactarum et coinquendarum, et quod in eo luco 18) sacro aliae sint repositae et arae temporal(es) refectae, ferri effer(endi), huius 14) oper(is) perfecti causa lustrum missum suovetaurilib(us) maioribus

s) PENDENDAR Urs., PONENDAR ex arbitrio Ligor; FENDENDAR pro findendarum coniecit Gesnerus: cf. Marinius (p. 679) qui quod ipse de poena arboribus pendenda proposuit (p. 680), id nemini eum persuasurum esse puto: in ipsa tabula scripsit perdendarum. — COLENDAR Lig. Vict. Lips. Papenbr. Busbeq. pro ADOLENDAR.

<sup>6)</sup> INCROANDI Urs., INCHOANDI Lips. Busb., INCKOANDI Vict.

<sup>7)</sup> ARAE omnes; credi possit scribendum esse arae temporalis.... reficiendae, sc. causa; sed de pluribus aris agi ostendit v. 17, ideoque correxi. Marinius post verbum sacr verbum LVCI

inserit, dubitans num explicandum sit SACR(arii); fortasse sacras?

SACR(arii); fortasse sacras?

\*) VERBEC Urs. fr., VERB ceteri.

<sup>9)</sup> MATR Urs. fr., MATRI ceteri.

<sup>10)</sup> FONT. VER Urs. fr

<sup>11)</sup> VESEOR-DEOR-DEORQ lapis.
12) verbaITEM·ADOLEND·COINQ·
OV·II·ET·ANTE CAESAR GENIO
D·N·SEVERI ALEXANDRI AVG·
T·A·ITEM om. Ligor. Vict. Lips.
Papenbr.: inde et ex falsa lectione
COLENDAR (5) ab uno exemplo eos
pendere constat.

<sup>13)</sup> ET IN EO LVCO lap.

<sup>14)</sup> EFFERRVIVS id.

19 adfuer(unt) P. Ael(ius) Secundinus, T. Fl(aet cetera q(uae) s(upra). vius) Archesilaus, 15) M. Fab(ius) Fortunatus, M. Saen(ius) 16) Donatus. 20 Fusco II et Dextro co(n)s(ulibus) XIIII 17) k(alendas) Mai(as) in luco deae Diae p(iaculum) f(actum) mag(isteri) 18) L. Porci Prisci ob April. 18 ferri inlationem scriptur(ae) et scalptur(ae) marmor(is) causa, immol(ante) ipso mag(istro) porcam et agnam, struib(us) et fertis, 19) et extas reddid(it) ad aram, ministrantibus public(is) et praesentibus 10) a sacr(is) d(omini) n(ostri) Aug(usti); item immolavit ob ferri elationem scripturae et scalptur(ae) 21) et operis perfecti III non(as) | Mai(as) per Porc(ium) Philologum 12 calat(orem) et per public(os) fratr(um) Arvalium.

In aversa tabulae litteris maximis legitur

Septimius

Antoninus

ut solus Marinius notavit.

<sup>15)</sup> ARCRESILAVS id.

<sup>16)</sup> SAENIVS Urs. (fr.) Ligor. Lips.

<sup>17)</sup> XIII Urs. (fr.) Ligor. Vict. Lips.

Busb., XIIII Papenbr. Grut.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) magisterio perperam Mar.; terminatum enim erat magisterium Porci Prisci Saturnalibus anni 224.

<sup>19)</sup> EFFERTIS lap.

<sup>20)</sup> PRELENTIBVS id.

<sup>21)</sup> SCALCTVR id.

<sup>22)</sup> PRILOLOGO id.

| Ian. 3 III non(as) Ianuar (ias)                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| fratres Arvales in Capitolio ante cellam Iunonis reginae convenerunt ad    |
| vota annua solvenda et suscipienda pro salute imp(eratoris)                |
| Caes(aris)                                                                 |
| divi Severi Pii nepotis, divi Magni Antonini Pii fili, M. Aur(elli) Severi |
| [!!!!!!!i *) pii felicis Aug(usti) p(ontificis) m(aximi) trib(unicia)      |
| pot(estate) X co(n)s(ulis) III p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis),         |
| et Iuliae                                                                  |
| Mammaeae matris Aug(usti) n(ostri) et castrorum, senatus ac patriae s      |
| totiusque domus divinae eorum, hoc die immolavit 3) C. Por-                |
| cius Priscus mag(ister)                                                    |
| Iovi b(ovem) m(arem) a(uratum) Iunoni reginae b(ovem) f(eminam) a(u-       |
| ratam), Minervae b(ovem) f(eminam) a(uratam), Saluti publi-                |
| cae p(opuli) R(omani) b(ovem) f(eminam) a(uratam). adfue-                  |
| runt C. An-                                                                |
| nius Percennianus, L. Lorenius Crispinus, L. Fab(ius) Fortunatus, L.       |
| Alfenius Avitianus.                                                        |
| Ian. 7 VII idus Ianuar(ias)                                                |
| in pronao aedis Concordiae fratres Arvales convenerunt ad indicendum       |
| sacrificium deae Diae in XVI XIIII XIII kal(endas) Iun(ias).               |
| adfuerunt C. Por-                                                          |
| cius Priscus mag(ister), P. Ael(ius) Secundinus, M. Saenius Donatus, 10    |
| C. Annius Percennianus                                                     |
|                                                                            |

a. 231 . . Claudio Pompeiano et T. Flavio Peligniano 1) co(n)s(ulibus)

Fragmentum effossum anno 1778 in villa Justinianea prope S. Ioannis in Laterano, postea in aedibus Iustinianeis MAR.

Descripsit Marinius et edidit una cum actis a. 218 et 220 in folio singulari inscripto acta fratrum Arvalium sub imp. M. Aur. Antonino Elagabalo ex marmoribus modo in urbe repertis descripta, ed. 2; postea in Arv. tab. XLIIII. Eiusdem restitutionem fere secutus sum.

<sup>1)</sup> De cognomine alterius consulis dubitavit Marinius (p. 700; cf. p. 821); sed. cf. nunc Chronogr. anni 353 in fastis et Brambach I. Rh. 1034.

<sup>2)</sup> nomen Alexandri scalpro deletum.

<sup>3)</sup> de supplementis cf. a. 183.

<sup>4)</sup> hoc caput referendum fortasse est ut videtur, ab Alexandro susceptam; ad expeditionem Parthicam hoc anno, cf. Eckhel 7 p. 273 seq.

### ALEXANDRI A.

#### anni incerti.

| foculi ornati ') caespite ante ianuam                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| coniunct lacte iocinfa *)                                                |
| anis super caespite fecer(unt). item                                     |
| tis irib praepant. 1) deinde in aedem intraverunt et ollas               |
| praecati sunt et contigerunt pultes. praecati ) colleg(ae) et mag(ister) |
|                                                                          |
| et flamen                                                                |
| clivum iactaverunt                                                       |
| deinde osteis reclusis subsell(is) marmoreis con-                        |
| sederunt, et                                                             |
| panes laureatos per famil(iam) et offic(ium) divis(erunt); item de aede  |
| exierunt et re-                                                          |
| versi ad aram thesauros dederunt et flam(en) Donatus duos colleg(as)     |
| sumptis *) ad                                                            |
| fruges petendas misit et mag(ister) et flamen cum scyphis 10             |
| vino repletis et acerris                                                 |
|                                                                          |

Fragmentum litteris altis mill. 7-8, repertum anno 1867 in vinea Ceccarelliorum, nunc apud Angelum Pellegrinium.

Descripsi et edidi in Ann. inst. arch. 1867 p. 292.

Donatus flamen (v. 9) cum videatur esse Saenius Donatus qui in actis a. 219, 224, 231, ALEX. B. commemoratur, fragmentum referendum est ad aetatem fere Elagabali vel Alexandri, cui etiam formae litterarum respondent. Neque tamen spectat ad a. 218 et 219, ex quorum actis idem caput superest, nec anno 220 videtur tribui posse propter formam litterarum et lapidis. Actorum autem a. 221 litterae valde quidem similes sunt neque tamen ita, ut ad hunc annum

fragmentum tuto referri possit. Quae cum ita sint, ad imperium potius Alexandri referendum erit, licet de anno nihil enucleare, contigerit.

De singulis nota haec: 1) \iI lap.

- 2) Litterae ut clarae sunt, ita quid sibi velint non perspicio, videntur enim verba nimis breviata esse.
  - 3) hic quoque mihi omnia obscura.
  - 4) PRAECAII lapis.
  - 5) ACCIP id.
  - 6) A. ERTIS id.
  - 7) SVRSEIL id.
  - 8) SV: potest etiam fuisse summoto,

|       |         |   | <br>       | ` -   | it); deind | • •      |        |     |
|-------|---------|---|------------|-------|------------|----------|--------|-----|
| tripo | daverun | ! | <br>       |       | fec(       | (erunt); | deinde | cor |
|       |         |   |            |       | cum        | ·°)      |        |     |
|       |         |   | <br>deinde | in ae | de revers  | i        |        |     |
|       |         |   |            |       | ato public |          |        |     |
|       |         |   | <br>       |       |            |          |        |     |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, lectio certa; quid subsit assecutus non sum. — Supplementa petita sunt ex actis a. 218 et 219.

#### ALEXANDRI B.

#### anni incerti.

| fratres Arvales ante pronaum aedis Concordiae convenerunt et M. Saenium                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donatum magistrum annuum in locum demortui                                                  |
| nominaverunt. 1) M. Saenius Donatus magister                                                |
| diem sacris indixit qu')                                                                    |
| X                                                                                           |
| non(as) Mai(as)                                                                             |
| fratres Arvales in luco deae Diae via Campana apud lap(idem) (quintum)   convenerunt per M. |
| Saenium Donatum mag(istrum). operum luci sacri inchoandorum causa                           |
|                                                                                             |
| s suovetaurilibus maioribus 4).                                                             |

Fragmentum repertum anno 1858 in coemeterio Callisti inter vias Appiam et Ardeatinam, litteris parum bonis altis mill. 6—8.

Edidit de Rossi Ann. inst. arch. 1858 p. 74 et aeri incidit ibd. tab. D: de restituendo fragmento disputavit l. c. p. 74-79, supplementaque eius, etsi non omnia certa sunt, paucis mutatis recepi.

Saenius Donatus cum in actis annorum 219, 224, 231 commemoretur, hoc quoque fragmentum ad aetatem Elagabali vel Alexandri videtur referendum esse. Iam vero ex actis annorum imperii Elagabali omnium fragmenta supersunt, eaque neque scripturae plane respondent frustuli de quo agimus, et locis effossa sunt a via Appia longe distantibus, nec probabile christianos, cum acta Arvalium ad contegendos coemeteriorum loculos adhiberent, fragmenta detulisse.

Itaque cum fragmentum imperio Elagabali tribui non posse videatur, ad imperium Alexandri referri tuto poterit.

- 1) caput hoc spectare non potest ad magistrum mense Maio e lege creatum, cum nec dies nec formula satis respondeant. Itaque cogitavi de magistro suffecto in locum mortui.
- <sup>2</sup>) litterae tam incertae sunt, ut dubitet Rossius, utrum legendum sit INDIXITQV, an INDIXERVnt: hoc posito, addendum erit cum collegis.
  - 3) erat fortasse promagister.
- 4) supersunt versus subsequentis vestigia quaedam litterarum dimidiatarum, quas Rossius in imagine aeri incisa signat, omittit in titulo restituto.

### ALEXANDRI C.

anni incerti.

| VII id(us) Ianuar(ias)                                                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| in pronao aedis Concordiae fratres Arvales sacrificium deae Diae indixe-  | Ian. 7 |
| runt, ibique mag(ister) cet. sacrifi-                                     |        |
| cium deae Diae cum fratribus Arval(ibus) indic(it): ') quod               |        |
| bonum faustum                                                             |        |
| felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caes(ari) M. Aur(ellio) Se- |        |
| vero Alexandro Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) po-            |        |
| l(estate)                                                                 |        |
| co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli), divi Magni Antonini p(ii)   |        |
| f(ilio), divi Severi nep(oti), et                                         |        |
| Iuliae Mammaeae Augustae matr(i) Aug(usti) n(ostri) et castrorum et       |        |
| senatus                                                                   |        |
| et patriae, totique d(omui) eorum, s(enatui) p(opulo)q(ue) R(omano)       |        |
| Q(uiritibus), fratribusque                                                |        |
| Arvalibus: sacrificium deae Diae hoc anno erit an(te) d(iem) ) XVI        |        |
| (VI?) k(alendas) Iun(ias)                                                 |        |
| domi, ante d(iem) XIIII (IIII?) k(alendas) Iun(ias) luco et domi, ante    |        |
| d(iem) XIII (III?)                                                        |        |
| k(alendas) Iun(ias) domi. adfuerunt cet.                                  |        |

Fragmentum olim apud Ursinum VRS. (repertum igitur videtur in vinea Ceccarelliorum) postea Velitris in museo Borgiano MAR. nunc in museo Neapolitano MOMMS. FIOR. Litterae parum accuratae, altae mill. 10—12.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Ediderunt Ursinus ad Caton. cet. p. 223, 18 (inde Grut. 122,4); Marini Arv. tab. XXXXV: inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) I n. 125; Fiorelli catal. 72. Cf Mommsen I. N. p. XXII.

1) ARVALDIC lapis: Marinius resti-

tuit sic: adstantibus fratribus Arvalibus...... magister cet. fratribus] Arval(ibus) dic(ens), perperam. Pro [in] DICit potest scriptum fuisse [in]DICunt; cf. comm. ad acta indictionis p. 7.

2) AN Urs., ANI Momms., AND Mar. Fior. ego.

## ALEXANDRI D.

#### anni incerti.

| (praecedunt acta sacri die tertio in domo consummati)                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| pueri cenaverunt senatorum fili n(umero) IIII qui supra. in dies singul(0s) |
| ( ) acceperunt et felicia dixerunt. illo die in pronao aedis Con-           |
| () acceperunt et felicia dixerunt. illo die in pronao aedis Con-            |
| coratae per mag(istrum) in tocum ittus ex                                   |
| litteris                                                                    |
| imp(eratoris) Caesaris illius illum fratrem Arvalem cooptarunt. illo die    |
|                                                                             |
| mag. et                                                                     |
|                                                                             |
| immolavit? cet.                                                             |

Fragmentum repertum in vinea Ceccarelliorum anno 1869, litteris parum bonis, altis mill. 9.

Descripsi.

Litterae perquam similes sunt scripturae actorum a. 221, cum autem fragmentum neque his tribui possit propter diversa versuum intervalla, nec in actis annorum qui praecedunt ei locus sit, ad imperium Alexandri videtur tuto referri posse. Reliquiae vv. 4 et 5 spectant fortasse ad piaculum ob ferri inlationem factum, nimis tamen exiguae sunt quam quae restitui possint.

# IMP. CAESAR M. ANTONIUS GORDIANUS PIUS FELIX AUGUSTUS.

Fragmentum olim apud Ursinum VRS. (repertum igitur videtur in vinea Ceccarelliorum); deinde in aedibus Farnesiis MAR. nunc in museo Neapolitano MOMMS. FIOR. Litterae satis bonae, altae mill. 7-10.

Descripsi ex ectypo chartaceo. Ediderunt Ursinus ad Caton. p. 222, 16 (inde Grut. 122, 2; Marini tab. XXXXVI; inscript. vet. mus. Borb. (Neap. 1857) I n. 126; Fiorelli catal. 73: cf. Mommsen I. N. p. XXII.

Pertinet ad vota annua et decennalia suscepta, postquam interfectis Pupieno et Balbino Gordianus imperium auspicatus est: id quod ante diem 22 mensis Iunii factum esse ipsius Gordiani ostendit rescriptum a. d. X kalendas Iulias factum (cod. II, 10, 2; cf. Borghesi Bull. nap. n. s. VII p 45). Itaque v. 2 scribendum erit VI Idus Iunias, non Augustas, ut proposuit Marinius, quem in explendo fragmento secutus sum. Ceterum cf. comm. ad acta votorum pro salute novi principis susceptorum p. 106 seq.

| <u></u>                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| IIII                                                                     |
| fratres Arvales in Capitolio ante 3) cellam Iun(onis) reg(inae) convene- |
| r(unt) ad vota suscipien-                                                |
| da, quod imp(erator) ') Caes(ar) M. Anton(ius) Gordianus ') p(ius) f(e-  |
| lix) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate)            |
| IIII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae)                                     |
| HVMMIGVADMDIPIOCAGMILAQVE ) Furiam Sabiniam Tranquil-                    |
| linam                                                                    |
| Aug(ustam) liberorum creandorum causa') duxerit. adfuerunt Iasdius       |
| Aemilianus Honoratianus ) magister L. Fabius                             |

aedis conservatorii S. Paschalis; deinde apud Marangonium MARANG, qui dono dedit ecclesiae S. Mariae Transtiberinae MARIN. Ibi hucusque servabatur in sacrario, nunc visitur muro insertum in porticu ante ecclesiam. — Litterae pessimae lectuque difficiles, altae mill. 6.

Descripsi ex ectypo chartaceo et ipsum lapidem diligenter contuli. Ediderunt et in aere incideruut Marangoni cose gentilesche p. 488 (inde Irico in Calògerà raccolta t. 38 p. 225) et Marini tab. XL, parum accurate.

Vv. 2-8 ad vota pertinere ob matrimonium principis concepta verba ostendunt quae sunt *liberorum creandorum causa* (v. 6). Itaque cum de nomine Gordiani constet, fragmentum tribuendum est anno 241, quo Furiam Sabiniam Tranquillinam ille duxit (Eckhel 7, 311.318), eiusque nominain fine v. 5 restituenda sunt.

Fragmentum lectu difficillimum, cum et summa neglegentia exaratum sit, ut saepe vix distinguantur litterae I et T, P et C, G et Q, et scateat verbis ac formulis breviatis, quae ne collatis quidem documentis aliis satis explicentur. Subiunxi variam lectionem Marinii.

- 1) INLOCVN...... IIIAU VI AA Mar. diagr., om. in tabula typis expressa. Versus videtur pertinere ad acta cooptationis.
  - 2) om. Mar.
- a) ANIECELL lapis, ANÉTHO Mar. diagr., MAETILI id. tab.
- 4) IMG lap., IMG Mar. diagr., IMP id. tab.
- b) MANTON · COMOA id. diagr., MANTOCONIN tab. Interpretatus est M. Antoninus pontifex maximus.
- 6) quid hoc versu lateat non perspicio, nisi forte litteris 6 prioribus significatum est HVM[an]I G (eneris). De litteris certe constat, nec differt Marinius nisi eo, quod pro CAG habet GAG.
  - 7) C., Mar.
- 8) HONOOATIANVS lapis, HONO-CATIANVS Mar.

| 8  | Fortunatus ) Victorinus, P. Manilius 10)                                             | <b>a. 241</b><br>Mai 17 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10 | in domum Iasdi 11) Aemiliani Paulus Ic 12) promag(ister)                             |                         |
|    | ture et vino                                                                         |                         |
|    | sacrificium deae Diae concepit prima luce et fruges ar(idas) et vir(ides)            |                         |
|    | · contigit                                                                           |                         |
|    | et panes 18) laureatos, et deam 16) unguentavit. item fratres Arvales                |                         |
|    | ture et vino fecer(unt) et fruges virides et aridas contigerunt                      |                         |
|    | et deam's) unguentaver(unt) et in cathedris's) consederunt. item post meri-          |                         |
| 15 | die mag(ister) lotus 17) cenatorio albo ac pueri 18) praetextati patri-              |                         |
|    | mi et matrimi 10) senatorum filii, Bo                                                |                         |
|    | Iulianus, L. Ale(ius) Ver(us), 20) Avit(ius) Avitianus in cathedris                  | •                       |
|    | conseder(unt) et epulati sunt. postea cenatoria alba fratres                         |                         |
|    | Arv(ales) 21) acc(eperunt) et toralem segmentatum 22) et epulati sunt                |                         |
|    | (vel et ture et vino fecerunt),                                                      |                         |
| 20 | ministr(antibus) puer(is) praetextatis, et cum <sup>23</sup> ) publicis ad aram ret- |                         |
|    | tuler(unt), et unguenta                                                              |                         |
|    | acc(eperunt) et coron(as) convival(es); mantelis pultes? 14) contige-                |                         |
|    | r(unt) el co-                                                                        |                         |
|    | ronas, et sport(ulas) 25) acc(eperunt) sing(uli) (denarios) (vicenos quinos)         |                         |
|    | per                                                                                  |                         |
|    | Arescontem Manilianum comm(entariensem)                                              |                         |
|    | INIRIVNIDVPLQ EA COMM AED                                                            |                         |
| 25 | IITR·XIIN·XXIII SING·* XLV ET C                                                      |                         |
|    |                                                                                      |                         |

FOCTVNATVS lapis, Mar.; nomen
 L. Fabii desumpsi ex a. 224 et 231.

<sup>10)</sup> MANILI Mar.

 <sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) IASbI id., perperam; cf. C. I. L.
 3, 797. 798 et Ann. inst. arch. 1852
 p. 315 n. 39.

<sup>12)</sup> IL Mar fortasse recte.

<sup>13)</sup> FIDNES id. diagr., FIPANES id. tab.

<sup>14)</sup> DEM id. tab.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) EIDEMA id. diagr., EIDEAM id. tab.

<sup>16)</sup> INCAI HE lapis, INCAIHP Mar. diagr., INCAIN id. tab.

<sup>17)</sup> LOIVS lapis, Mar.

<sup>18)</sup> PVB. Mar.

<sup>19)</sup> MATRMI lapis, Mar.

<sup>20)</sup> VIR iidem.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) MAV lapis, AMV Mar. diagr., ARVAL id. tab.

<sup>22)</sup> SEGMENTAM Mar. diagr.

<sup>23)</sup> ETO id. diagr., ETC id. tab.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) nescio num recte hoc loco pultes inserverim; cf a. 218 a, 12 et 219.

<sup>25)</sup> SCORT Mar.

vv. 24 seqq. divisiones indicari ministris Arvalium factas intellexit Marinius p. 520: singula plane obscura.

### FRAGMENTA AETATIS INCERTAE.

#### A.

#### Pagina I.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. Petronius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priscus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI (XVI) k(alendas) Iun(ias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in domo mag(istri) fratres Arvales praetexts sacrificium deae Diae ture et vino fecerunt, ibique discumbentes torce libus segmentatis con libus segmenta |
| Pagina II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in luco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tor. c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Fragmentum litteris pessimis, altis mill. 10 in vv. 1, 3, 4, mill. 18 in v. 2, repertum anno 1867 in vinea Ceccarelliorum.

Descripsi et edidi in Ann. inst. arch. 1867 p. 288.

Verbum praletextati (v. 5) ad primum diem sacri deae Diae fragmentum referendum esse ostendit: sequitur consules commemoratos v. 3 suffectos esse, nec cogitari posse aut de anno 200, quo Aufidius quidam Victorinus fasces ordinarios gessit, aut de anno 183, quo iterum consul fuit alius Aufidius Victorinus. At

potest indicatus esse huius consulatus prior, de cuius anno nihil constat: et, quamquam parum bene litterae exaratae sunt, apex tamen in voce cos positus ad aetatem paullo antiquiorem bene convenit. Frustulum quod superest paginae 2 nimis parvum, quam quod possit restitui: videtur referri posse ad piaculum in luco factum.

### B.

|   | ex pagina priore non remanet nisi littera $I$ ; in pagina altera leguntur haec:                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , |                                                                                                                                                                              |
|   | Iun(ias) is                                                                                                                                                                  |
|   | luco dese Diae (pro?)magister ad aram immola-<br>vit porcilias piaculares II luci coinquiendi et operis faciend;<br>ibique baccam honorariam albam ad foculum immolavit cet. |
|   |                                                                                                                                                                              |

Fragmentum repertum anno 1869 in vinea Ceccarelliorum, litteris alterius, ut videtur, saeculi, altis mill. 11-12.

Descripsi.

Dise, nec ante aetatem Commodi videtur supplementa desumpsi. Potest tamen exaratum esse: verbum enim porcilias etiam restitui ex actis a. 213.

Spectat ad diem alterum sacri deae primum legitur in actis a. 183, ex quibus

C.

Fragmentum ibidem repertum anno 1868, litteris altis mill. 10—12.

Descripsi. et prioribus Domitiani annis, quibus nonSpectat ad diem alterum sacri deae dum commemorantur praesidentes ludis,
Diae, et recentius esse videtur anno 81 qui primum laudantur a. 87.

D.

a.

# me sacr(ificio vel sacro) facto

b.

propterea
ab

c.
....aug....
....s.h

d.

bonas preces posco uti sies volens propitius.....

Fragmenta haec a consueta actorum ratione recedunt, nec quomodo restitui possint intellegitur.

a. rep. a. 1868, litteris pessimis aevi recentioris altis mill. 10-12. Descripsi.

. . . . . imo iisque qui . . . . . . . . . . . . pre-

- b. rep. a. 1869. Descripsi.
- c. rep. a. 1869, litteris magnis. Descripsi.

cari volo

d. Fragmentum optimis litteris MAR. olim apud Ursinum VRS. deinde in aedibus Farnesiis MAR.

Edd. Ursinus ad Caton. 223, 19 (inde Grut. 122, 5) et Marini tab. XLVII, qui vidit.

Inter acta Arvalium refertur utpote ab Ursino cum ceteris eorum fragmentis

editum. De restituendo fragmento cf. Marini p. 705, qui laudat Catonem r. r. 134 et 139, Gruterum 229, titulum Salonitanum C. I. L. 3, 1933.

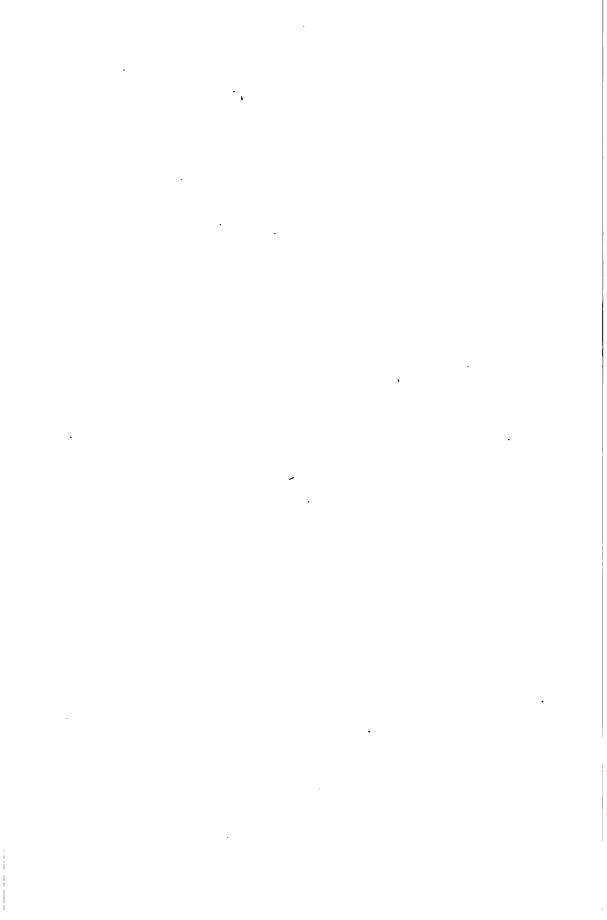

# FRAGMENTA FASTORUM ANNI IULIANI FASTORUMQUE MAGISTRATUUM IN LUCO FRATRUM ARVALIUM REPERTA.

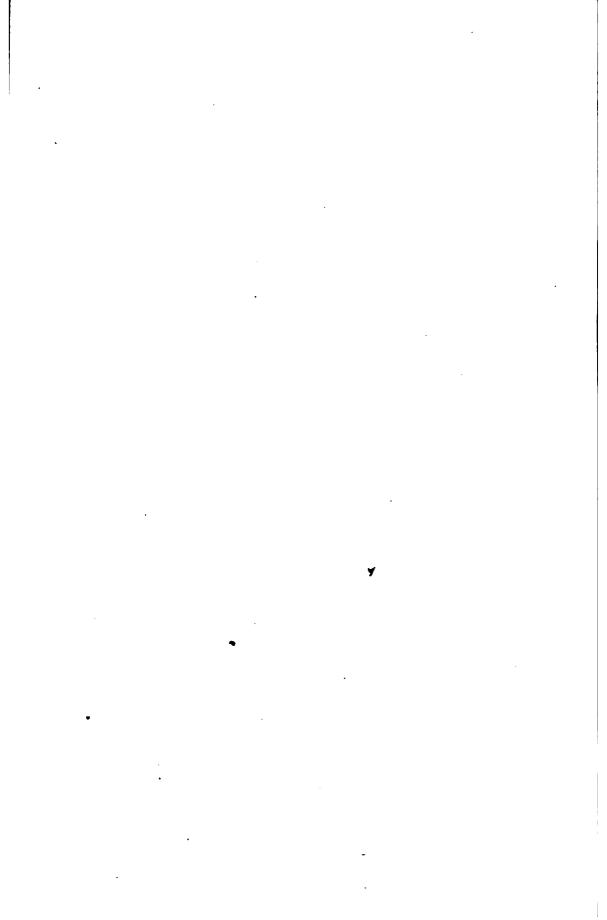

# A. FASTI IULIANI.

Fragmenta haec effossa sunt annis 1867 1868 1869, alia prope aedificium rotundum, alia inter sepulcra in colle sita, litteris pulchris et magnis aetatis Augusti, similibus scripturae fastorum Maffeianorum, qui inter annos 746 et 757 u. c. exarati sunt (cf. Mommsen C. I. L. I p. 294).

Descripsimus Bormann et ego: edidi particulam fastorum mensis Novembris in Annalibus Instituti archaeologici 1867 p. 295, fragmenta omnia ante a. 1869 effossa in *Relazione* p. 86.87: pauca quae postea accesserunt, tacite locis suis inserui. Litterarum imaginem proposui in *Relazione* tab. 3c. Nuper denuo protulit et illustravit Mommsenus *Ephem. epigr.* 1872 p. 33 seqq.

Fastos fratrum Arvalium ante a. 767 conscriptos esse et eo apparet quod ludos non agnoscunt divo Augusto et Fortunae reduci mense Octobri celebratos, quos in fastos relatos esse constat post mortem Caesaris Augusti (cf. Mommsen C. I. L. I p. 404), et quod is, ubicumque nominatur aut imp(erator) Caesar (Sept. 2) aut Caesar Augustus (Sept. 3) aut imp(erator) Caesar Augustus pontifex maximus (Sept. 23) dicitur, ut in vivis etiamtum fuisse intellegatur. At incisi sunt post annum 742, quo pontifex maximus Augustus factus est. Faciendos eos curavit magister quidam fratrum Arvalium. Ex indice autem cum remaneant haec:

#### MP · MAG · FRAT · ARVAL

vocabulum autem imperatoris ultimo loco positum nec ad Caesarem Augustum nec ad Tiberium referri possit, nec post constitutam anno 727 rem publicam videatur concessum esse nisi proxime coniunctis cum domo imperatoria, Mommsenus Germanicum Caesarem operis auctorem fuisse statuit. detur recte fecisse. Quamquam enim Tacitus (Ann. 3, 74) id vocabulum a Caesare Augusto quibusdam datum et postremum etiam a Tiberio concessum esse narrat Iunio Blaeso Seiani avunculo, in inscriptionibus tamen privati imperatores non commemorantur nisi prioribus annis Caesaris Augusti vel potius setate triumvirum, ut Appius Claudius Pulcher cos. s. 716 (? I. N. 2404 = Or. 3417); M. Nonius Gallus cos. a. 718 (Or. 3419 cf. Borghesi opp. 4 p. 52 n. 3); C. Calvisius Sabinus cos. a. 715 (I. N. 6244, Henzen 6742); T. Statilius Taurus cos. a. 717 et 728 (C. I. L. 2, 3556); Q. Laronius cos. a. 721 (Henzen 6743); cf. Relazione p. 84. Quo igitur tempore fasti Arvalium exarati sunt, exceptis iis, qui rebus pracerant, vix ullus alius imperatoris honore ornatus superfuit praeter Germanicum Caesarem imperatorem appellatum bis, qui vivo etiamtum Augusto inter Arvales cooptatus erat (cf. a. 14). Itaque satis certum videtur ipsi Germanico extremisque Augusti annis hos fastos tribuendos esse. Excipiendum tamen esse Augusti annum postremum recte monet Mommsenus (l. c.): anno enim 14 Cornelius Lentulus magisterio functus est (cf. a. 14). Germanicum autem putandum est vivo Augusto primum imperatorem

dictum esse, ut acclamatio post excessum Augusti facta, de qua Tacitus Ann. I, 58 dicit, ad eius honoris iterationem pertinuerit (cf. Mommsen l. c.).

Lituras, quas multas in monumento reperimus alias rescriptas, alias relictas Mommsenus neglegentiae tribuit quadratarii, cuius errores credit statim ita emendatos esse (l. c. p. 34). Neque tamen id mihi persuasit, cum in monumento nitide et eleganter exarato, quod in verbis exprimendis diligentia minime careat, tot integra capita vix videantur potuisse locis non suis posita esse: in paucis enim, quae ex solis quattuor mensibus remanent, fragmentis liturae apparent non minus octo, in ipsis autem verbis superstitibus non est emendatus nisi locus unus (Sept. 2), in quo verba ex s. c. supra lineam addita sunt, nec errores relicti sunt nisi ad diem eundem omissum verbum apud et ad Oct. 9 Geni publici pro casu tertio scriptum. Quae cum ita sint, etiamnune magis mihi probatur id, quod olim proposui (Relazione p. 84), fastos scilicet vivente Augusto incisos varie postmodum commutatos esse. Id quod C. Caesari potissimum tribuendum esse conieci. Quem fastis addidisse apparet inferias Germanici die 10 Octobris celebrandas, quae non leguntur in fastis Amiterninis sub Tiberio exaratis (cf. C. I. L. I p. 295 et 325), leguntur in Antiatibus sub Claudio incisis (l. c. p. 295 et 329). Ad diem igitur VI idus Octobres cum in fastis Arvalium litura observetur, notam inferiarum Germanici ad eum diem iussu Caligulae adscriptam post ipsius Claudiive mortem deletam esse mihi probabile est. Similiter autem Caligula alia in honorem familiae Augustae innovasse videtur, quae post mortem eius abolita sunt. Ut cum Actiacas Siculasque victorias Augusti ut funestas populo Romano et calamitosas vetuerit sollemnibus feriis celebrari (Suet. Cal. 23), quamquam non ubique delevit earum mentionem, fieri potest, ut ob coniunctam cum ea mortem Antonii, a quo magis quam a Caesare Augusto gloriabatur se descendisse (Dio 59, 20), adnotatam ad kalendas Augustas expugnationem Alexandriae abradendam eiusque loco reponendum curaverit natalem Claudii Germanici, cum deesset in fastis spatium, quo huius nota collocari poterat. Postea, cum imperium adeptus esset Claudius, qui memoriam divi Augusti maxime colebat (Suet. Claud. 11), et reponi debebat mentio victoriae Alexandrinae, nec tolli poterat indicatio natalis principis. Quod si recte posui, explicatur inde quod litteris minoribus et in litura scripta sunt ea quae dubitari nequit quin inde ab initio in tabula inscripta fuerint (cf. Relazione p. 85 et tab. 3, c). — Has igitur ob causas mihi magis placet opinio olim proposita; sed certum iudicium proferre non audeo, cum Mommseni sententia confirmari videatur forma litterarum, quae, quamvis diversae magnitudine, valde tamen similes in litura visuntur ac in monumento non raso (cf. Relazione tab. 3 c). — In fastis Arvalium cum notae occurrant dierum N et N, hanc Mommsenus (Ephem. p. 34) pictam esse posuit pro ea quae formari solet N, N autem scriptam esse pro N simplici. Fallitur tamen, cum notam P superesse negat nisi kalendis Octobribus, quibus re vera nota N solet adpicta esse; nam legitur N etiam ad Aug. 23. 25. 27, quibus diebus nota eadem in fastis omnibus constanter redit. Quae enim in fastis Pincianis fuisse traduntur litterae N descriptoris neglegentia videntur ortae esse (C. I. L. I p. 298). Itaque si recte iudicavit Mommsenus, in fastis Arvalium dierum notae nonnumquam paullo neglegentius incisae sunt.

Supplementa desumpta sunt ex fastis potissimum Amiterninis, licet non semper respondeant notae fastorum Arvalium. Fragmenta autem supersunt haec:

# Apr. 23 a Vin(alia) f. Veneri Erucin(ae) extra port(am) Collin(am)

De feriis Veneri Erycinae in aede ei deae extra portam Collinam dedicata celebratis cf. Ovid. fast. 4, 871 seqq. de iisque egerunt nuper Prellerus Myth. Rom. ed. 1 p. 391 et Mommsenus C. I. L. 1 p. 392 et 399. — In eodem fragmento reliquiae supersunt litterarum nundinalium D, E, F ad mensem Maium pertinentes.

# Aug. 1 e k(alendae) Aug(ustae)

natalis Claudi Germ(anici)? Spei in foro holit(orio). s(e-

|riae) ex s(enatus) c(onsulto)

q(uod) e(o) d(ie) imp(erator) Caesar rem public(am)

tristiss(imo) periculo

## liberavit.

De explendo hoc capite cf. supra; natalis Claudii num ad fastos adscriptus sit, incertum est. Punctis signavi litteras in litura repositas. — Sacrum Spei factum in solis fastis Vallensibus legitur, notaque loci omissa in fastis Antiatibus. De aede Spei in foro olitorio cf. Becker topogr. p. 601 et Relazions p. 88. Caesar Augustus, quamquam Octavianus ad d. 3 Septembr. dicitur, etsi de bello Siculo ibi agitur, malui accuratiorem notam sequi ad d. 2 mensis eiusdem adscriptam.

# Aug. 2 f np feriae ex s(enatus) c(onsulto) C. Caesaris h(onoris) c(ausa)

Hisp(ania)

citeriore devicta et quod in Ponto regem Pharnacem devicit.

Of. fasti Amit.: fer[iae q]uod eo die O. Caesar C. f. in Hispan(ia) citer(iore) et quod in Ponto eod(em) die regem Pharnacem devicit. Sunt Caesaris dictatoris victoriae de Afranio et Petreio a 705 et de Pharnace a. 707; cf. Mommsen l. c. et Drumann 3, 464 et 558. — De siglis H. C recte explicandis v. Relazione p. 88 ibique citatus Mommsenus ad C. I. L. 3, 252 et 298.

# Aug. 12 h c Herculi Victori.

Hoc loco posui frustulum exiguum quod est VICTORI- cum probabiliter videretur referri posse ad unum ex mensibus quattuor, ad quos fere omnia fragmenta pertinent hucusque effossa. Hercules est notissimus in foro boario ad aramque maximam, invictus fastis Amiterninis dictus; cf. C. I. L. 1 p. 324 et 399.

# Aug. 23 c Volcan(alia). No Volcano in circo Flam. Iuturnae et Nymphis in camp(o). Opi opifer(ae)

ad lacum Iuturnae, Quir(ino) in colle, Volk(ano) in comit(io).

Aedem Volcani in campo ponit Livius 24, 10, 9, extra urbem Plut. q. B. 47; eandem Iordanus Ephem. 1872 p. 230 vidit indicari a Cicerone Verr, 2, 61, 151 et 69, 167. — De aede Inturnae in campo Martio a. Q. Lutatio Catulo facta cf. Becker topogr. p. 630. - Nomen opiferas Iordanus Eph. 1872 p. 229 probavit reponendum esse apud Plinium n. h. 11, 174. Idem docuit aedem eius dedicatam esse a L. Caecilio Metello Delmatico cos, a. 635, cens. a. 639.

## Aug. 25 Opic(onsiva) NP feriae Opi.

Opi cons(iviae) in regia.

Feriae Opi, sc. in Capitolio (Vall. et Mommsen C. I. L. 1 p. 400. 408), mihi videntur distinguendae esse a sacro in regia facto, de quo Varro (l. l. 6, 21): Opeconsiva dies ab dea Ope consiva, quoius in regia sacrarium, quod ita actum, ut eo praeter virgines Vestales et sacerdotem publicum introeat nemo, Mommsenus quidem explet sic: feriae Opi [Consiviae] in regia (Ephem. l. c. p. 37), neque tamen satis attendit verborum positionem litterarumque diversitatem. Nam et maioribus litteris perscripta sunt verba in regia, et verba feriae Opi relicto spatio distincta ab illis et ita collocata ut post vocabulum Opi magna pars versus vacua relicta sit. Accedit, quod in fastis Vallensibus Opi additur in Capitolio.

Volt(urnalia) NP feriae Aug. 27 Volturno.

De Volturno dicto pro Tiberi cf. Mommsen C. I. L. 1 p. 400.

d Sept. 1 k(alendae) Sept(embres) f Iovi tonanti in Capitolio.

Iovi Libero, Iunoni reginae in Aventino.

Versus punctis distinctus in litura restitutus est. — Feriae Iovi tonanti post aedem a. 732 dedicatam fastis additae: cf. Mommsen l. c. p. 377 et Amit. Ad sacra Iovis Liberi sive Libertatis et Iunonis réginae in Aventino cf. Becker topogr. p. 452 457 721; Mommsen ad mon. Ancyr. 4, 7 (p. 54) et Ephem. 1. c.

e AP feriae ex s(enatus) c(onsulto) imp(eratoris) Caesaris h(o-Sept. 2 noris) c(ausa)

quod eo die vicit Actium.

Verba ex s(enatus) c(onsulto) omissa posteaque adiecta a quadratario, qui ante Actium praetermisit verbum apud. Cf. fasti Amit. et Mommser C. I. L. l. c. p. 401; Relazione p. 89.

Sept. 3 f N feriae et supplicationes ad omnia pulvinaria q(uod) e(o) d(ie) Caesar Au

q(uod) e(o) d(ie) Caesar August(us) in Sicilia vicit.

Nota nomen Augusti perperam Caesari datum et cf. fast. Amitern. et Mommsen l. c. p. 401, Ephem. p. 38; Relazione l. c.

Sept. 4 g C ludi magni

Rom(ani) committuntur.

Negat Mommsenus (Ephem. p. 38) verbum magni recte a me restitutum esse (Relazione p. 86): at in fastis Amiterninis scriptum est ludi Romani magni committuntur, nec verbum illud in fastis Arvalium potest defuisse propter hiatum ampliorem quam qui solo verbo ludi expleatur. De ipsis ludis cf. C. I. L. l. c. p. 401.

Sept. 5 h non(ae) f ludi.

Sept. 13 h eid(us) np feriae Iovi Iovi epul(um).

Ferias lovi in fastis ad idus omnes adnotatas fuisse cum antea suspicatus esset, Arvalium fastis plene comprobavit Mommsenus Ephem. p. 34. — lovis epulum cum non fieret nisi ludis Romanis et plebeiis (cf. tamen de his Mommsenus C. I. L. 1 p. 401. 406), horum autem servata sit indicatio, de loco huic fragmento adsignando constat.

Sept. 23 b NP merk(atus). f(eriae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) e(o)

|d(ie) imp(erator) Caesar Aug(ustus) pont(ifex)
max(imus) natus est. Marti, Neptuno in campo;
Apollini ad theatrum Marcelli.

Templa Martis et Neptuni alibi dicuntur in circo Flaminio sita fuisse, aedificata illud a D. Iunio Bruto Callaico, hoc a Cn. Domitio (Plin. n. h. 36, 26; cf. Becker topogr. p. 619; Relazione p. 90; Ephem. p. 38). — Apollinis aedes ea est, quam Asconius (ad Cic. in tog. cand. p 91 ed. Or.) dicit fuisse extra portam Carmentalem, inter forum olitorium et circum Flaminium, Plinius (l. c. 34) ad Octaviae porticum. Eam Beckerus (topogr. p. 606) prope theatrum Marcelli fuisse recte perspexit.

Sept. 24 C C ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cogitavi de natalis divi Augusti die altera, cum duobus diebus Arvales id sacrum celebraverint: quod postquam fortasse cessavit bis fieri, nota secundi diei potest abrasa esse.

Sept. 25 d c

e c Veneri genetrici in foro Sept. 26 Caesaris.

> Cum fastis Arvalium consentiunt fasti Pinciani; Vallenses ad diem VII kalendas Octobres referunt; cf. Mommsen Eph. p. 39.

b k(alendae) Oct(obres) NP Fidi Oct. 1 in Capitolio. tigillo soror(io) ad compitum Acili.

> De Fide populi Romani cf. fasti Amit. et Ost., de eiusque templo egerunt Becker topogr. p. 403 et Mommsen Ann. inst. arch. 1858 p. 202. — Notat Mommsenus (Ephem. l. c.) ostendere tertium casum tigillo sororio ipsi sacrum oblatum esse. De eo cf. schol. Bob. ad Cic. pro Milone 3 p. 277 ed. Or. et Dion. H. 3, 22. Fuit autem prope eum locum, ubi postea amphitheatrum Flavium factum est: cf. Becker topogr. p. 529 et Schwegler R. Gesch. 1 p. 572. Inde constat fere de loco, ubi fuerit compitum Acilii, commemoratum etiam a Plinio n. h. 29, 12; cf. Iordan topogr. 2 p. 100; Mommsen l. c.; Relazione p. 91; Hirschfeld Götting, gel. Anzeigen 1869 p. 1514.

- c f 2 Oct.
- d c 3 Oct.
- Oct.

In solo hemerologio Amiternino legitur iciunium Cereris.

fc Oct. gc 6

Oct.

h Oct. 7 non(ae) f Iovi fulguri,

Iunoni Curriti in campo.

Iuppiter fulgur est apud Festum (s. v. provorsum p. 229), Iuppiter fulgur fulmen apud Henzen 5629. — De Iunone Currite sive Quirite cf. Relazione p. 91 et Mommsen Ephem. l. c.

b c Geni publici. Faustae Felicitat(i). Oct.

V(eneri) v(ictrici) in Capit(olio). Apollin(i) in Palat(io).

Errore quadratarii pro Genio publico scriptum est Geni publici. Litterae punctis distinctae in litura repositae. Cf. fasti Amit. et Becker topogr. p. 310. 344. 360, Mommsen C. I. L. 1 p. 403, Relazione p. 91.

Oct. 10 

> De litura cf. quae antea dixi (p. CCXXXIV) de inferiis Germanici.

# Oct. 11 d Med(itrinalia) feriae Iovi.

De Meditrinalibus verba faciunt Varro (l. l. 6, 21) et Paul. Diac. (p. 123 ed. M.); cf. Mommsen l. c. p. 404, qui ferias eius diei Iovi sacras fuisse ex hemerologio Amiternino recte collegit. Inde in fastis Arvalium restitui.

```
Oct. 14
         g
         h
Oct. 15
               eid(us) NP feriae Iovi.
                Cf. Sept. 13.
         d
              arm(ilustrium).
Oct. 19
                Cf. Mommsen l. c.
Oct. 20
         e c
         f c
Oct. 21
         g c
Oct. 22
         h c
Oct. 23
         b c
Oct. 25
Oct. 26
         C C ludi Victoriae Sull(anae).
Oct. 27
               ludi.
Oct. 28
               ludi.
Oct. 29
              ludi.
Oct. 30
         g c
               ludi.
         h c
Oct. 31
              ludi.
              k(alendae) Nov(embres) f l(udi) in circ(o).
Nov. 1
         а
             111111111111111111
             11111111111111111
              11111111111111111
```

De ludis Victoriae (Maff.) vel Victoriae Sullanae (Sab. cf. Velleius 2, 27) cf. Mommsen R. Münzw. p. 625 n. 464, C. I. L. 1 p. 405, et Relazione p. 92. Instituti sunt ob victoriam a Sulla reportatam ad portam Collinam a. 672, eorumque dies primarius fuit extremus, proprie scilicet victoriae anniversarius (Vell. l. c.).

— In liturae loco quid ab initio positum fuerit, non liquet.

CCXL

Nov. 2 b f

Nov. 3 C C

Nov. 4 d c ludi plebei committuntur.

Ludi plebei non perspicitur utrum signati fuerint inde a die quarto (Antiat.) an a sexto (Amit.) Novembris; cf. Ritschl Parerga 1 p. XXV et p. 309; Relazione p. 92. — De eorum institutione cf. Mommsen R. Gesch. 1 p. 822 ed. 4 contra Pseudo-Asconium p. 143 ed. Or. disputans; Relazione p. 92.

Nov. 5 e non(ae) f ludi.

Nov. 6 f f ludi.

Nov. 7 g c ludi.

Nov. 8 h c ludi.

Nov. 9 a C ludi.

Nov. 10 b c ludi.

Nov. 11 C C ludi.

Nov. 12 d c ludi.

Nov. 13 C eid(us) AP feriae Iovi Iovi epul(um).

De feriis Iovi cf. ad Sept. 13. — Epulum Iovis proprie dictum fuisse id, quod in ludis plebeis fiebat, exposuit Mommsen C. I. L. 1 p. 406.

Nov. 14 f f Feroniae in camp(o). Fortun(ae) prim(igeniae) in c(olle). |Equorum probatio.

Nec de cultu urbano Feroniae nec de sacro Fortunae primigeniae in colle mense Novembri facto quidquam aliunde compertum; constat tamen de sacro die 25 Maii Fortunae primigeniae in colle facto: cf. fasti Venus. et Esqu.; Ovid. fast. 5, 729; Mommsen l. c. p. 394; Becker topogr. p. 580; Relazione p. 93. — Equorum probatio spectat ad ipsos ludos plebeios, qui terminabantur ludis circensibus diebus 15 16 17 Novembris, qui in fastis signati sunt sic:

Nov. 15 g c in circ(o).

Nov. 16 h c in circ(o).

Nov. 17  $\alpha$  c in circ(o).

Cf. Maff. Amit. Ant. et Mommsen l. c. p. 406.

Nov. 18 b c merk(atus).

| MOV. 15 C C MCINIGIA | No | v. 19 | СС | merk | alus | ). |
|----------------------|----|-------|----|------|------|----|
|----------------------|----|-------|----|------|------|----|

Accedunt fragmenta duo inter se conexa, quae ubi collocanda sint non perspicio:

f c

gc

h

quae possunt pertinuisse tam ad Aug. 10 11 12, quam ad Sept. 19 20 21 et 27 28 29. — Non minus incertum iudicium est de frustulo

b c

 $\mathbf{c}$ 

quod potest spectasse ad Sept. 7 8 et 15 16, Oct. 17 18, Nov. 10 11,

# B. FASTI MAGISTRATUUM.

Fragmenta haec effossa sunt annis 1867—1869. Descripsimus Bormann et ego. Edidi particulam unam in *Annalibus Instituti archaeologici* 1867 p. 294, ceteras alias in *Relazione* p. 94, alias in *Bullettino Instituti archaeol*. 1869 p. 121 seqq. Specimen litterarum dedi in *Relazione* tab. 3, b.

Fragmenta sunt fastorum annorum 752-790 u. c., quibus praeter consulum etiam praetorum urbanorum et peregrinorum nomina signata sunt. Quae non uno tempore, sed singulis annis inscripta esse, diversitas ostendit et litterarum formae et ipsarum formularum: consulum enim nomina cum plerumque primo casu notata sint, annis 11 12 31 37 sexto casu proponuntur. Litterae autem, in prima pagina satis similes inter se, a scriptura paginae alterius plane differunt: in hac vero vv. 4 priores a sequentibus admodum diversi. Non minus differunt vv. 1—6 paginae tertiae ab eiusdem vv. 7—9, vv. autem 11—14 a vv. 15—18 et vv. 19—22, eademque litterarum varietas in ceteris paginis clare apparet. — Paginas sex, quarum fragmenta supersunt, utrum aliae praecesserint et secutae sint, non perspicitur: cum tamen fastos credi possit inde ab restituto collegio Arvalium incidi coeptos esse, nec Arvales videantur reformati esse ante pontificatum maximum a Caesare Augusto susceptum a. 742 (cf. p. II), ab initio certe una summum pagina defecisse potest.

## Pagina I.

| 752 u.c. | imp(erator) Caesar XIII, M. Plautius. |
|----------|---------------------------------------|
|          | suf(fecti) Q. Fabricius, L. Caninius. |
| •        | urb(anus),                            |
|          | s Reg(ulus) per(egrinus).             |
| 753      | Cossus Cornelius, L. Piso.            |
|          | urb(anus),                            |
|          | per(egrinus).                         |
| 1 p. C.  | deficit lapide fracto.                |
| 2        | P. Vinicius, P. Alfenus.              |
|          | suf(fecti) P. Lentulus Scipio,        |
|          | T. Quinctius Crispinus.               |
|          | · cala urb(anus),                     |
|          |                                       |
| 3        | L. Lamia, M. Servilius.               |
|          | suf(fecti) P. Silius P. f.,           |
|          | L. Volusius.                          |
|          | rius urb(anus),                       |
|          | ius per(egrinus).                     |

| 4 p. C.           | Sex. Aelius, C. Sentius Sat(urninus). suf(fecti) C. Clodius Licin(us), Cn. Sentius.                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                 | urb(anus),<br>per(egrinus).                                                                                   |
| 5 }<br>6 }        | deficiunt lapide fracto.                                                                                      |
| 7 )               | Pagina II.                                                                                                    |
| 7<br>8<br>9<br>10 | deficiunt lapide fracto.                                                                                      |
| 11                | M'. Aemilio, T. Statilio. suf(fectus) L. Cassius.                                                             |
|                   | C. Norbanus urb(anus), Sex. Caecina per(egrinus).                                                             |
| 12                | Germ(anico) C(aesare) C. Fonteio co(n)s(ulibus).  suf(fectus) C. Visellius Varro urb(anus).                   |
| 13                | per(egrinus).  L. Munatio, C. Silio co(n)s(ulibus).  suf(fectus) cus.                                         |
|                   | .    .    .                                                                                                   |
| 14                | deficit lapide fracto.                                                                                        |
|                   | Pagina III.                                                                                                   |
| 15 )<br>16 }      | deficiunt lapide fracto.                                                                                      |
| 17                | L. Pomponius Flace(us), C. Caelius Rufus. suf(fecti) C. Vibius Marsus, L. Volunseius lius urb(anus),          |
| 18                | s Cor (?) per(egrinus).  Ti. Caes(ar) Aug(ustus) III,  Germanic(us) Caes(ar) II.  suf(fecti) L. Seius Tubero, |
|                   | L. Valerius Acisculus,                                                                                        |
|                   | Q. Marcius Barea,<br>T. Rustius Gallus.                                                                       |
| •                 | T. Hustrus Gatus urb(anus),                                                                                   |
|                   | per(egrinus).                                                                                                 |

| •        | •                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCXLIV   | Fasti magistratuum,                                                                                                                                                 |
| 19 p. C. | <ul> <li>M. Iunius, L. Norbanus.</li> <li>suf(fectus) P. Petronius.</li> <li>M. Satrius Valens urb(anus),</li> <li>M. Claudius Marcell(us) per(egrinus).</li> </ul> |
| 20       | <ul> <li>M. Valerius Messallinus,</li> <li>M. Aurelius Cotta.</li> <li>C. Antistius Vetus urb(anus),</li> <li>C. Asinius Pollio per(egrinus).</li> </ul>            |
| 21       | consules fuerunt Ti. Caesar Augustus IIII et Drusus Caesar II, quorum nomina omissa erant.                                                                          |
| 22       | D. Haterius Agrippa, C. Sulpicius Galba. suf(fecti) C. Vibius Rufus? M. Cocceius Nerva?urb(anusper(egrinus).                                                        |
|          | Pagina IV.                                                                                                                                                          |
| 23       | C. Asinius Pollio, C. Antistius Vetus. sufffectus) M. Sanquinius Maxim(us)urb(anus).                                                                                |
| 24       | Cn. Lentulus Gaetulic(us) per(egrinus).  Ser. Cornelius Cethegus,  L. Visellius Varro.  suf(fecti) C. Calpurn(ius) Aviola  P. Scipio.                               |
|          | <ul> <li>M. Plautius Silvanus urb(anus),</li> <li>suf(fectus) M. Licinius Cras(sus) Frugi,</li> <li>C. Fulcinius Trio per(egrinus).</li> </ul>                      |
| 25       | Cossus Cornelius Lentulus,  M. Asinius Agrippa.  suf(fectus) C. Petronius Umbrinus.  urb(anus)                                                                      |
|          | urb(anus),<br>per(egrinus).                                                                                                                                         |

L. Sextius per(egrinus).

26

Cn. Cornelius Gaetulicus,
C. Calvisius Sabinus.
suf(fecti) . . . . . . . . .

|            |                                      | C |
|------------|--------------------------------------|---|
| 27 p.      | C. L. Calpurnius Piso,               |   |
|            | M. Crassus Frugi.                    |   |
|            | suf(fecti) P. Lentulus?              |   |
|            | C. Sallustius?                       |   |
|            | Carsidius Sacerdos urb(anus),        |   |
|            | Sex. Papinius per(egrinus).          |   |
| 28         | C. Appius Iunius Silanus,            |   |
|            | P. Silius Nerva.                     |   |
|            | suf(fecti L. Iunius Silanus,         |   |
|            | C. Vellaeus Tutor.                   |   |
|            | · · · · · · · urb(anus),             |   |
|            | · · · · · per(egrinus).              |   |
|            |                                      |   |
|            | Pagina V.                            |   |
| <b>2</b> 9 | L. Rubell(ius) Geminus,              |   |
|            | C. Fufius Geminus.                   |   |
|            | suf(fecti) A. Plautius L. Asprenas.  |   |
|            | L. Asprenas.                         |   |
|            | C. Splattius urb(anus),              |   |
|            | L. Sulla per(egrinus).               |   |
| <b>3</b> 0 | L. Cassius, M. Vinicius.             |   |
|            | suf(fecti) L. Naevius, C. Cassius.   |   |
|            | P. Trebellius urb(anus),             |   |
|            | Ser rus per (egrinus).               |   |
| 31         | Ti. Caesare Aug(usto) V              |   |
|            | Fanctus Sulla Say Maiding            |   |
|            | suf(fecti) L. Fulcinius, P. Memmius. |   |
|            | Cn. Flavius Strab(o) urb(anus),      |   |
|            | Q. Marius Celsus per(egrinus).       |   |
| 32         | Cn. Domitius, Camillus Arruntius.    |   |
|            | suf(fectus) A. Vitellius.            |   |
|            | C. Laecanius urb(anus),              |   |
|            | · · · · · per(egrinus).              |   |
| 33 )       | _ ,                                  |   |
| 34 }       | lapide fracto deficiunt.             |   |
| 35 )       | •                                    |   |
|            |                                      |   |
|            | Pagina VI.                           |   |
| 36         | lapide fracto deficit.               |   |
| 37         | Cn. Acerronio Proculo,               |   |
|            | C. Petronio Pontio Nigrino.          |   |
|            |                                      |   |

# suf(fecti) C. Caes(ar) Aug(ustus) German(icus), Ti. Claudius Nero Germ(anicus).

Cn. Saturninus urb(anus),

. . . . . Gracchus per(egrinus).

- a. 752 753 cf. fasti collegii cuiusdam (C. I. L. 1 p. 473, XI).
- a. 2 3 4 cf. fasti Gabini (l. c. p. 473, XII) quaeque adnotavi ad eos.
- a. 11 12 13 cf. fasti Capitolini et Antiates (l. c. p. 442 et 475).
- a 17 18 cf fasti Antiates (l. c.).
- a. 19 cf. titulus Scirti agitatoris (l. c.); item Ann. Inst. arch. 1849 p. 57 seqq. et 1855 p. 14.
- a. 22 cf. fasti Lunenses (l. c. p. 476) titulusque Scirti.
- a. 23 cf. titulus Scirti et Ann. Inst. arch. 1855 p. 15. Suffectum conieci fuisse-Sanquinium Maximum, cui Borghesius fasces a. 26 tribuerat (Giorn. arcad. t. 49 p. 294, opp. 3 p. 326), cos. iterum a. 39 (Dio 59, 13). Nomen praetoris peregrini restitui collatis fastis a. 26.
- a. 24 nomen suffecti alterius in Bull. Inst. arch. 1869 p. 123 errore expressum est sic: L. SCIPIO.
- a. 25 de suffecto cf. Borghesi Giorn. arcad. t. 54 p. 94 seqq, opp. 3 p. 362 seqq.
- a. 27 suffectos Silanum et Vellaeum Tutorem fuisse putavit Borghesius (Ann. Inst. arch. 1849 p. 45 seqq., opp 5, p. 204 seqq.) quos propter reliquias litterarum, quibus Lentulus quidam et Sallustius videntur indicari, ad a. 28 transtuli; cf. Relazione p. 97. Nomen Carsidii desumpsi ex Taciti ann. 4, 13 et 6, 48.
- a. 29-32 cf. fasti Nolani I. N. 1968. Anno 31 consulatum ordinarium gessit Ti.

  Caesar cum L. Aelio Seiano, cuius nomen in fastis praetermissum est. —
- a. 37 cf. Fabr. 673, 13 = Or. 3665 et Sueton. Claud. 7.

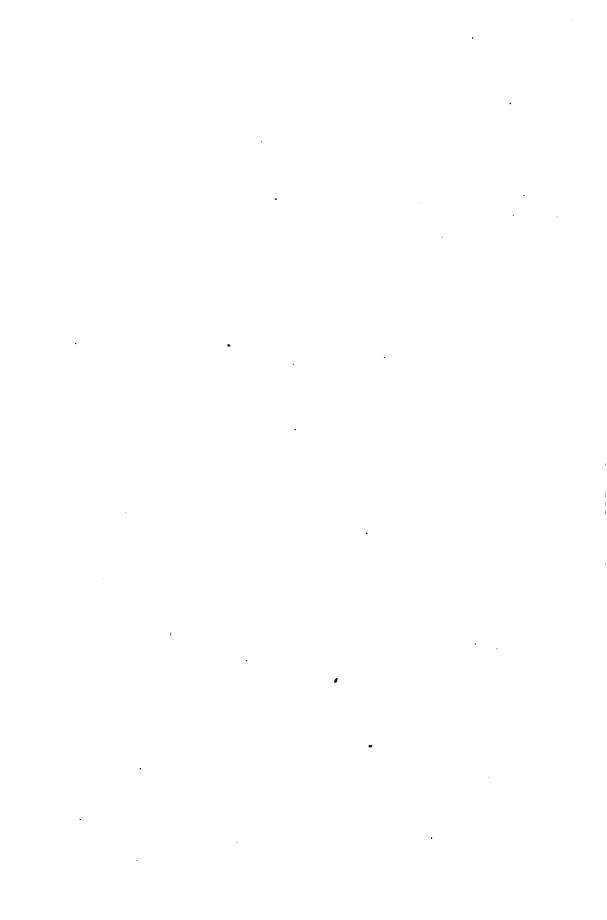

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# SUMMARIUM ACTORUM FRATRUM ARVALIUM EORUMQUE COMMENTARII.

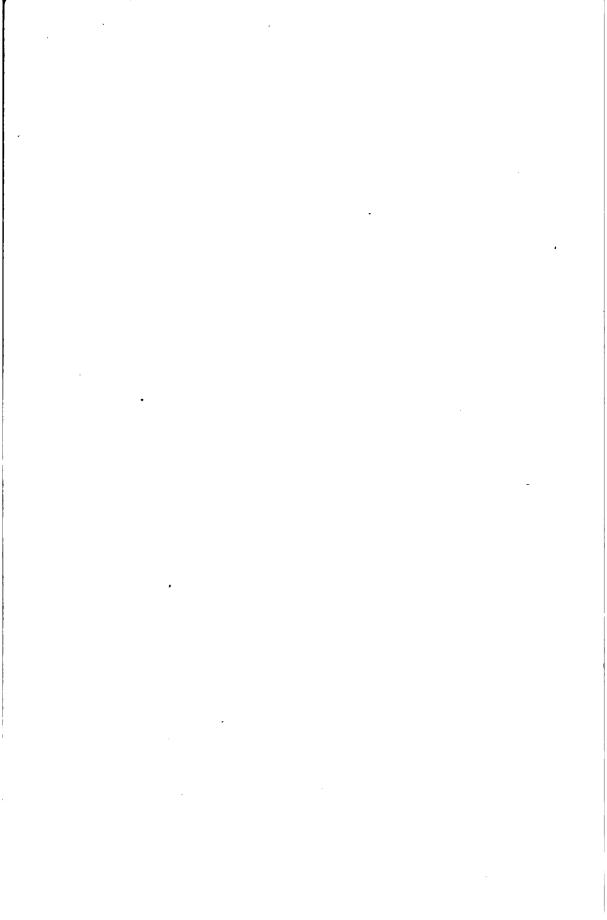

# A. SACRA A FRATRIBUS ARVALIBUS CELEBRATA.

# I. DE DEAE DIAE SACRO ANNUO.

Sacrum deae Diae indictivum erat, celebrabatur autem mense Maio ternis quotannis diebus, qui dies semper fere erant aut a. d. XVI XIIII XIII kalendas Iunias aut a. d. VI IIII III kalendas easdem. Mentiones vero sacri supersunt hae ad annos pertinentes hosce:

# a. d. VI IIII III k. Iun. a. d. XVI XIIII XIII k. Iun. a. d. VIII VI V k. Iun.

| Varr. p. C. | Varr. p. C. | Varr. | p. C. |
|-------------|-------------|-------|-------|
| 791 = 38    | 796 = 43    | 843*  | 90 *  |
| 812* = 59*  | 811* = 58*  |       |       |
| 816* = 63*  | 819* = 66*. |       |       |
| 822* = 69*  | 828 = 75    |       |       |
| 831 = 78    | 834 = 81    |       |       |
| 833 = 80    | 840 = 87    |       |       |
| 839 = 86    | 842 = 89    |       |       |
| 871 = 118   | 844 = 91    |       |       |
| 873 = 120   | 854 = 101   |       |       |
| 875 = 122   | 858 = 105   |       |       |
| 939 = 186   | 870 = 117   |       |       |
| 971 = 218   | 892 = 139   |       |       |
| 973 = 220   | 908 = 155   |       |       |
|             | 936 = 183   |       |       |
|             | 966 = 213   |       |       |
|             | 972 = 219   |       |       |
|             | 994 = 241   |       |       |
|             |             |       |       |

<sup>1)</sup> In actis anni 66 errore, ut videtur, pro die XIIII k(alendas) Iun(ias) scriptum est XIII k(alendas) Iul(ias), turbato

etiam dierum ordine, ut ante diem XIIII commemoretur dies XIII.

His inter se collatis dies XVI XIIII XIII apparet incidere in annos aerae Varronianae pares, dies VI IIII III in eiusdem annos impares: excipiuntur anni 812 816 822, quibus sacrum celebratur a. d. VI IIII III, annique 811 et 819, quibus sacrum fit a. d. XVI XIIII XIII, denique annus 843, quo a. d. VIII VI V sacrificium fit 1). Anni autem hi praeter 843 aut imperii sunt Neronis aut proximus post caedem eius. Itaque Nero ordinem in Arvalium sacris antea retentum invertisse videtur; qui cum mensem Aprilem Neroneum appellaverit, plura alia quoque in fastis sacris novare potuit (cf. Suet. Ner. 55), isque ordo proximo quoque post Neronem anno urgentibus bellis et seditionibus mansit. Pristinam deinde consuetudinem restituisse apparet Vespasianum, cum quae ex annis 75 et 78 acta supersunt, dies indicent et antea et postea sollemnes. Quod vero anno 843 diebus nunquam alias usitatis Arvales sacrum faciunt, id, cum bis in actis dies scripti sint nec erravisse quadratarium statui possit, propter causam quandam peculiarem solo hoc anno a Domitiano videtur admissum esse; nam acta annorum proxime praecedentis et sequentis a communi ceterorum lege non discrepant. Eam legem iam ante aliquot annos, etsi pauciora tum documenta extabant, perspexit Mommsenus, Arvalium sacrum specie tantum indictivum, vere statum fuisse docens (Chronologie ed 2 p. 71 seqq.): in fastis enim Eudoxianis, quos aptatos dicit Columella (de r. r. 9, 14, 2) publicis sacrificiis, dies nonum, undecimum, duodecimum Geminorum respondere publicorum fastorum diebus supra relatis ita, ut alternis annis in alteros utros sacros dies Arvalium incidant, scilicet annis communibus in dies VI IIII III kalendas Iunias, annis autem intercalationem habentibus in dies XVI XIIII XIII kalendas easdem. Annos vero intercalares fastorum ante Caesarem receptorum esse annos pares Varronianos, communes impares (l. c. p. 19).

De sacro Arvalium disseremus ita, ut primum de indictione eius agamus, postea ad singulos dies sacras caerimonias enarremus a fratribus celebratas.

#### A. INDICTIO SACRIFICII DEAE DIAE.

Indictio sollemnis sacrificii num iam Augusti et Tiberii aetate in acta referri solita sit ignoratur; certe eorum temporum quae supersunt, ut indictionem non excludunt (nullum enim eius aetatis fragmentum dies tam praecedentes indictionem quam sequentes exhibet), ita non proponunt. Invenitur primum in actis anni 38 indeque perpetuo suum locum obtinet neque umquam, ubi acta ad eos dies perveniunt, desideratur. Concipitur in actis sic:

## 1. Annus et dies.,

Annus et dies nusquam desunt nisi lapide fracto et peraeque primum locum obtinent.

<sup>1)</sup> In indice supra proposito annos a communi lege recedentes asterisco distinxi.

| (38                                      | dies fuit aut III id. Ian. aut ex sequentibus unus usque |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ₹                                        | ad IIII kalendas Febr.                                   |
| ([58] 60 [66]                            | isdem $co(n)s(ulibus)$ III idus Ianuar(ias).             |
| 59 [63]                                  | isdem co(n)s(ulibus) pr(idie) idus Ianuar(ias).          |
| ([69] 78 89<br>(86<br>(87                | isdem co(n)s(ulibus) VI idus Ian(uarias).                |
| ₹86                                      | [id]us Ianuar(ias).                                      |
| (87                                      | I idus Ian(uarias).                                      |
| 91 118 120 155 <sub>1</sub><br>[183 231] | isdem co(n)s(ulibus) VII idus Ian(uarias).               |
| (105                                     | II idus Ian(uarias).                                     |
| 117                                      | III idus Ian(uarias).                                    |

Mensem Ianuarium exhibent acta a. 81 et 101. In reliquis dies deest, sed ut appareat indictionem iisdem semper diebus celebratam esse. — Verba quae sunt ante diem numero diei nusquam praescribuntur.

Diversitas diei si legem aliquam sequitur, certe non respondet ipsius sacrificii dierum diversitati: ut tam a. 155 183, quibus sacrum factum est a. d. XIIII kalendas Iunias, quam a. 118 120, quibus factum est a. d. IIII kalendas Iunias, indictio peracta est a. d. VII idus Ianuarias.

#### 2. Locus.

Locus indictionis peraeque adscribitur post diem. In solis actis a. 60 aut omissus fuit aut perscriptus loco insolito.

```
deficit.
38 [66]
58
                   in . . . . . .
                   in Pantheo.
59
                    . . . . . . Colncordiae.
63
69
                   [in a]edem Concordiae ').
                   1) probabile est have hic fuisse verba, quae redeunt in actis
                      a. 86, sed potest etiam scriptum fuisse [ante a]edem Concordiae.
[72] 78
                   in aede Concordiae.
86
                   in aedem Concordiae.
87
                   in pronao aedis Concordiae, quae e[st iuxta aede]m
                      divi Vespasiani.
89
                   in pronavo aedis Concordiae.
91 [101 105] 118
120 [122] 139 155 in pronao aedis Concordiae.
    183 [231]
```

Arvales non constat num ante a. 63 semper in Pantheum convenerint. Quod inde ab origine templum fuisse (cf. Becker Topogr. p. 634 seq.) hoc loco confirmatur. — De aede Concordiae cf. Becker l. c. p. 311 seq. — Aedem Vespasiani templum esse trium columnarum ad clivum Capitolinum superstitum contra falsam Beckeri (l. c. p. 314 seqq.) expositionem et inscriptiones declarant clivi recte divisae (C. I. L. 6, 89 937 938; cf. Reber Ruinen Roms p. 84) et confirmant ipsa verba actorum a. 87.

#### 3. Indictionis ratio.

|58| 59 60 [72] astantibus') illo magistro, illis fratribus Arvalibus. [69] 78 [81 86 87] adstantibus 1) fratribus Arvalibus.

> 1) astantibus 59 69 86, adstantibus 60 78 87; in reliquis actis vocabulum interceperunt hiatus. — In actis a. 66 spatium videtur indicare haec verba omissa fuisse.

Haec verba inseri solent post locum in ipso initio indictionis, exceptis actis a. 87, in quibus collocantur ante dies qui indicuntur. In actis a. 58 59 60 72 adscribuntur nomina eorum qui adstabant, scilicet et eius qui indicit et ceterorum, in reliquis omittuntur, quod, cum in actis omnibus extremis adscribantur qui adfuerant, supervacaneum erat nomina eadem bis ponere. Quod nihilo minus factum est in actis a. 58 et 72, cum in actis a 59 posteriore loco dicantur iidem adfuisse qui priore memorati erant. Paullo diversa formula est quae reperitur in actis a.

63 adhibitis illis

nam ea et loco legitur diverso, ante dies qui indicuntur, et inter adhibitos non est ipse magister, quem vidimus esse inter adstantes. — Post a. 87 hae formulae absunt, quod indictio sacrificii ab anno inde 89 a magistro ad collegium ipsum translata est.

[58] 59

[63]

sacrificium deae Diae indixit ille magister.

sacrificium indixit [deae Dia]e ille mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine.

[NER. B 69 72 78 mag(istro) illo 1) collegi fratrum Arvalium [nomi]ne 1) sacrum indictum deae Diae 3). 81

> 1) cum eius vices facit promagister, sic concipitur: magisterio illius promagistro illo: sic 69 72 78 81.

> 2) . . . ne 72, . . . . e 69, omittitur 78, videturque item afuisse a NER B, ubi omnino statuendum est omissa esse verba collegi - nomine. Littera enim quae post litteras 10 dimidiata extat, non potest fuisse c, sed pro 0 habenda est. Accedit, quod, si quis reciperet supplementum c[ollegi fratrum Arvalium], etiam omisso verbo quod est nomine numerus litterarum ceterorum versuum modum superaret.

> ³) sacrum indictum deae Diae 78, . . . . . . . . dictum 69, sa . . . . . . . ctum 72, . . . . . rificium in . . . . . . ... iae NER. B.

> magistro illo ') [collegi] fratrum Arvalium sacrum indictum deae Diae per illum mag(istrum) 1).

1) in actis a. 86 est magisterio illius promagistro illo.

2) in iisdem est promagistrum.

87 ille magister ') [sac]rificium deae Diae in hunc annum sic indixit.

> ') in actis a. 87 est frater Arvalis qui v[ice] illius magistri fungebatur.

86

89

fratres Arvales sa[crificium] deae Diae indixerunt.

[90] 91 [101 105 117 139 155 MARC. A] 183 [186 193 ALEX. C]

fratres Arvales sacrificium deae Diae indixerunt ibique 1) ille magister 2) fratrum Arvalium 3) manibus lautis 4) velato capite 3) sub divo 6) culmine 7) contra orientem 8) sacrificium 9) deae Diae 10) cum collegis 11) indixit 12).

118 120 [122]

- ad sacrificium deae Diae indicendum 13) fratres Arvales convenerunt ibique et reliqua ut supra.
- 1) ibique locum obtinet ab anno inde 101: in antiquissimis duobus huius formae exemplis in altero a. 91 eius loco est magisterio illius in pronao aedis Concordiae. De altero a. 90 non satis liquet, quale exordium habuerit, afueruntque fortasse verba fratres indixerunt; verba autem [magi]sterio illius [in pronao aedis Concordiae] hie quoque afuerunt.

2) aut promagister.

5) fratrum Arvalium additur in solis exemplis antiquissimis a. 90 91, omittitur certe ab a. 105.

4) manibus lautis om. 183.

) [capite vel]ato 105.

- o divo 90 91 105 118 120 122 183, dio 155, diu 101.
- 7) culmine 90 101 105 118 120 122 155, columine 91 183.

ocontra orientem ante sub divo 183 186.

sacrificium ante verbum indixerunt 90, ut videtur, et 91.

10) sacr. deae Diae om. 118 120.

- <sup>11</sup>) suis non est in actis a 91 101, inscritur ab anno inde 118. Pro collegis videtur scriptum esse fratribus Arvalibus ALEX.C.
- 12) indixerunt 91 193. Verba sacrificium indixit om. 183, item videntur defuisse in MARC. A, cum non capiat ea spatium nimis angustum; [in]dic[it] vel [in]dic[unt] ALEX. C.

18) ind. deae Diae 120 122.

231

- fratres Arvales convenerunt ad indicendum [sacrificium deae Diae] 1).
- 1) verba ibique indixit in his actis non fuerunt. In actis Alex. C quae leguntur huc pertinentia . . . . Arval. dicq . . . . . restitui adhuc non potuerunt.

Sacrificantes precantesque lautis manibus fecisse multis veterum testimoniis docemur (cf. Marquardt R. A. 4 p. 464, 3050): iisdem ex ritu Romano fas erat velare caput (cf. l. c. p. 466, 3063) conversis ad orientem (l. c. 3066). — Verba quae sunt sub divo columine a Marinio (Arv. p. 272) perperam coniuncta Mommsenus docuit ita separanda esse ut caerimoniam intellegatur factam esse sub divo qua parte templi columen erat, cf. Relazione p. 51. Magister igitur vel promagister fratrum Arvalium cum sacrum annuum indiceret, stabat sub divo ante mediam frontem aedis orientem spectans.

58 59 69 72 78 81 86

praeeunte 1) illo.

1) praeunte 78.

Qui praeibat in antiquioribus actis exceptis a. 63 et Ner. B non omittitur, omittitur ab anno inde 87, quo ipso indictionis carmen actis inseri coeptum est. Plerumque magister indicit, collega alius praeit; at in actis a. 58 praeit magister, indicit alius.

## 4. Indictionis carmen.

Ipsa verba, quibus indictio peragitur, adsunt in antiquissimis, quae quidem indictionis mentionem faciant, actis a. 38, absunt ab actis a. 58—86, redeunt a. 87, desunt rursus a. 89, ab anno autem 90 constanter referentur exceptis extremis a. 231. Ea formula inducitur vocabulo sic in solis actis a. 87, in ceteris additur nude. Concepta est sic:

[38 87 90] 91

quod bonum faustum felix ') fortunatum salutareque sit imperatori *illi*, populo Romano Quiritibus ') fratribusque Arvalibus mihique ').

[101? 105? 117?<sub>1</sub> 118] 120 [122] }

ut supra, sed omisso mihique 3).

1) felix scriptum est maioribus litteris in actis a. 91.

in actis a. 38 videtur fuisse scriptum r.ei) p(ublicae) populi Romani cet, cum supersint litterae Rt.

3 mihi, quod adest etiamtum a. 91, primum abest certo ab actis a, 118.

[139?155?PIVSB? MARC. A?] 183 [ALEX. C|

ut supra, sed inserto senatui ') ante populo ') Romano.

1) senatui constat abesse ab actis a. 120, adesse in actis a. 183; sed etiam quod in actis a 139 post parentiq. sequitur, s.... videtur iure eodem referri.

[MARC. H]

videtur scriptum fuisse ut supra, sed insertis verbis [eiu]sque liberi[s] ante populo Romano.

[193]

ut supra, sed inserto imperio potesta[tique eius] post nomen imperatoris.

[38]

[sacri]ficium in [luco deae Diae domoque magistri]
illius [erit] ')

1) verba parum certa sunt, sed litterarum numero apte spatium expletur.

[87] 90 91 [101 105], 118 120 [122 155( MARC. A H 183( [186 ALEX. C]

sacrificium ') deae Diae hoc anno ') erit.

1) sollemne MARC. A.
2) hoc anno om 87.

#### 5. Dierum definitio.

Ubi indictionis verba non afferuntur, cum praecedant verba sacrificium indictum, saepe diebus praescribitur in diem¹) vel simpliciter in²); ubi vero carmen adest, cum praecedant verba sacrificium erit, praescribitur plerumque ante diem, rarius numeri ponuntur nudi. Dies proponuntur sic:

<sup>1)</sup> sic 78 81 86.
2) sic 63; in . . . . et in . . . . et in 59.

XVI (aut VI) k(alendas) Iunias domi 1). XIIII (aut IIII) k(alendas) Iunias in 1) luco et domi 1). XIII (aut III) k(alendas) Iunias 3) domi 1). 1) domo 91; Romae 183 in die primo. 2) in om. ALEX. 3) easdem 117.

89

aput vel ad magistros post domi additur.

118-155 [MARC. A] de tertio die dicitur domi consummabitur

[MARC. H] 183 186

vel consummabitur domi.

#### 6. Praesentes.

Qui adfuerunt dum iudictio peragitur, actis a. 38 ideo videntur non esse perscripti, quod in exordio nominantur adstantes. Ab anno autem 58 acta semper terminantur adscriptis iis qui adfuerint, quam ob rem supra vidimus adstantes paullo post desitos esse nominari. Indicantur autem praescriptis verbis his:

58-87 90

in collegio adfuerunt illi.

ın collegio interfuerunt illi.

91-120 [MARC. H] adfuerunt in collegio illi. .

155 [MARC. A] adfuerunt illi.

## B. SACRUM DEAE DIAE.

Sacrum deae Diae temporibus antiquioribus in acta non esse relatum ostendunt acta anni 14, in quibus cum dies pridie eidus Maias proxime antecedat diem XVIII kalendas Ianuarias, manifestum est sacrum exeunte Maio factum ab iis afuisse. Postea sacrum initio breviter indicabatur, ut pro tribus quibus celebrabatur diebus unius in actis mentio fieret, qui plerumque videtur fuisse secundus isque primarius (cf. acta a. 27, si recte explevi, 38 40 58 59 69 72). Huic rarius adiungitur dies tertius quo sacrum consummabatur (cf. acta a. 87 89, item acta a. 66, in quibus si minus recte correxi in XIIII k. Iun. verba quae sunt XIII k. Iul., solus dies tertius memoratur). Dies tres in documentis iis quae supersunt cum primum anno 81 perscripti sint 1), ab eo inde tempore exceptis quae modo diximus actis annorum 87 et 89 constanter ponuntur. Ipsa autem sacra cum saeculo aerae nostrae primo secundique parte priore breviter in actis significentur, posteriore aetate uberrime enarrantur.

#### a. DIES PRIMUS.

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nisi lapide fracto nunquam desunt initio capitis indicati sic: 81 [90] illis co(n)s(ulibus) illo die magisterio illius').

1) magisterium notatur ante diem 90.

105 [117] 118<sub>1</sub> 120 [122] 155

illis co(n)s(ulibus) illo die.

183 [241]

isdem 1) co(n)s(ulibus) illo die.

1) aetate ea, qua acta haec concepta sunt, etiam in documentis publicis iam consules ordinarii per totum annum continuantur.

#### 2. Locus.

81

in domo illius 1).

1) omittitur verbum magistri, quo cum paullo ante nomen eius una cum verbo magisterio perscriptum esset, hoc certe loco opus non erat.

<sup>1)</sup> De actis anni 80 90 fracto lapide non constat.

105 118 190 183 in domo aput illum mag(istrum).

118 120 183

in domum illius mag(istri).

[122 155] 241

in domum illius ').

1) in actis a. 122 et 155 fracto lapide deficient vel ex parte vel tota verba in domum, ita ut possit scriptum fuisse in domo: sed illi supplemento favent anni praecedentes et sequentes.

218

[in Palatio in] divor(um) 1).

1) restituitur ex actis diei tertii anni incerti Antonini Pii (A).

90 DOM. C 117 | fracto lupide loci mentio intercidit.

Locus, in quem Arvales conveniebant, cum quotannis variaret, mentio eius in actis omitti non poterat. Adscribebatur constanter proxime post diem, ut ex actis superstitibus sola acta a. 81 eum post commemorationem sacrificii concepti exhibeant. — Conveniebant autem fratres die primo semper in domum aliquam urbanam, plerumque magistri, interdum alius cuiusdam fratris (cf. 122 241), vel in Palatium in aedem Divorum: vide quae diximus in Exordio p. V. Divis in Palatio sacrarium fuisse dedicatum indicat Dio 76, 3: ἐν ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῷ Παλατίω ἡρωσι πεποιημέναις; cf. Preller R. Myth. p. 791 ed. 1.

#### 3. Ratio sacri antemeridiani.

81

collegi fratrum Arvalium sacrificium quod conceptum est, in domo illius (sc. magistri) per magistrum et ceteros sacerdotes.

[105 117 118 122] fratres Arvales praetextati ') sacrificium deae Diae ture 183 [186 INCERT. A] vino ') fecerunt ').

1) praetextati om. 105; lapide fracto non constat de 117 122.

2) et vino 183 186.

3) albis defuisse hiatus angustior ostendit 105.

120 [155]

fratres Arvales convenerunt ibique praetextati et cetera quae supra 1).

') fr . . . . . . . . . re vino f . . . . . . 155.

218

per illum promag(istrum) fratr(es) Arv(ales) prima [luce ture et vino fecerunt¹) et] fru(ges) arid(as) et virid(es) contigerunt et panes laureatos et deam Diam [unguentaverunt et .....] cl.²) cathedris conseder(unt) [p]raetextati et ibi praetextas deposuerunt. adfuerunt illi.

- 1) cf. acta a. 241, in quibus fusius exponuntur ea quae prima luce a promagistro et fratribus fieri solebant. In actis a. 218 praetermissa videtur esse mentio caerimoniarum quae erant magistri.
- de lectione quidem constat, neque tamen liquet quomodo explenda sit.

[241]

ille [promag(ister) ture et vino ') sacrificium deae Diae concepit prim[a luce et fruges ar(idas) et vir(ides) contigit] et panes laureatos et deam unguent[avit. item fratres Arvales] ture et vino fecer(unt) et fruges virides [et aridas contigerunt] et deam unguentaver(unt). et in ca[th]e[dris consederunt.

# 4. Ratio sacri postmeridiani.

81

item iterum epulantes ad magistrum.

90

[fratres Arvales discumbe]ntes sacrificium fecerunt deae Diae ture et vino.

 cf. acta quae sequuntur; eadem breviora hic scripta fuisse angustia spatii ostendit.

[105 117 118 122 155] 183 [186 INCERT. A]

ibique discumbentes toralibus albis ') segmentatis sacrificium ture vino fecerunt ').

1) albis deest 122 183, defuisse spatium ostendit 155.
2 sacrificium ture vino fecerunt om. 183 186.

218

item post merid(iem) a balneo cathedris consederunt; deinde [manibus lautis c]enatoria alba sumser(unt) et in tricliniarib(us) discubuer(unt) et epulati sunt. item pueri [praetextati pat]rimi et matrimi senator(um) fili n(umero) IIII in cathed[ri]s consederunt et epulati sunt. [fratres Ar]vales [p]ost epula[s] supra toralibus segmentatis discubuer(unt) et t(ure) v(ino) f(ecerunt).

[241]

[item post meri]die mag(ister) lo[t]us¹) cenatorio albo ac pu[eri praetextati patri]mi et matrimi senatorum filii illi [in cathedris] conseder(unt) et epulati sunt. postea [cenatoria alba fratres] Arval(es) acc(eperunt) et toralem segmentatu[m et ture vino fecerunt]²).

1) emendavi ex verbis a balneo, quae leguntur in actis a. 218.
2) nescio num recte expleverim, nam quia antea epularum fratrum mentio facta non est, fortasse scribendum erit et epulati sunt; cf. acta a. 218.

81

pueris ingenuis senatorum filis patrimis matrimis ministrantibus ture et vino, referentibus ad aram in pataris.

[90 DOM. C 105 117 118 122] pueri patrimi matrimi senatorum fili praetextati cum publicis ad aram rettulerunt 1).

| 120       | quod pueri patrimi et cetera ut supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [155]     | in actis videntur eadem fuisse quae in actis a. 120 iisque quae praecedunt; servata enim sunt haec: icis ad aram nominumque reliquiae nonnullae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183 [186] | ministrantibus pueris patrimis et matrimis senatorum filis (sequuntur nomina quattuor) cum publicis ad aram retulerunt 1).  1) qui concepit debebat scribere aut pueri cet. retulerunt, aut referentibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218       | et per pueros praetext(atos) [senat]orum filios et public(os) a[d] aram pertul(erunt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [241]     | ministr(antibus) puer(is) praetextatis et cu[m publicis ad aram referent(ibus)].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 105       | [spo]rtulis cenatum [est denaris centenis] '). ') ef. acta dierum secundi et tertii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 218       | et unguent(a) et coronas acceperunt et in mantelis [pul- m]enta¹) r[ur]s[us] contigerunt: item mensa secunda bellarior(um) divisa est et sportulas acceper(unt) sacerdotes imp(eratoris) Aug(usti) et ceteri sacer- dotes q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) et rosa[m] soluta[m] diviser(unt) ibique felic(ia)²) dixer(unt).  ¹) [frum]enta restituit Marinius: scripsi pulmenta propter caeri- moniam contingendi pultes, de qua ef. acta diei tertii sacri a. 219 celebrati. ²) feliciter explevit idem parum recte; cf. acta a. 219. |
| 241       | et unguenta] acc(eperunt) et coron(as) conviva(les), man- te[lis pultes ') contiger(unt) et co]ronas et sport(ulas) acc(eperunt) sing(uli) denarios XXV <sup>2</sup> ).  1) ef. acta a. 218 n. 1. 2) ea quae sequuntur male breviata et neglegenter exarata restitui nequeunt. Videntur tamen pertinere ad rationes impensarum divisionumque quae Arvalibus factae sint.                                                                                                                                                             |

Comparatis inter se actis annorum potissimum 218 et 241 de caerimoniis diei primi satis constat. Et prima quidem luce conveniebant Arvales aut in domum magistri aliusve cuiusdam collegae aut in templum Divorum in Palatio, sacrificiumque deae Diae concepit magister sive qui vice eius fungebatur, ture et vino; ita enim hiatus in actis a. 241 videtur explendus esse ex iis quae ipsi Arvales statim post dicuntur fecisse. Verbum concipiendi Marinius interpretatus est antea de sacrificio incipiendo (p. 199), postea de eo faciendo vel peragendo, narratione allata Livii (5, 17), qui magistratus scribit vitio creatos Latinas sacrumque in Albano monte non rite concepisse. Sed et hoc loco verbum concipiendi de sollemni sacri indictione intellegendum est (cf. Weissenborn ad l. c.),

et in actis Arvalium de sacro sive incipiendo sive initiando. Die igitur primo sacri, antequam ture ac vino fratres facerent, magister vel promagister videtur item ture et vino fecisse, quae operatio cum totius sacri non esset nisi exordium, in solis actis a. 241 commemoratur, in actis a. 218 ita significatur, ut per promagistrum fratres fecisse dicantur. De ture autem et vino ad sacrificium adhibitis dicemus infra, ubi de sacrificiis ob vota annua factis uberius agetur. Deinceps magister postquam ture et vino fecit, fruges contingit panesque laureatos: ita enim hiatum explendum esse confirmant ea quae de sacrificiis ipsorum fratrum narrantur. Verbum contingendi in cultu deae Diae sollemne est, fratresque dicuntur contigisse fruges aridas et virides, pultes, aras, tuscanicas (cf. acta diei secundi et tertii et Marinius p. 396). Frugibus autem in sacris potissimum vetustissimis diis sacrificatum esse tradit Plinius (n. h. 18, 7) Numam scribens instituisse fruge deos colere (Plut. Num. 8; Dionys. 2, 76; cf. Marquardt R. A. 4 p. 44 et 467). Panes laureati non plane liquet panesne fuerint laureis redimiti, an quos descripsit Cato (r. r. 12) panes mustacei, mustaceos dicens sic facito: farinae siligineae modium unum musto conspergito, anisum, cuminum, adipis p. ii, casei libram et de virga lauri deradito, eodem addito: et ubi definzeris, lauri folia subtus addito, cum coques; cf. Relaz. p. 55 et Marini p. 526. Eiusmodi panes altero quoque die commemorantur, iidem fortasse, quos Arvales dicuntur contigisse, i. e. consecrasse, cf. acta diei alterius. - Deinde deam Diam unguentavit magister vel promagister. De ritu unguendi signa deorum plura collegit Marinius (p. 394), laudatis potissimum versibus Tibulli (2, 2, 3) qui sunt de genio:

ipse suos genius adsit visurus honores, cui decorent sanctas mollia serta comas. illius puro destillent tempora nardo atque satur libo sit, madeatque mero;

item iis quae de Diana Segestana narrat Cicero (Verr. 4, 35): quid hoc tota Sicilia est clarius quam omnes Segestanas matronas et virgines convenisse, cum Diana exportaretur ex oppido? unxisse unquentis? complesse coronis et floribus? cet. Similiter statuam ipsius amicos hortatur Ursus ut onerent floribus folioque multo adque unquento marcido (Or. 2591), lapidesque effigiatos unctos et coronatos memorat Minucius Felix (3) et terminos unquento velaminibusque et coronis coronatos esse tradit Siculus Flaccus (de condic. agror. p. 141, 6 ed. Lachm.). — Absolutis a magistro his caerimoniis collegae et ipsi ture et vino fecerunt contactisque item frugibus viridibus aridisque panibusque laureatis et dea uncta in cathedris consederunt ornati praetextis.

De cathedrarum forma et usu cf. Marquardt l. c. 5 p. 317; de praetexta sacerdotum maiorum Mommsen Staatsrecht p. 339, qui sacerdotes ostendit excepto flamine Diali (Servius ad Aen. 8, 552) non semper praetextatos prodiisse ut magistratus, sed tempore tantum sacrificii praetextam gessisse. Praetextam peractis caerimoniis statim deponebant, id quod redire videbimus in actis diei secundi et tertii. Ita peracta est caerimoniarum huius diei pars prior, quae in actis annorum antiquiorum significatur verbis fratres Arvales convenerunt ibique praetextati sacrificium deae Diae ture vino fecerunt (120 155 et paullo brevius 105 117 118 122), quorum loco in actis a. 81 sunt verba hiantia collegi fratrum Arvalium sacrificium quod conceptum est per magistrum et ceteros sacerdotes.

Sequebatur pars altera post meridiem, in qua quo modo versati sint Ar-

vales satis constat collatis actis annorum 218 et 241. Inter quae in enarrandis caerimoniis ea est differentia, quod in actis a. 218 non commemoratur nominatim magister, cum de ipsis semper collegis agatur, in actis a. 241 magister a fratribus distinctus separatim nominatur. Ut in his magister dicitur post meridiem lotus cenatorio albo cum pueris praetextatis in cathedris consedisse et epulatus esse, fratres vero postea demum aut ture et vino fecisse aut epulati esse. In quibus rebus referendis, cum neque magistrum probabile sit epulatum esse in cathedra sedentem, nec una cum eo fratrum loco pueros praetextatos fuisse, videntur in actis a. 241 male omissa esse ea, quae in actis a. 218 de collegis narrantur, discubuisse eos in tricliniaribus et epulatos esse. Quod si verum est, Arvales ita alteram sacri partem peregerunt, ut et magister et fratres, cum a balneo exiissent, una cathedris considerent, deinde vero manibus lautis cenatoria alba sumerent et in tricliniaribus discumberent et epularentur, pueri antem in cathedris sedentes et ipsi epularentur. Quo facto supra toralibus segmentatis sacerdotes discubuerunt et ture et vino fecerunt. - De balneo circa octavam cenaque circa nonam plerumque horam factis cf. Marquardt 1. c. 5 p. 277 seqq. et 305. Cenabant Romani non togati, sed amicti peculiaribus vestibus cenatoriis (cf. Martial. 10, 87, 12. 14, 135; Capitol. Maxim. iun. 4) sive synthesibus, unde Arvales dicuntur cum synthesibus epulati esse (acta a. 91; cf. acta diei secundi et Becker Gallus 3 p. 124 seqq. ed. 2; Marquardt l. c. 5, 1 p. 331; 2 p. 176). Cenatoriis albis videntur usi esse Arvales ut sacerdotes, eaque lautis manibus sumpserunt ex more, quo accumbentibus aqua ad manus lavandas solebat praeberi (cf. Marquardt l. c. 5, 1 p. 331). Discubuerunt in tricliniaribus, quae pro tegumentis lectorum habenda esse et Plinius (n. h. 8, 196; 9, 137; cf. Marini p. 535) ostendit et confirmant quae paullo post commemorantur toralia segmentata. Sacerdotes autem dum in lectis discumbunt, pueri in cathedris et ipsi epulantes consederant. Ibi vetustam consuetudinem, qua filii familias patres tam in senatum quam ad convivium comitabantur, in quo accumbentibus his ipsi in cathedris adsidebant, agnovit primus Mommsenus (Grenzboten 1870, 1 p. 172). Mos habebatur, inquit Tacitus (ann. 13, 16), principum liberos cum ceteris idem aetatis nobilibus sedentes vesci in aspectu propinquorum propria et parciore mensa, et Suctonius (Claud. 32): adhibebat omni cenae et liberos suos cum pueris puellisque nobilibus, qui more veteri ad fulcra lectorum sedentes vescerentur (cf. Marquardt l. c. 5, 1 p. 91). Recte enim Mommsenus observavit neque camillos esse posse pueros cum sacerdotibus vescentes, cum ipsi sacrificio non intersint, et ita eos dispositos fuisse, ut ad singulos epulantium lectos singuli adsiderent pueri, qui si non nati erant ex patribus Arvalibus, patrimi certe et matrimi debebant esse. Ut autem filii familias ministrare solebant patribus epulantibus (Varro apud Nonium p. 156 s. v. puerae; cf. Marquardt l. c.), ita quattuor illi pueri nobiles ministrabant Arvalibus. Qui quod post epulas dicuntur acceptis toralibus segmentatis supra his discubuisse tureque et vino fecisse, ita explicandum est, ut epulae pro mensa prima habeantur, qua sublata interposito spatio, dum paratur mensa secunda, veteres libare diis solebant (cf. Marini p. 536; Marquardt l. c. p. 336). Itaque Arvales inter mensas primam et alteram non solum ture et vino fecerunt, sed diis quoque fruges libatas sacrificarunt: nam quod pueri dicuntur ad aram rettulisse aut ipsi sacerdotes per pueros, id de frugibus libatis intellegendum esse diei tertii acta confirmant. Pueris autem

ad aram referentibus praesto erant publici, de quibus vide Exordium. Deinde more Graecorum (cf. Marini p. 573; Marquardt l. c. p. 341) unguenta et coronas acceperunt convivales (a. 241), pulmentaque, si recte hiatum explevimus, in manteliis contigerunt. Mantelia mappae sunt, quibus manus terguntur tam in sacris quam a vescentibus (cf. Varro l. l. 6, 85; Servius ad Georg. 4, 376; plura apud Marquardt l. c. p. 321, 1986 et Marinium p. 574), iisque cum uterentur convivae etiam ad asportanda domum ἀποφόρητα dono data, in conviviis mantele alterum ab hospite dari solebat, alterum a conviva afferri (cf. Marquardt l. c. p. 322). Quod autem manteliis vel in manteliis pulmenta (?) dicuntur contigisse Arvales, id similiter videtur accipiendum esse de sacris pultibus domum missis. - Tum mensam secundam bellariorum divisam esse (a. 218, cf. l. c. p. 337) actis a. 241 significatur, cum coronas accepisse fratres dicuntur; deinde sportulae divisae sunt, quas cum coronis domos suas miserunt. Denique in actis a. 218 narratur rosam solutam eos divisisse, ut die quoque altero in luco fieri solebat; quo facto felicia dixerunt domosque suas, ut videtur, discesserunt. — De sportulis collegiorum uberius egit Mommsenus (de collegiis p. 109 seqq.), qui, cum proprie sportulae fiscelli essent, quibus populus dapes in publicis viscerationibus acceptas condere domumque referre solebat, translate nummos ita dici affirmavit pro carnibus datos; sportulis enim nunquam contineri panem et vinum (cf. Or. 2385. 2417), semper autem pro cena eas esse, non praeter cenam dari 1): ideo interdum dari etiam cenam vel sportulas (Or. 2417). 'Cum autem ii qui simul lautia acceperant, communiter iis frui epularique cuperent, factum est ut aliquis ex collegio sive is qui dederat sive alius, si cibi distributi erant, cibos omnium pararet, si nummi pro dapibus, acceptis iis epulum instrueret, pro pane vino autem insuper modicam pecuniam acciperet, nisi eo liberalitatem suam demonstraret, quod panem vinum adiiceret gratuitum'. Itaque Arvalium quoque sportulas Mommsenus statuit apud magistrum remansisse, in cuius domo fratres cenavissent, idque confirmari eo, quod sportularum et impensarum eadem sit summa. Quod ostendunt acta diei tertii a. 218, quibus singuli et sportulas dicuntur accepisse denarios centenos et cenavisse diebus singulis denariis totidem. Sane quin recte indicarit Mommsenus dubitari non potest, cum in actis nonnullis Arvales dicantur cenasse sportulis denaris centenis (a. 105; cf. acta diei tertii annorum eiusdem et 118. 120. 183). Quid quod etiam cum Arvales in luco epulabantur, constanter dicuntur ad magistrum epulati esse, ut hacc verba appareat non intellegenda esse de domo eius, sed de impensa. (cf. Marquardt l. c. p. 216 seqq.). — Anno 218 sportulas acceperunt sacerdotes imperatoris Augusti et ceteri sacerdotes qui supra scripti sunt. Et hi quidem cum ipsi Arvales sint, quorum nomina post primum actorum caput vidimus indicata esse, illi qui fuerint minus liquet. Marinius (p. 581) quos affert sacerdotes domus Augustae, nisi municipales sunt, ut Grut. 66, 3 et 101, 3, ad collegium pertinent, cuius socii ex parte certe libertinos fuisse Graeca nonnullorum ostendunt nomina (Grut. 302, 2) neque propter glossam a Marinio allatam auctoritatis parum firmae, quae Salios appellat iegelus Kulougos, iure pro Saliis ha-

<sup>1)</sup> Observavit tamen nuper Boisserius nonnunquam praeter pecuniam etiam epulum dari (étude sur quelques colléges funé-

raires p. 13, 1, extrait de la Revue archéol.), cuius rei exempla attulit titulos Henzenianum 7190 et I. N. 190.

Perperam igitur hos Borghesius (Giorn. arcad. 1818, 1, 2 p. 192, opp. 3 p. 23) eosdem atque Salios Palatinos esse credidit. Homines autem libertini illi cum Arvalibus coniungi non potuerunt. At sacerdotes dei Elagabali, de quibus Marinius cogitavit, vix anno 218 commemorari potuisse recte ipse iudicat, cum parum notum numen illud Romae esset, antequam imperator Elagabalus cultum eius ibi instituisset; praeterea sacerdotes dei vix appellari potuisse sacerdotes Caesaris, quamquam is primus ac solus numinis illius cultum in urbem introduxerat. Itaque etsi novus tum imperator fuit necdum cooptatus inter Arvales, nihilo minus sacerdotes hi ad religiones a puero illo vesano institutas videntur referendi esse; neque a probabilitate abhorret, cum in provinciis et municipiis ab antiquissimis inde imperii temporibus divinis honoribus viventes etiam principes culti essent (cf. index ad Orellii vol. 3 p. 50 seqq. et inscriptiones Graecae, Marquardt R. A. 4 p. 424 seqq.), in Elagabali honorem in urbe quoque sacerdotes institutos esse. - Notandum est anno 241 non denarios centenos, ut antea consueverant, Arvales sportularum nomine accepisse sed quinos tantum et vicenos; cuius rei videntur causae fuisse illius aetatis pecuniarum angustiae ingruente iam imperii ruina (cf. Mommsen Grenzboten l. c. p. 175) et imminuta dignitas Arvalium, quorum post Gordianum certe nulla superest memoria. - Quod denique Arvales, antequam domos suas discederent, felicia dixerunt (cf. etiam quae post acta diei tertii a. 218 221 notantur), id conferendum est cum acclamationibus pro salute imperatoris factis. quae in acta diei tertii anni 213 relata sunt (ubi vide).

#### 4. Praesentes.

Arvales, qui sacro epulisque adfuerant, ad acta diei primi non semper adnotantur; cum enim nomina eorum repetenda essent in actis dierum alterius ac tertii, omitti poterant, si iidem tribus diebus collegae convenerunt. Neque semper, ubi adscripta sunt, in fine capitis leguntur, cum in acta a. 218 post priorem eorum partem relata sint, antequam sacra enarrantur post meridiem celebrata. — Acta autem concepta sunt ita, ut

81 90 DOM. C omissa sint nomina eorum qui adfuerunt: quibus alibi praescripta sunt verba haec:

[105 117] ') [in collegio] adfuerunt illi. 118 [122] ') adfuerunt in collegio illi.

1) in actis a. 117 et 122 fracto lapide deficiunt verba quae praescripta erant.

183 218 adfuerunt illi.

241 fracto lapide non constat.

Adnotata sunt nomina puerorum ad acta haud multa, et ita quidem ut inserantur in actis a.

105 117 118 post verba ad aram rettulerunt.
183 post ministrantibus pueris filis.

In ceteris aut fracto lapide interierunt aut consulto omissa sunt.

#### b. DIES SECUNDUS.

#### 1. Annus et dies.

Diei nota nisi lapide fracto nunquam deest: item consulatus solet adscribi exceptis iis actis, in quibus semel initio ponitur neque postea repetitur, ut a. 38 et 40. Praeterea omissus est in actis a. 218, idemque videtur statuendum esse de iis quae eiusdem fere aetatis sunt, in quibus ad diem certe tertium consules adnotati non sunt (cf. a. 213 et 219). Neque in actis Dom. C. consules commemoratos fuisse angustia spatii ostendit. At in actis a. 90, in quibus ad diem tertium adnotati non sunt, ad diem secundum adscriptos fuisse hiatus indicat satis amplus. Itaque ne de actis a. 91 quidem iudicare ausim, quamquam in his quoque ad diem tertium nomina consulum non memorantur. — Nonnunquam temporis indicandi gratia adduntur nomina magistri et promagistri, neque tamen semper statim post diem notantur, sed interposita interdum loci indicatione. — Acta igitur concepta sunt sic:

[38 40] 218 illo die 1).

1) . . . . k. Iunias 38; . . . . k. Iuni.s 40; item k. Iunias 218.

[59] 105 [117] 118) isdem co(n)s(ulibus) illo die 1).

1) isdem cos . . . . . . . . 119; isdem . . . . . . un. 155. —
In actis a 117 lapide fracto periit nota consulum, ab initio
non defuit.

[66] 69 [90] isdem co(n)s(ulibus) illo die magisterio illius promagistro) illo 1).

i) isdem cos.... XIII k. Iul. . . . . . . . . 66, quod errore ordineque turbato scriptum esse pro XIIII k. Iun. antea dixi; isd . . . k. Iun. . . . ag. ||||||||||| Ger . . . . . mp iii pro mag. cet. — Promagister non commemoratur 90.

72 87 [89] illis ') co(n)s(ulibus) illo die magisterio illius promagistro illo ').

 consules ipsis nominibus indicantur, quia in haec acta dies primus sacri relatus non est.

2) curam agente illo 87 89? In actis a. 89 nihil superest nisi . . . . unias . . . . . . . . illius.

81 [DOM. C] isdem co(n)s(ulibus illo die loco illo magistro illo ').

1) ..... uco eius magisterio illius DOM. C, ubi consu-

latum commemoratum non esse statuendum est, ut non commemoratur ad diem tertium: cf. supra.

#### 2. Locus.

Dies alter sacri ab Arvalibus celebrabatur tam in luco deae Diae quam Romae in aedibus magistri. Cum vero sacrum in luco potissimum fieret, in actis plerumque non indicatur nisi lucus, pro eo autem nonnunquam scriptum est ad deam Diam. Interdum locus omnino non ponitur, cum ipso sacrificio

ad aram deae Diae facto satis significetur. — Solet autem locus proxime post diem adscriptus esse: praeterquam quod si domus magistri additur, ea separata fere ponitur in fine actorum. — Locus notatur sic:

```
[27 38] 105 118]
                      in luco deae Diae 1).
   119 120 183
  [INCERT. B]
                      1) . . . uco deae Dia . 27; . . . . . . . . ae 38.
40
                      ad deam Diam.
59 69 [72]
                     locus non indicatur.
                     in luco deae Diae et domi.
81
87 [DOM. C 213
                     in luco deae Diae et in fine: Romae domo apud
  2181
                        mag(istrum) 1).
                     1) . . . uco eius, antecedente nomine deae Diae, et in fine:
                         eadem die Romae aput magis ... DOM. C; - fracto lapide
                        desunt verba in luco cet., in fine autem sunt haec: deinde Romae in domo illius 213; — . . . . us Romae . . . . . . i
                         et in domu illius 218.
```

#### 3. Ratio sacri.

Sacri diei alterius cum tres potissimum fuerint partes, quae sunt sacrificium vaccae albae honorariae prope aram deae Diae ante lucum, sacrificium agnae opimae in luco in aede deae Diae, ludi circenses, in actis antiquioribus brevius conceptis hae caerimoniae solae paucis indicantur, in actis a. 40 adeo solum commemoratur sacrificium vaccae. Alibi additur, quod fit antequam vacca immolaretur, sacrificium piaculare duarum porcarum ante lucum ad aram deae Diae, item cena post sacrum Romae in domo magistri. Partes singulae sacri ipsae pluribus caerimoniis consistebant et cum epulis coniunctae erant. Haec omnia quo melius intellegantur, separatim singula enarrabo et explicabo.

Sacrum universum raro indicatur: quod ubi fit, acta concepta sunt sic:

Sacrum universum raro indicatur: quod ubi nt, acta concepta sunt sic:

87 [89] fratres Arvales deae Diae sacrificium fecerunt 1).

1) . . . tres Arvales deae Diae sa . . . . . . . m feceru . .

89; similiter videtur scriptum fuisse in actis a. 90, ubi lapide fracto ea pars deest.

[DOM. C] [sacrum deae Diae in l]uco eius magisterio illius, vel similiter; nimis enim angustum spatium est quam quo comprehendi possint verba quae exhibent acta a. 87 et 89.

#### a. sacrificium porcarum piacularium et vaccae honorariae.

Sacrificium porcarum piacularium, licet iam in acta a 58 possit relatum fuisse, in actis tamen quae supersunt primum anno 59 commemoratur, ab eoque inde tempore constanter eius mentio in actis extat nec nisi lapide fracto unquam deest. Cur porcae immolatae sint, in actis quae supersunt non ante a 87 adnotatur. Acta autem sic concepta sunt;

| [27 38] 40                                    | ille promagister 1) (magister) collegii 2) fratrum Arvalium nomine in luco deae Diae 2) vaccam immolavit.  1) promagistro 40. 2) conlegi 40. 3) ad deam Diam 40. — In actis a. 27 nihil relictum est nisi verba uco deae Dia; in actis a. 38 promagister collegii frat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [59 66]                                       | [ille magister (promagister) c]ollegi fratrum Arvalium nomine ad aram immolavit deae [Diae porcas piacula]res II, deinde vaccam 1).  1) praeter nomen promagistri verbaque porcas piaculares nihil superest 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [69 72]                                       | collegi fratrum Arvalium nomine immolavit ad aram ') deae Diae porcas piaculares II, deinde vaccam ').  1) ad aram immolavit 72. 2) coll mol ad aram dea porcas piac item vaccam 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81                                            | collegi — piaculares II ut supra: sequuntur haec: deinde vaccam deae Diae; inde cum in aedem Caesarei consedissent, et ex sacrificio gustarunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 87 [89]                                       | ille qui vice magistri fungebatur illius, ante lucum in aram (sic) porcas piaculares duas luco coinquendi et operis faciendi immolavit, deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit. illi in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt¹).  1) similiter videntur concepta fuisse acta a. 89, ex quibus paucas supersunt reliquiae: ille vice magis fungeba illius vice magis fungeba illius ciendi ille ille ille ille illi illi in t : quae ex actis a. 87 restitui possunt, additis tamen post verba [vaccam] hon[orariam deae Diae] ille [immolavit] verbis ex actis a. 90 desumptis quae sunt [ante luc]u[m in foculo. |
| [90 DOM. C]                                   | [ad aram] porcas piaculares duas luco coinquendi et operi faciundo immolavit ille [magister, deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit] ante lucum in foculo ille mag(ister). [illi in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt 1).  1) similiter fuerunt concepta acta DOM. C, ex quibus reliqua sunt haee: . rcas piaculares duas luco in                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105 [117 118 119]<br>120 [122 155<br>MARC. E] | jille mag(ister) (promagister) ad aram immolavit ') porcas piaculares duas luco coinquiendi ') et ') operis faciundi, ibique ille ') vaccam honorariam albam ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

foculum deae Diae immolavit, ibique b sacerdotes

in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt. i) inmolavit 105. 2) luco inquendi 105; luci coinquendi 118; luco coinquiendo 120. \*) et om. 105. 4) nomen magistri om. 118 119 120 155. \*) deinde 155. — Integras addo reliquias actorum has: . . . . . res duas luco coinquendi et operis faciundi, ib . . . lati sunt 117; — ille promag(ister) nisi potius proflamine erat, . . . . . luci coinquiendi et operis faciundi, aram immolavit . . . . . . . . . . . . . . . duas luci coin . . . . . . . . . . . s faciundi, ibique vaccam ho . . . . . . . . . . . foculum deae Diae im . . lavit, deinde sacerdotes in tetras . . . . . . . . . . . . ex sacrificio epulati sunt 155; — ille promag . . . . . mola . . . . rc ...... et operis faciundi ibique vaccam honorariam albam ad focu . . . . . trastylo consederunt it ex sacrificio epulati sunt MARC. E. ille mag(ister) ad aram immolav(it) porcilias piaculares 183 [INC. B] II luci coinchuendi et operis faciendi, ibique baccham honorariam albam ad foculum immolavit. sacerdotes in tetrastulo consederunt et ex sacrificio epulati sunt 1). 1) ex INCERT. B non remanent nisi haec: . . . . vit porcil . . . ., ibique bacc, quae possunt etiam expleri ex a. 213. [ille promag(ister) ad aram immolavit porcilias piacu-[213]lares] n(umero) II luci coinquiendi et operis faciundi, ibique baccam honorariam immolavit. sacerdotes in tetrastulo praetextat[i] consederint (sic) et porcilias piaculares epulati sunt. ille promag(ister) ad aram immol(avit) porcil(ias) pia-218 cul(ares) II luci coinq(uiendi) et operis faciund(i); ibi vacc(am) honor(ariam) imm(olavit) et inde in tetrastylo revers(us) subsellis consed(it). deinde reversus ad aram exta[s] reddidit porcil[i]ares. item in circo in foculo arg(enteo) cespiti ornato extam vacc(inam) redd(idit) et in tetrastylo reversus est et in codice cavit et praetextam deposuit et in papillione suo reversus. promeridie autem fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo conveneru[nt] et subsellis consederunt et ca[v]erunt se adfuisse et

In explicandis caerimoniis die altero ab Arvalibus celebratis anni 218 actis potissimum utendum est, quibus copiosissime descriptae extant; in antiquioribus enim modo paucioribus modo pluribus verbis indicantur magis quam

sanguem (sic).

sacrum fecisse et porcilias piaculares epulati sunt et

enarrantur. Et ea praesertim, quae promeridie aut magister vel promagister aut Arvales fecerint, in illis actis accuratius distinguuntur, enm ex actis prioribus parum appareat, utrum sacrificiis a magistro factis fratres adfuerint, necne. Acta vero anni 218 diem alterum ita celebratum esse ostendunt:

Prima, ut videtur, luce magister sive promagister, sumpta praetexta (nam licet praetextae sumptae mentio nusquam extet, postea tamen eam deposuisse dicitur) ad aram porcas duas piaculares immolat. Ara autem ante lucum traditur fuisse (87 89) deaeque Diae dedicata erat (59 69 72 81), et immolabantur porcae piaculi causa luco coinquiendi et operis faciundi. Coinquere sive coinquire idem esse atque coërcere Paulus Diaconus auctor est (p. 65 M., cf. Marini p. 65): lucus autem coërcetur deputando ramos exuberantes, eamque ad rem cum ferrum in lucum inferendum esset, id quod religione prohibebatur, piacula fieri necesse erat. Jam vero cum illo die arbores non videantur coinquendae fuisse, nec magis ad eum referri quod dicitur de opere faciendo, quippe quod de opere usurpetur eorum, a quibus arbores coinquendae vel eruendae et reponendae erant araeque temporales reficiendae, statuendum puto hoc sacrificium piaculare factum esse propter opera quae toto illo anno fiebant. — De verbis ipsis nota in actis antiquioribus scriptum esse luco coinquiendi vel coinquendi (87 89 90 DOM. C 105 117; luco coinquiendo 120, quadratarii, ut videtur, errore); quibus significari quod est in luco coinquiendi, scilicet arbores, cum per se apparet tum eo confirmatur quod verba quae sequuntur operis faciendi item ad opera pertinent in luco facienda. Posterioris tamen aetatis acta exhibent formas has: luci coinquiendi, coinquendi, coinchuendi (118 119 155 183 213 218), ut ipsa coniungantur verba quae sunt lucus et coinquire. — Porcilias, ut in actis a. 183 213 218 scriptum est, Marinius (p. 306, cf. not. Tironis p. 167 ed. Grut.) docuit esse porcas lactentes, quibus saepe diis sacrificatum esse constat (Marini l. c.). Adde quod porca Cereri potissimum sacra erat (l. c. p. 308), Ceres vero Arvalium deae Diae similis. Duae autem porcae immolantur, ut binae victimae singulis numinibus tum sacrificari solent, cum ob arbores fulmine tactas vel ficum in aedis fastigio natam maiora piacula facienda erant (cf. piacula maiora).

Perfecto sacrificio piaculari immolavit magister promagisterve deae Diae vaccam honorariam albam, quam inde appellatam esse, quod non piaculi causa, ut porcae, sed ob honorem deae sacrificata sit, vidit Marinius (p. 310) conferens quod Arnobius (adv. nat. 7, 18) dicit honoris et reverentiae causa mactari diis hostias. Candidis victimis diis superis, inferis nigris sacrificari idem (l. c. 19 20) affirmat, et cum Iuvenalis (10, 66) scribat cretatum bovem duci in Capitolium, docemur victimas ut aurari solebant ita etiam creta illitas esse. — Vacca in actis quidem antiquioribus non dicitur ubi immolata sit, sed cum sacrificium praecedat porcarum ad aram deae Diae factum, vaccae autem immolatio inserta copula deinde (59 72 81 87 DOM. C) vel item (69) proxime sequatur, eodem eam loco immolatam esse veri simile est. Id confirmant acta aetatis posterioris, quibus enarrato porcarum sacrificio ad aram deae Diae facto ibi vacca quoque immolata esse traditur (105 117 118 119 120 155 MARC. E 183 213 218). Nota tamen sacrificium vaccae non eodem modo fieri atque porcarum, cum non ad ipsam aram vacca immolata esse dicatur, sed ad foculum prope aram, ut videtur, positum (90 DOM. C 105 118 120 155 MARC. E 183). Cuius quamquam in actis a. 213 et 218 mentio non fit, nihilo tamen

minus eadem ratione tum rem peractam esse ex iis apparet quae de caerimoniis insequentibus acta a. 218 referunt. Dicitur enim promagister, cum vaccam honorariam immolasset, inde in tetrastylo reversus subselliis consedisse, deinde vero reversus ad aram extas reddidisse porciliares, item in circo in foculo argenteo cespiti ornato extam vaccinam reddidisse. Distinguuntur igitur ara et foculus, qui hoc loco dicitur in circo positus esse, cum antea viderimus prope aram eum collocatum esse. Ara autem ante lucum sita erat (87) et ante lucum foculum quoque positum esse alibi legimus (90). Itaque cum non probabile sit aram in circo statutam fuisse, foculus, qui prope aram ante lucum fuerat, cum vacca immolaretur, videtur in circum translatus esse, antequam exta vaccina promagistro reddenda essent. Foculi enim videntur fuisse vasa tripodesve plicatiles, qui facile loco movebantur; cf. ea quibus illustravimus sacrificia ob vota annua anno 87 facta. De extis redditis cf. ibidem. Hic sufficiat notasse partem viscerum victimae immolatae in olla coctam arae foculove imponi consuevisse, appellatumque id esse extas reddere. Foculus, quo utebatur magister (promagister), argenteus erat ac cespite ornatus. Iam vero Marinius (p. 584), quod antiquissima aetate ex glebis cespitibusve arae fiebant, aris autem etiam lapideis aereisve cespes superimponebatur (Serv. ad Virgil. Aen. 12, 118), nomen cespitum remansisse statuit vasis in aris focisque impositis, quamquam e metallo tum fieri consueverant: eiusque opinionis ut praecipuum argumentum affert ea ipsa verba de quibus agimus, coniungenda esse ratus argenteo et cespite. At mihi probabilius est coniungenda esse foculo argenteo, cespitem autem, quo foculus ornabatur, gramineum fuisse: id quod ad vetustas caerimonias Arvalium optime convenit; nec obstat quod postmodum in cespite promagister et flamen sacrum fecerunt (cf. infra), cum eo loco indicatus esse possit vivus cespes.

Redditis extis vaccinis iterum in tetrastylum reversus magister vel promagister in codice cavit se sacrum fecisse; deinde deposita praetexta in papilionem suum revertit. Similiter notat Marinius (p. 586) sacerdotes christianos sacrificio eucharistico peracto se sacrum fecisse cavere solitos. — Papilione magistrum usum esse ex solo hoc loco actorum comperimus: ne collegas quidem suis papilionibus caruisse crediderim (Marinius l. c.), cum verno sole ardente integrum prope diem in luco commorarentur.

Et hucusque solus magister vel promagister in actis commemoratur, solusque videtur et porcas immolasse et vaccam. Convenerant autem interea fratres promeridie (218) acceptisque praetextis in tetrastylum se contulerunt et subsellis consederunt et caverunt se adfuisse et sacrum fecisse et porcilias piaculares epulati sunt et sanguinem. Similiter in actis a. 213 sacerdotes dicuntur in tetrastylo praetextati consedisse et porcilias piaculares epulati esse, de qua re inde ab anno 81 acta brevius ita referunt, ut in tetrastylo ex sacrificio narrent eos epulatos esse. Quamquam autem de magistro promagistrove ac collegis separatim in acta refertur, epulis illum quoque adfuisse dixerim, cum quae statim postea enarrantur, ea ad utrosque pertineant. Ex papilione igitur videtur prodiisse magister, cum in tetrastylo consedissent fratres, ut gustationis et ipse partem acciperet. — Tetrastylum, ut aram deae, certum est ante lucum situm fuisse, quod Arvales eo egressos lucum adscendisse mox videbimus; fuit aute maedificium quattuor columnis in fronte decoratum, cf. Exordium p. XXI. — Epulati sunt porcarum partes eas, quae deae non erant redditae, item sanguinem,

quo diis plerumque litatum esse Marinius (p. 587) recte notat. — Pro verbo epulandi quod in actis a. 81 usurpatum est gustandi et ipsum recte se habet; dicitur enim gustare de leviore cibatione facta extra tempus solitum ad reficiendas modice vires. Arvales autem videbimus iterum in luco epulatos esse, denique cenasse Romae apud magistrum. Itaque cum pro prandio esset epulum alterum, nec primum propter horam tardiorem pro ientaculo haberi possit, haud inepte nomen ei inditur gustationis, quamquam gustus sive gustatio proprie appellari solebat ipsius cenae promulsis (cf. Marquardt R. 1. 5, 1 p. 273 et 332).

#### β. sacrificium agnae opimae et caerimoniae cum eo coniunctae.

| [27]             | [agnam opimam deae] Diae immola[vit] 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ') in actis admodum mutilis non liquet quo modo cum praece-<br>dentibus coniuncta fuerint verba ad immolationem agnae per-<br>tinentia: cf. a. 59 e. q. s.                                                                                                                                                                                                                                              |
| [38]             | [eodemque die] ') ille [magister collegii fratrum Arva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | liu]m cum illo flamin[e deae Diae agnam opimam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | immola]vit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | sic scriptum fuisse videtur indicari tam hiatus ambitu, quam<br>ipsa capitis dispositione, cum prior eius pars medio fere versu<br>terminetur. Neque tamen inde peti posse credo supplementa<br>actorum Tiberii; nam animadvertendum est anno 38, cum<br>vaccam immolasset promagister, ipsum magistrum, qui tum erat<br>C. Caesar Augustus, agnae sacrum fecisse, ludisque praesedisse<br>circensibus. |
| 40               | non commemoratur sacrificium agnae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [58 59 66 69 72] | inde in aede in foco sacrificio facto immolavit deae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Diae agnam opimam ').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | inde in aedem (sic) in foco sacrificio facto e agnam opimam 59; —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81 [DOM. A]      | inde ad summotum in aede sacrificio facto immolavit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | deae Diae agnam opimam, quo sacrificio peracto in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Caesareo epulati sunt ad magistrum ').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 1, ex actis DOM. A non supersunt nisi litterae to . inca, quae explentur sic: [sacrificio perac]to in Ca[esareo] ob easque fragmentum ad priores Domitiani annos videtur referendum esse.                                                                                                                                                                                                               |
| 87 [89 90 91     | sumptisq(ue) praetextis et coronis spiceis vittatis lucum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DOM. C]          | deae Diae ad summotum escenderunt et per illum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | magistrum (vel promagistrum, vel qui vice magistri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | fungebatur) et illum flaminem (vel proflaminem, vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | qui vice flaminis fungebatur) deae Diae agnam opi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | mam immolarunt, perfectoque sacrificio omnes ture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | et vino fecerunt: deinde coronis inlatis signisq(ue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

unctis illum ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda annuum magistrum fecer(unt), item illum. flaminem: deinde in t[etr]astylum desciderunt ibiq(ue) in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum illum.

| ::: <i>::::::::::::::::::::::::::::::::::</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ex actis a. 89 non supersunt nisi haec: mtisque p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| millum qui vice ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| geb illum flaminis fun ae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diae ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| et vino fecer latis signis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unctie illum primis ad S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ecu item illum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e i descinderun e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ad magistrum illum. —  Adscribo praeterea ea quae servata sunt ex actis a. 91:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| spic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t per runt per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de coronis i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ex Saturnalibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trum fecerunt ite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ibique in tetrastyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ; — et ex actis DOM. C: sump                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eis vittatis lucum deae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| per illum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| molarunt perfectoq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unt. deinde coronis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| illum bus primis ad Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fecerunt, ibique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nio discumben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| midia superest ance respondet actis a 87 itu ut ante nomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| midia superest, quae respondet actis a. 87 itu, ut ante nomen<br>eius qui flamen creatur verbum repetatur quod est fecerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sumptisque praetextis et coronis spiceis vittatis ') lucum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deae Diae summoto 1) adscenderunt 3) et per illum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mag(istrum) (promagistrum) 4) et per 5) illum flami-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nem (proflaminem) ) agnam opimam ) immolarunt )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nem (pronaminem) jagnam opiniam j mimorarum j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt.<br>deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Sa-<br>turnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt.<br>deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Sa-<br>turnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 13), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 12), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 12), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 16).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 13), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 16).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: 1) bittatis 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino °) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis ¹0) in Saturnalia secunda ¹¹) mag(istrum) annuum ¹²) fecerunt ¹³), ibique discumbentes in tetrastylo ¹³) apud ¹³) illum mag(istrum) epulati sunt ¹³).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: ¹) bittatis 183. ²) submoto 155. MARC. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino °) fecerunt.  deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 13), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 16).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: 1) bittatis 183. 2) submoto 155. MARC. E. 3) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino <sup>9</sup> ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis <sup>10</sup> ) in Saturnalia secunda <sup>11</sup> ) mag(istrum) annuum <sup>12</sup> ) fecerunt <sup>13</sup> ), ibique discumbentes in tetrastylo <sup>14</sup> ) apud <sup>15</sup> ) illum mag(istrum) epulati sunt <sup>16</sup> ).  Dedi fere ex actis a. 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: <sup>1</sup> ) bittatis 183. <sup>2</sup> ) submoto 155. MARC. E. <sup>3</sup> ) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde a verbo sumptisque acta a 213 exhibent sic: et postea ad                                                                                                             |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino °) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 13), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 14).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: 1) bittatis 183. 2) submoto 155. MARC. E. 3) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde a verbo sumptisque acta a 213 exhibent sic: et postea ad lucum dese Diae adscenderunt.                                                                                                                                                                                                                    |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino <sup>9</sup> ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis <sup>10</sup> ) in Saturnalia secunda <sup>11</sup> ) mag(istrum) annuum <sup>12</sup> ) fecerunt <sup>13</sup> ), ibique discumbentes in tetrastylo <sup>14</sup> ) apud <sup>15</sup> ) illum mag(istrum) epulati sunt <sup>14</sup> ).  Dedi fere ex actis a. 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: <sup>1</sup> ) bittatis 183. <sup>2</sup> ) submoto 155. MARC. E. <sup>3</sup> ) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde a verbo sumptisque acta a 213 exhibent sic: et postea ad lucum deae Diae adscenderunt. <sup>4</sup> ) per mag.istrum) illum videtur scriptum fuisse in actis a. 118; |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino °) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis 10) in Saturnalia secunda 11) mag(istrum) annuum 12) fecerunt 13), ibique discumbentes in tetrastylo 14) apud 15) illum mag(istrum) epulati sunt 16).  Dedi fere ex actis a 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: 1) bittatis 183. 2) submoto 155. MARC. E. 3) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde a verbo sumptisque acta a 213 exhibent sic: et postea ad lucum deae Diae adscenderunt. 4) per mag.istrum) illum videtur scriptum fuisse in actis a 118; magistrum om. 183.                                                                                                                                |
| perfectoque sacrificio omnes ture vino <sup>9</sup> ) fecerunt. deinde coronis inlatis signisque unctis illum ex Saturnalibus primis <sup>10</sup> ) in Saturnalia secunda <sup>11</sup> ) mag(istrum) annuum <sup>12</sup> ) fecerunt <sup>13</sup> ), ibique discumbentes in tetrastylo <sup>14</sup> ) apud <sup>15</sup> ) illum mag(istrum) epulati sunt <sup>14</sup> ).  Dedi fere ex actis a. 120: in ceteris, quantum licet iudicare de tabulis magna ex parte parum integris, aliter leguntur haec: <sup>1</sup> ) bittatis 183. <sup>2</sup> ) submoto 155. MARC. E. <sup>3</sup> ) ascenderunt 105 119 155 MARC. E 183: totum caput inde a verbo sumptisque acta a 213 exhibent sic: et postea ad lucum deae Diae adscenderunt. <sup>4</sup> ) per mag.istrum) illum videtur scriptum fuisse in actis a. 118; |

105 [117 118 119 s 120 122 155 MARC. E 183] 213

opima 183.

| inmolarunt MARC. E; immolaverunt 183 213.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • ture et vino 183 213.                                                                                             |
| 10) ex Saturnalia prima 155                                                                                         |
| 11) verba ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda om 213.                                                      |
| annuum magistrum 105; annuum om. 183 213.                                                                           |
| item illum [f]laminem fecerunt inserunt acta a. 155; similiter et illum flaminem nominaverunt MARC. E 183; et illum |
| flamonem (sic) fecerunt 213.                                                                                        |
| <ul> <li>in tetrastylo discumbentes 105 118 119 155 MARC. E 213</li> <li>aput 117. MARC. E 213.</li> </ul>          |
| 16) epulati sunt aput illum magistrum 105; iterum epulati<br>sunt 213.                                              |
| Addo paucas, quae ex actis a 117 et 122 servatae sunt, reliquias: sumptisque praetextis                             |
| fectoque sacrificio om                                                                                              |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |

[218 219]

postea inde praetextati capite velato vitt[i]s spiceis coronati lucum adscenderunt et per illum promag(istrum) agnam opimam imm(olarunt) et hostiae litationem inspexer(unt). perfecto sacrificilo omnes ture et vino fecerunt. deinde reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt o[ll]is et ante aedem in cespite promag(ister) et flam(en) sacr(um) fecer(unt). item foras ad aram reversi thesauros dederunt; item flam(en) et promag(ister) scyfos arg(enteos) cum sumpu(v)is vino repletis ante osteum, [et] acerras [ferentes] ture et vino fecerunt, et ante osteum restiteru[nt], et duo ad fruges petendas cum public[i]s desciderunt et reversi dextra dederunt, laeva receperunt, deinde a[d] alterutrum sibi redd(iderunt) et public(is) frug(es) tradider(unt). deinde in aedem intraver(unt) et ollas precati sunt '), et osteis apertis per clivum iactaverunt, deinde subsellis marmoreis consed(erunt) et panes laureat(os) per public(os) partiti sunt; ibi omn(es) lumemulia cum rapinis acceperunt \*) et deas unguentaverunt, et aedes clusa e(st). omnes for als exierunt, ibi sacerdotes clusi, succincti, libellis acceptis carmen descindentes 3) tripodaverunt in verba haec: enos Lases iuvate: [e]nos Lases iuvate, enos Lases iuvate! neve luaerve Marma[r] sins incurrere in pleores, neve luerve Marmar [si]ns incurrere in pleor[e]s, neve luerve Marmar s[in]s incurrere in. pleor[e]s! satur fu, [f]ere Mars! satur fu, [f|ere Mars! limen [sali], sta berber! satur fu, fere Mars! limen sali, sta berber! satur fu, fere

Mars! limen sali, sta berber! [sem]unis alternei advocapit conctos, semunis alternei advocapit conctos, s[e]munis altern[ei] advocapit [conct]os! enos Marmar iuvato, enos Marmar iuvato, enos Ma[r]mar iuvato! triumpe, triumpe, triumpe, trium[pe, tri]umpe! post tripodationem 1) deinde signo dato publici introier(unt) et libellos receperunt 5) et ante ianuam deae Diae adsteterunt et corona[s] derectas per comm(entariensem) citante [singulorum nomina magistro (promagistro), calatoribus] ) singulor(um) inferentibus aras contegerunt (sic), et deae coronatae sunt, et de Saturnalibus primis illum mag(istrum) creaverunt; ibique felicia dixer(unt) et desciderunt lucum. depositis praetextis cenatoria alba acc(eperunt) et in tetrastylo epulat[i] sunt; mor[e] pompae in tetrastylum fercula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum transierunt. post epulas sportulas accep(erunt) singul(i) praes(entes) [denarios] c(entenos) et rosam solut(am) acc(eperunt) et felicia dixer(unt).

hinc incipiunt reliquiae actorum a. 219 sic: [pre]cati sunt, cum pultes conteger unt), et precati sunt.

2) verba ibi — acceperunt om. acta a. 219.

i) dic(entes) id.

4) totum carmen cum exordio in verba haec, item verba post tripodationem om id.

b) ea quae sequuntur, cum nimis mutila sint acta a 218, desumpsi ex actis a. 219.

ALEX. A fragmentum exiguum actorum eiusdem fere aetatis atque ea quae proxime praecedunt, proposui restitutum, quantum fieri potuit, ex actis potissimum a. 219, quibus respondisse videtur, licet paullulum differat caerimoniarum ordo:

|   | foculi orn]ati caespite ante ia[nuam                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|
|   | coniunct lacte iocin fa                                                  |
|   | anis super caespite fecer(unt); ite[m                                    |
|   | tis irib praepant. deinde in a[edem intraverunt et ollas                 |
|   | nt et conteg(erunt) pul]tes praeca[t]i colleg(ae) et mag(ister) et f[la- |
| _ | men                                                                      |
|   | . ollas (?)] acc[e]p(erunt) et ianuis a[p]ertis per clivu[m iactaverunt. |
|   | delinde osteis reclusis su[b]se[l]l(is) mar[moreis consederunt et        |

| panes | laureatos per fa]mil(iam) et offic(ium) divis(erunt); item de aede ex[ie-                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | runt et re                                                                                                                   |
|       | ad aram thesauros dederunt et] flam(en) ille duos colleg(as) su[mptis                                                        |
|       | s petendas misit et m]ag(ister) et flamen cum scyphis vin[o repletis e<br>acerri:                                            |
|       | ostium ture vino fecerunt et reversi collegae dextra dederunt, l]aeva<br>frug(es) acc(eperunt); deind(e) car[men descindente |
| -     | laverunt] fec(erunt); deinde corbul. cum                                                                                     |
|       |                                                                                                                              |

Effossis actis a. 219 ad tabulam anni 90 adscriptis, quae partem complectuntur in actis a. 218 desideratam, adiunctoque fragmento aetatis Alexandri (A), de caerimoniis cum parte altera sacrorum diei secundi conexis plene edocti sumus. Acta enim antiquiora ut de prima, ita de altera quoque sacri parte breviatam modo relationem exhibent, ut nec ante annum 81 ulla in iis epularum mentio supersit et magistri flaminisque creatio primum anno 87 commemoretur. Ab ea inde aetate ad annum certe 213 acta eodem fere modo concepta sunt, nec veri dissimile ab Elagabalo demum novam institutam esse sacra describendi rationem: nam quod acta a. 218 ex parte pertinent ad tempus Elagabalo antiquius, minime illi opinioni adversatur, cum acta uniuscuiusque anni anno demum insequenti in marmore exarata sint. - In celebranda autem sacrorum huius diei parte altera sacerdotes ita versati sunt. In tetrastylo postquam epulati sunt, sumpserunt praetextas, quas ante gustationem videntur deposuisse; de qua re quamquam non habemus actorum testimonium, tamen et magistrum vidimus praetextam deposuisse, antequam in papilionem intraret, nec probabile est praetextatos sacerdotes epulatos esse; quod autem praetextati dicuntur in tetrastylo consedisse (213) vel praetextas accepisse ac deinde in tetrastylo convenisse et subsellis consedisse (218), illi opinioni non obstat. Praeter praetextas coronas quoque sumpserunt spiceas vittatas, quae inde ab anno 87 constanter commemorantur in actis, easque insigne fuisse fratrum Arvalium Masurius Sabinus (apud Gellium 7, 7, 6; cf. Plinius n. h. 18, 2, 6) testis est, cum sic scribit: (fratrum Arvalium) sacerdotii insigne est spicea corona et albae infulae; cf. Exord. p. I. Similiter in actis a. 218 vittis spiceis dicuntur coronati, ut coronae spiceae vittatae et vittae spiceae eiusdem rei nomina putanda sint, praeterea autem sacrificasse capite velato, Romano scilicet sacrificantium ritu. Et ita quidem summoto sive ad summotum lucum adscenderunt et per magistrum vel promagistrum et flaminem vel proflaminem agnam opimam deae Diae immolarunt. - Summovet lictor, cum animadvertere inbet praecedens magistratum (cf. Mommsen Staatsrecht 1 p. 298, 3 et loci scriptorum ab eo allati): similiter prodeunt Arvales, praecedentibus, ut videtur, calatoribus. Immolationem autem agnae opimae sacri universi summam fuisse recte observavit Mommsenus (Grenzboten l. c. p. 166) collatis versibus Vergilii (Georg. 1, 339 segg.) his:

sacra refer Cereri laetis operatus in herbis extremae sub casum hiemis, iam vere sereno.

tum pingues agni el tum mollissima vina, tum somni dulces densaeque in montibus umbrae. cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret: cui tu lacte favos et miti dilue Baccho, terque novas circum felix eat hostia fruges, omnis quam chorus et socii comitentur ovantes, et Cererem clamore vocent in tecta. neque ante falcem maturis quisquam supponat aristis, quam Cereri torta redimitus tempora quercu det motus inconpositos et carmina dicat.

Agrestes enim ritus his versibus descripti ii ipsi sunt, quos maiore cum cultu et magnificentia Arvales celebrabant: de qua re infra amplius dicendum erit. — Agna immolata hostiae litationem inspexerunt. Hostiam recte agnam dici testis est Fronto (de diff. roc. vol. 2 p. 482 ed. Mediol.) cum sic scribit: victima maior est, hostia minor; cf. Paulus (p. 126 ed. M.): maximam hostiam ovilli pecoris appellabant. - De litatione victimarum cf. Marinius p. 587: Inter litare et sacrificare, scribit scholiasta ad Statium Theb. 10, 610 (apud Barthium comm. ad 1, 506), hoc interest, sacrificare est hostias immolare, litare vero per immolationem hostiarum impetrare quod postules. Postulata impetrasse sibi videbantur cum inspicientes viscera ea convenire viderent praeceptis haruspicinae. Ita de Caesare Suetonius (Caes. 81): pluribus hostiis caesis cum litare non posset, introit curiam spreta religione; similiter Plautus (Poen. 2, 41): si istuc unquam factum est, tum me Iuppiter faciat ut semper sacrificem nec unquam litem, et Livius (41, 15): territis eo prodigio patribus, et alter consul curam adiecit, qui se, quod caput iecineri defuisset, tribus bubus perlitasse negavit. senatus maioribus hostüs usque ad litationem sacrificari iussit. Paullo aliter usurpatur verbum litandi, cum de Caesare Augusto Suetonius (96) sic narrat: circa Perusiam sacrificio non litanti cum augeri hostias imperasset cet. Denique sensu activo verbum usurpatur, ut facto sacrificio, legimus apud Iustinum (20, 2), litatis hostiis obtentoque, ut rebantur, quod petebant; similiter Vergilius (Aen. 4,50): tu modo posce deos veniam sacrisque litatis indulge hospitio cet., ubi Servius adnotat: diis litatis debuit dicere; non enim sacra, sed deos sacris litamus, i. e. placamus. - Litationem igitur inspicere dicuntur ii qui viscera examinant hostiae immolatae num votis annuant.

Perfecto deinde sacrificio omnes ture et vino fecerunt, et reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt ollis et ante aedem in cespite magister vel promagister et flamen vel proflamen sacrum fecerunt. — De sacris mensis Festus (s. v. p. 157 ed. M.) haec habet: [men]sae in aedibus sacris arar[um vicem obtinent] cett.; uberius de iis Macrobius (3, 11) sic scribit: in Papiriano enim iure evidenter relatum est arae vicem praestare posse mensam dicatam. ut in templo inquit Iunonis Populoniae augusta mensa est. namque in fanis alia vasorum sunt et sacrae supellectilis, alia ornamentorum. quae vasorum sunt instrumenti instar habent, quibus semper sacrificia conficiuntur, quarum rerum principem locum optinet mensa, in qua epulae libationesque et stipes reponuntur. ornamenta vero sunt clipei, coronae et huiusce modi donaria. neque enim dedicantur eo tempore quo delubra sacrantur, at vero mensa arulaeque eodem die quo aedes ipsae dedicari solent, unde mensa hoc ritu dedicata in templo arae usum et religionem optinet pulvinaris. Multa exempla mensarum tam in monumentis expressarum quam apud scriptores memoratarum

collegit Brunnius (Ann. inst. arch. 1856 p. 114 seqq.) duoque earum ostendit genera fuisse, alterum earum de quibus Festus et Macrobius scribunt, stabilium videlicet in ipsisque templis dicatarum, alterum earum quae ob aliquam causam certis numinibus parabantur, ut Hecatae et Iunoni Lucinae. Et ex illis quidem mensis apparet eam fuisse, in qua Arvales in aede sacrum facerent. Fecerunt autem ollis (nam sic lacerae litterae restituendae sunt), quae videntur in ipsis mensis repositae fuisse, ut vasa videmus collocata in mensa altera a Brunnio (l. c.) publici iuris facta. — De ollis cultis a fratribus Arvalibus post Marinium (p. 591) nuper exposuit Michael de Rossi (Giornale arcadico 1868 tom. LVIII, luglio) qui in tabula adnexa ad opusculum illud (IV, 1-18) duodeviginti depingenda curavit vasa fictilia operis admodum rudis in luco effossa. Quae harum rerum periti affirmarunt vetustissima esse et similia eorum, quae ad radices montis Latiaris sub lapide Albano reperiri solent, sive sepulta, ut mihi certe Rossius probavit, eruptione montis, sive collocata in sepulcris postea subtus excavatis. Vasa fictilia in sacrificiis Romanorum usurpata esse docent Dionysius Halicarnassensis (2, 23): έγω γοῦν έθεωσάμην εν ἱερωῖς οἰκίαις δεῖπνα προκείμενα θεοίς επί τραπέζαις ξυλίναις άρχαϊκαίς εν κάνησι καί πινακίσκοις χεραμιέοις, . . . . . . . . . . . χαὶ σπονδιλς είδον εγκεχραμιένας οὐκ εν άργυροῖς χαὶ γρυσοῖς ἄγγεσιν, ἀλλ' ἐν ὀστραχίναις χύλιξι καὶ πρόχοις, καὶ πάνυ ἡγάσθην των ανδρών, υτι διαμένουσιν έν τοις πατρίοις έθεσιν ουδέν έξαλλάττοντες των άρχαίων ίερων είς την άλαζόνα πολυτέλειαν; Plinius (n. h. 35, 158): in sacris quidem etiam inter has opes hodie non murrinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpuviis; Apuleius (de magia 18): eadem paupertas etiam populo Romano imperium a primordio fundavit, proque eo in hodiernum diis immortalibus simpuvio et catino fictili sacrificat: Valerius Maximus (4, 4, 11), cum Romuli casa veterisque Capitolii humilibus tectis aeternos memorat Vestae focos fictilibus etiam nunc vasis contentos. Neque usum modo antiquum vasorum fictilium conservarunt Romani, sed ipsa etiam vasa vetusta in usu remansisse, simpuvium ostendit Numae, quo de Iuvenalis (6, 341): et quis tunc hominum contemptor numinis? et quis simpuvium ridere Numae nigrumque catinum ausus erat? Simpuvium Numae fere ut numen quoddam divinum Romanos adorasse Prudentius (perist. 2, 277) auctor est, cum scribit: quidquid Quiritium sueverat orare simpuvium Numae; verbisque iis optime usus est Rossius ad illustrandum ritum ollas precandi, qui in actis paullo post memoratur. Ollas autem cum precari soliti sint Arvales, mirum non est, quod etiam sacrum iis fecerint 1). Quo facto magister

ricorda aver veduto uscire dagli scavi pure un frammento di terra cotta simile alle scoperte nel luco arvalico . . . Il carattere dell'arte comune a tutte e distintivo dell'epoca remota di coteste stoviglie è la cottura imperfettissima ossia l'abbrustolimento, per il quale il colore ordinariamente nero è variato ed in taluni frammenti s'avvicina al rosso ed al giallo. La pasta, tranne poche eccezioni, è assai grossolana e male manipolata, di maniera che se ne riconosce patentemente la materia prima

<sup>1)</sup> Ollas repertas esse Rossius notat 
in un sotterraneo, dove il sedimento delle 
terre non era rimescolato da molti scavi 
anteriori, nè le macerie erano state triturate dall' annua coltivazione della vigna. 
Basta conoscere alquanto il prodotto delle 
tante escavazioni che si fanno annualmente 
nel nostro suburbano, e percorrere le svariate collezioni di cimelii ne' nostri musei 
per vedere chiaro, quanta è la sinyolarità 
dell' accennato trovamento. Nè anche per 
caso eccezionale qualche archeologo romano

vel promagister et flamen vel proflamen ante aedem in cespite sacrum fecisse dicuntur. Id accuratius videtur enarratum fuisse in actis anni incerti a me aetati Alexandri tributis (A), in quibus si verba quae v. 1 leguntur ante ia[nuam] recte ad hoc ipsum sacrum rettuli, lacte id factum esse constat. Certo res diiudicari nequit cum perierint et quae praecedunt et quae sequentur. Et videntur quidem versus Vergiliani antea allati indicare vinum et favos hic intellegenda esse. At lacti favet testimonium Plinii (n. h. 14, 88) qui Romulum dicit lacte, non vino libasse, indicio sunt sacra ab eo instituta, quae hodie custodiunt morem, cum Arvalium sacrificia certo inter sacra a Romulo instituta habenda sint. Praeterea cf. Schwegler Röm. Gesch. 1 p. 421, 5.

Post sacrificium in cespite factum fratres dicuntur foras ad aram reversi thesauros dedisse. Ara non potest esse nisi deae Diae ante lucum sita; foras autem mihi probabile non intellegendum esse de aede, ut fratres in ea remanserint, dum magister et flamen sacrum faciunt, sed de luco. Thesaurus cum proprie res sit deposita, hoc loco significabit stipem a sacerdotibus datam, quam in mensa quoque poni Macrobius (l. c.) tradidit: quamquam Marinius p. 589 emendandum esse suspicatur thesauris, allatis locis Varronis (l. l. 5, 182 p. 71 ed. M.) et Senecae (epist. 115), quibus de stipe sermo est deorum thesauris data. Ceterum nota in actis incertis aetatis Alexaudri A ita dationem thesaurorum relatam esse, ut appareat fratres mox ad aram revertisse. - Ab ara deae postquam Arvales redierunt, flamen vel proflamen et magister vel promagister scyphos argenteos cum sumpuviis vino repletis et acerras ferentes ante osteum ture et vino fecerunt, fratres autem ante osteum restiterunt. - Locus quidem actorum, quo haec continentur, omissis particula et ante acerras verboque, quod non potest deesse, ferentes paullo obscurior est: nihilo tamen minus recte iam a Marinio videtur expletus esse. Osteum enim necesse est sit ianua aedis, quae commemoratur in actis aetatis Alexandri A, ut fratres post thesauros datos lucum denuo adscenderint et ante ianuam aedis constiterint, ibique magister ac flamen ture et vino secerint.

Quo facto omnes ante osteum restiterunt; nam verbum restiterunt minime ad solos flaminem et magistrum, sed ad fratres omnes referendum esse apparet ex iis quae sequuntur. — Scyphi et sumpuvia, licet hoc loco ita distinguantur, ut scyphi pro poculis, sumpuvia pro urceis videantur habenda esse, plane confunduntur in actis modo laudatis Alexandri, quippe quibus magistrum et flaminem sacrum fecisse legamus cum scyphis vi[no repletis]. Acerra, i. e. arca turalis (explicat Servius ad Aen. 5, 745), saepe reperitur in monumentis, quibus camilli repraesentantur sacrificiis adstantes. Recte igitur se habet, quod Arvales, cum ante ianuam ture et vino faciendum sit, acerras et scyphos ac sumpuvia ipsi foras adferunt. Ubi dum remanent collegae, duo sacerdotes cum

propria delle rocce vulcaniche dei tufi romani. Le forme ne sono state foggiate senza l'ajuto del torno con una guida circolare di legno che ha lasciato l'impronta massime nell' interno de' vasi.

Pochi ornati appaiono nei rinvenuti frammenti, ma quei pochi sono del tipo primitivo, cioè fatti rozzamente colla pressione del dito sulla pasta molle. Non molta differenza corre tra l'arte dei varii frammenti; ma quantunque siano tutti arcaici, pure non li stimo tutti di un tempo. Hanno somma analogia coi vasi della famiglia laziale, ma ne differiscono nell' argilla e nelle impressioni del cerchio di legno.'

publicis desciderunt ad fruges petendas et reversi dextra dederunt, laeva receperunt, deinde ad alterutrum sibi reddiderunt (sc. collegae) et publicis fruges tradiderunt. - Verbum in actis usurpatum quod est desciderunt, Marinius (p. 592) dictum esse putat pro discederunt, id est discesserunt, eodemque fere modo verbum intellegit Mommsenus (C. I. L. 1 p. 10). Mihi tamen videtur esse forma quaedam vulgaris pro descenderunt, quod hic aptissimum est, cum aedem in alto positam fuisse ex iis sequatur, quae de ascensu Arvalium ad lucum aedemque antea tradita sunt. Praeterea loco paullo posteriore Arvales plane dicuntur lucum descidisse (acta a. 219), in actisque a. 87 legitur supra carcares escidit, ubi cetera constanter exhibent escendit. - Fruges, quas Arvales petebant, Marinius (l. c.) coniecit a populo ob religionem allatas esse: equidem spicas virides esse crediderim, quas in agris circumiacentibus sacerdotes ipsi legissent. Qui cum ad collegas revertissent, primo quidem alter dextra dedisse videtur alteri, hic sinistra recepisse, deinde vero spicae ad ceteros quoque sacerdotes transisse, qui similiter eas singuli singulis darent, donec cum totum percurrissent ordinem, publicis traderentur. Licet enim in actis a. 218 nominati sacerdotes non sint eamque ob causam Marinius hanc quoque caerimoniam ad duos illos Arvales rettulerit, quos ad fruges petendas vidimus discessisse a ceteris, tamen ego fratribus omnibus eam tribuendam esse credo, ut saepe in his actis, cum ab altera ad alteram rem transitur, mentio eorum omittitur, ad quos nova res referenda sit. Quod si hoc loco Arvales omnes intellegendos esse negaveris, in iis tamen quae proxime sequuntur id necesse est, ubi dicuntur cum fruges publicis tradidissent, in aedem intravisse et ollas precati esse et osteis apertis per clivum iactavisse. De adoratione ollarum antea egimus: hic notamus ritum singularem, quo sacra illa vasa per clivum deiciebantur. Quod Marinius (p. 593) deceptus forma quae in actis a. 218 scripta esse ei videbatur quae est iacuerunt, sacerdotes per clivum decubuisse credidit, iam refutatum est, cum iactaverunt in actis et a. 219 et a. 218 certum sit. Iactis per clivum ollis in subsellis marmoreis consederunt et per publicos panes laureatos partiti sunt eos ipsos fortasse, quos primo sacri die in domo magistri contigerant sive consecrarant. Nota publicos qui dicuntur in actis a. 218, in actis Alexandri A familiam appellari et officium; pro verbo autem partiendi usurpatum esse verbum dividendi, ut divisio panium ad populum praesentem possit interdum pertinuisse. Subsellia quidem, quibus consederunt, non patet utrum in aede fuerint, an in luco: mihi tamen illud veri similius videtur esse, cum paullo post ibi fratres lumemulia cum rapinis dicantur accepisse et deas unguentasse et aedes clusa esse. — De unguendis signis deorum egi antea, cum sacra primi diei enarrarem. In domo autem magistri cum solam deam Diam Arvales unguentassent, die altero deas dicuntur unguentasse; quae, cum multa in luco ab iis colerentur numina (cf. acta a. 183 218 224 et enarratio piaculorum), non liquet utrum plures fuerint, an duae, ipsa scilicet dea Dia et Iuno eiusdem. Quamquam hoc mihi magis probatur, quia in ipsa aede fuisse deas quae unguentabantur inde colligitur, quod aedes statim post dicitur clusa esse. Etiam magis incertum est, quid de lumemuliis statuendum sit, quae in actis a. 218 dicuntur Arvalibus cum rapinis data esse. De quibus rebus varia temptavit Marinius (p. 594), mihi cum rapinae pro herba videantur habendae esse (Cato r. r. 5, 8. 35, 2; Colum. 11, 2, 71), probabile est illa aut aliam quandam herbam esse aut vasa quae rapinas continuerint. — Aedes antequam clauderetur, exierunt omnes qui

in collegium cooptati non erant, sacerdotes vero clusi, veste succincta, acceptis libellis, carmen descindentes (dicentes 219) tripodaverunt. Succinctos tradit Dionysius Halicarnassensis (τηβέννας έμπεπορπημένοι περιπορφύρους φοινικοπαρύφους 2, 70 cf. Marinius p. 595) saltasse Salios. Atque ut horum carmina sive axamenta ne ipsis quidem sacerdotibus satis intellegebantur (Quintil. 1, 6, 40), ita Arvalium quoque carmen propter vetustatem ipsis fratribus obscurum fuisse cum per se probabile est tum eo confirmatur quod carmen non dicebant nisi libellis acceptis, scilicet ne in recitando errarent piaculumque committerent. Similiter de sacris Isiacis Apuleius (Metam. 11, 17): tunc, inquit, ex his (sc. initiatis) unus quem cuncti grammatea dicebant, pro foribus assistens, coetu pastophorum .... velut in contionem vocato, indidem de sublimi suggestu de libro, de litteris fausta vota praefatus . . . . . . renuntiat cet. De carminibus veterum cf. Marinius (p. 595 seqq.). — Carmen descindere idem mihi probavit esse intellegendum discindere, i. e. κατασχίζειν, dictum autem esse pro recitando et quasi dividendo carmen ex numero et rhythmo, itaque descindentes carmen tripodare idem esse atque carmen ferire pede (Calpurn. ecl. 4, 128; cf. Ovid. trist. 4, 10, 50). Nam quod Mommsenus proposuit descinders non diversum esse a descidendo, hoc autem significare separare se a caterva, in partes ire, ut Arvales cum descindentes canerent, alternis et quasi hemichoriis tripodarent (C. I. L. 1 p. 10), et falsa nititur interpretatione vocabuli desciderunt alio loco usurpati, de qua ante dixi (p. 32), et hoc loco carmen pendere a descindendo non a tripodando acta ostendunt anni 215, in quibus pro verbis carmen descindentes sunt carmen dic(entes).

Iam sequentur verba carminis celeberrimi in solis actis a. 218 servata, de quibus cum grammaticorum potius investigatio sit ab huius operis ratione et consilio aliena, eorum libros moneo ut consulant quibus illa studia magis cordi sunt. Scripsit autem de carmine Arvalium ultimus Mommsenus (C. I. L. 1, 28), apud quem primarios memoratos videsis auctores qui de eo autea egerunt.

Post tripodationem signo dato introierunt publici et libellos receperunt 1), sacerdotes vero (nam hos ipsos indicatos esse ex iis quae sequentur apparet) ante ianuam deae Diae (sc. aedis) adsteterunt, acceptisque coronis aras contigerunt et deas coronarunt. De quibus rebus paullo uberius disputandum est, cum propter verba nonnulla in actis, ut videtur, praetermissa totum caput parum intellegatur. In actis enim anni 219, quae deficientibus actis a. 218 de his sacris sola supersunt, litteris quamvis detritis, claris tamen ac minime dubiis scripta habemus haec: et corona[s] derectas per commeitante singulor inferentibus cet. Quae cum nullo modo cohaereant, de lectione autem plane constet, acute verba emendavit et explevit Mommsenus litteris ad me datis editisque in libro meo de fossionibus in luco Arvalium institutis (Relazione ecc. p. 55, 2). In verbis igitur superstitibus cum desit substantivum quod pendeat a participio citante, intercidisse videtur mentio ministrorum, sive kalatorum sive publicorum, qui sacris Arvalium praesto esse solebant (pueri enim patrimi matrimi in solis epulis apparebant). Verbum porro inferentibus coniungendum videtur cum vocabulo coronas, quae derectae dicuntur per comm(entariensem). Derigere sive

moniae omissae in actis a. 219: sed tam exiguae eorum reliquiae sunt, ut nihil certius ex iis enucleari possit-

<sup>1)</sup> In actis anni incerti imperii Alexandri (A) post carmen ac tripodationem aliae quaedam videntur significari caeri-

dirigere Mommsenus de litteris dici docuit, ut codices per orbem dirigere legitur in gestis in senatu urbis Romæe de recipiendo codice Theodosiano: itaque coronas derectas per commentariensem intellegendas esse per hunc signatas nominibus Arvalium, quibus singulae destinatae erant '). Allatas autem esse, ut nomen citaverat nescio quis sive magister sive flamen, verbo indicatur quod est citante. - Acceptis coronis Arvales aras contigerunt (ita enim scribendum est pro contegerunt) et deas coronarunt. Et de caerimonia quidem contingendi aras, fruges, pultes in enarrandis sacris diei primi (p. 14) dixi: hoc loco non liquet, utrum aras sacerdotes contigerint manu, an coronis, quas ipsas deinde deabus videntur imposuisse. De ritu coronandi signa deorum cf. Marinius (p. 394). Et iam tunc (sc. aetate Scipionis Serapionis) coronae deorum honos erant, scribit Plinius (n. h. 21, 11; cf. 16, 9); et larum publicorum privatorumque ac sepulcrorum et manium; Tibullus (2, 2, 5 seq.) autem genium suum invitat, ut ipse suos adsit visurus honores, cui decorent sanctas mollia serta comas; item Priapum coronari solitum carmen docet Tiburtinum genio numinis eius dedicatum (Burmann anth. Lat. 5, 219). — Iam vero quod in actis antiquioribus res ita narratur, ut Arvales, postquam perfecto sacrificio ture et vino fecerunt, statim coronis inlatis videantur deas unxisse: in actis autem posterioribus non solum praecedit unguentatio, sed tripodatione etiam a coronatione separatur, videtur ita explicandum esse ut statuamus in actis antiquioribus illis verbis comprehendi sacra omnia quae post agnam immolatam fieri solebant, cum eorum summa esset dearum unguentatio et coronatio.

Sequitur electio magistri annui flaminisque, ex quibus quod interdum omittitur hic, videtur brevitatis causa vel per neglegentiam factum esse. Mentio autem electionis in actis superstitibus primum extat anno 87, necdum legitar in actis a. 81 aliisque quibusdam anni incerti imperii Domitiani. Iam quod magister et flamen ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda creabantur, Marinius (p. 275 seqq.) bene exposuit apte annum Arvalium a Saturnalibus initium cepisse, cum sacra fratrum Arvalium ad agros potissimum ac segetes spectarent, Saturnus autem a serendo nomen duceret. Et de Saturno quidem scribit Varro (l. l. 5, 64): quare quod caehim principium, ab satu est dictus Saturnus cet.; ex eiusque rerum divinarum libris refert Augustinus (de civ. dei 7, 13): Saturnus . . . . unus de principibus deus, penes quem sationum omnium dominatus est, et alio loco (6, 8): sicut idem opinatur Varro quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur iterum, recidunt. Cf. praeterea Ritschl de fictilibus litteratis Latinorum antiquissimis (Berolini 1853, 4) p. 3 seqq. ceteraque quae ab eo afferuntur scriptorum testimonia plurima. Quorum auctoritatem auxit patera fictilis ab eodem viro publici iuris facta (l. c. tab. n. A; C. I. L. 1 n. 48 et P. L. M. X A a), in qua nomen dei scribitur sic: Saeturnus, unde apud Festum quoque (v. Saturno p. 325 M.) idem ita emendavit: qui deus in Saliaribus Saeturnus nominatur, videlicet a sationibus (cf. l. c. p. 7). Saturnalia autem Dionysius (3, 32) esse scribit έορτάς, ας αγουσι 'Ρωμαΐοι καθ' Εκαστον ενιαυτόν, δταν απαντας τους έχ γῆς συγχομίσωσι χαρπούς; et similiter Macrobius (1, 10): hanc deam Opem Saturni coniugem crediderunt et ideo hoc mense Sa-

<sup>1)</sup> Ne propter verba Senecae (qu. nat. 1, 10): coronam si diviseris, arcus erit; si direxeris, virga coronas derectas

interpreter non in orbem, sed in virgam formatas rectam, obstat quod ita non intelleguntur verba quae sequuntur.

turnalia itemque Opalia celebrari, quod Saturnus eiusque uxor tam frugum quam fructuum repertores esse credantur. itaque omni iam fetu agrorum coacto ab hominibus hos deos coli cet. Nec videtur audiendus Prellerus (R. Myth. p 413 ed. 1) putans mense Decembri vix celebrari potuisse sacrum ad messem pertinens.

Iam terminatae erant caerimoniae in luco aedeque faciendae: itaque cum felicia dixissent, desciderunt (l. descenderunt) lucum et depositis praetextis cenatoria alba acceperunt et in tetrastylo epulati sunt. — De forma verbi desciderunt antea dictum est; item de praetextis et cenatoriis albis synthesibusque (p. 15). Discumbentes autem dicuntur epulati esse in actis antiquioribus (105—213), additurque in actis a. 87 in triclinio id factum esse: antea vero, cum porcilias gustarent, etsi praetextas videntur deposuisse (cf. supra), sedentes in subselliis in tetrastylo epulati sunt. Fuerat videlicet tunc gustatio levior, postea prandium, ut mox videbimus, opulentum. Quomodo autem intellegendum sit, quod constanter dicuntur ad magistrum epulati esse (cuius rei in solis actis a. 219 mentio deficit), antea exposui, cum de sportulis verba feci primo die collegio divisis (p. 16).

In epulis Romanorum notum est cibos, cum accumbebant convivae, in mensa nondum appositos fuisse, sed in repositorio allata esse fercula, eaque cum mutarentur, sublatum esse repositorium ac denuo inlatum (cf. Marquardt R. A. 5, 1 p. 329 locique primarii ab eo citati Petron. 33 seqq.; Plin. n. h. 28, 26, 33, 146; Iuven. 7, 184). Prandium autem cum consistere soleret cibis tam frigidis quam calidis, piscibus, carnibus, herbis, fructibus, vino (cf. Becker Gallus 3 p. 178 ed. 2 et Marquardt l. c. p. 274), cum sollemnitate quadam utpote in epulis sacerdotalibus more pompae in tetrastylum fercula inferebantur cum campanis, ut est in actis, et urnalibus mulsi singulorum. Urnalia vasa sunt urnam liquidi continentia, nec mirum, quod in epulis Arvalium certa mulsi mensura singulis accumbentibus assignabatur, cum in cenis collegiorum id ipsum fieri soleret, ut lege collegii Aesculapii et Hygiae (Or. 2417) praescribitur ut cum sportulis panes quoque et vinum dividantur praesentibus, qui autem ad epulandum non convenerint, eorum sportulae et panes et vinum ut veneant et praesentibus dividantur. Ad eiusmodi divisiones vasa illa duo ahenea videntur adhibita esse, quae in schola sodalium Serrensium prope moenia urbis viamque Nomentanam eruta nunc in museo Capitolino asservantur (cf. de Rossi Bull. di archeologia cristiana 1864 p. 57 seqq.); in iis enim inscriptio exarata est haec: C. Cirrius Zosimus sodalibus suis mesuralia d. d. Seresibus, maius autem par est sextario, minus heminae. Difficilior de campanis quaestio est. Campanam Isidorus (orig. 16, 25, 6) stateram dicit, quae duas lances non habeat, sed virga sit signata libris et unciis et vago pondere mensurata; nec negaverim fieri potuisse, ut, sicut mulsi urna, ita ciborum quoque certum quoddam pondus epulantibus appenderetur. Potest etiam de tintinnabulis cogitari, quae bene ad pompam videntur convenire et ab antiquis iam campanarum nomine appellabantur; cf. onom. p. 25 Labb.: campana κώδων. Denique cum praeter urnalia patellae quoque ferculis impositae requiri videantur, Campana Horatii (sat. 1, 6, 18) supellex in mentem venit, ut quae in sacris diei tertii occurrunt tuscanicae et ipsae vasa quaedam videntur esse ex Etruria allata (cf. Mommsen in Relazione p. XIV in addendis et corrigendis). — Nota non adesse epulis in luco factis pueros, quos cenae in domo magistri praesto fuisse diebus tam primo quam altero et tertio mox videbimus. - Post epulas singuli praesentes acceperunt sportulas, quae anno 219 denariorum centenorum fuerunt, eaque summa plerumque videtur Arvalibus data esse: cf. acta sacrorum diei tertii et quae de sportulis dici primi antea exposui (p. 16). — Divisis denique rosis solutis, denuo felicia dixerunt: de quibus rebus cf. ad acta diei primi (p. 17) et tertii (p. 45).

#### y. ludi circenses.

[38] et signum misit quadrig[is et desultoribus]'). 1) sc. magister. 40 ludorum mentio omissa. 58 [59 66 69 72] quo perfecto sacrificio ') e carceribus riciniatus ') coronatus signum quadrigis et desultoribus misit 3). 1) sc. agnae opimae.

3) reciniatus 58; riciniatus 69; in ceteris deficit lapide fracto. sc. magister vel promagister. – Addo reliquias actorum a. 66, ex quibus non servata sunt nisi verba . . . . signum quadrigi .; item a 69: .. o perfecto ....... us riciniatus co . . . . . signum . . . . . et desul . . . . ; et a. 72: qu..., ... niatus c..., desultori..., ... it. — De errore quo in actis a 66 dies additur

XIII kalendas Iulias cf. supra p. 3 n. 1. [80] 81 [DOM. A] inde 1) magister (promagister) ille coronatus riciniatus

de querceribus signum quadrigaris et desultoribus misit, quos coronis argente[is or]navit \*). 1) i. e ex epulis.

fragmentum DOM A, etsi paucas habet litteras, similiter videtur conceptum fuisse, nisi quod pro quos exhibet [vic]tores. Supersunt autem haec: ... atus riciniatus, .... tores . coronis . ar . . . . . Ex actis a. 80 remanent haec: ille co . . . . .... ribus misit quos .....

87 [89 90 91 DOM. Cl

post epulas (magister cel promagister) riciniatus soleatus cum corona pactili rosacea 1) summoto supra carcares escendit \*) et signum quadrigis et desultoribus misit, praesidente illo victores palmis et coronis argenteis honoravit.

1) rosacia 89.

2) escidit 87: fracto lapide d'ficit in actis a. 91 et DOM. C. -Ceterum ex actis mutilis non reliqua sunt nisi haec: . . . . riciniatus soleatus . c . . . ., carcares escendit et sign . . . . 89; post epulas riciniatus s . . . . . , moto supra carcares esc . . . . toribus misit, praesidente illo . . . . , et coronis argenteis honora . . . . . 91; — . . . . ile rosaceam summoto supra car . . . . , signum quadrigis e . . . . , praesidente illo ..., ... vict ....., nis argenteis hon ..... DOM. C. — Actorum a. 90 quae sola extat tabula altera plane cum actis a. 89 concordat.

118 | 120 | 122 155 MARC. E 183 1861 213 [INCERT. C]

105 [117 TRAI. A post epulas riciniatus soliatus 1) corona pactile 2) rosacia 3) ille magister (promagister) 4) summoto supra carcares b) ascendit b) et signum quadrigis et b) desultoribus <sup>8</sup>) misit; praesidentibus illis <sup>9</sup>) victores palmis et coronis argenteis 10) honoravit 11).

Dedi fere ex actis integris a. 120: in ceteris varie leguntur haec:

1) soliatus pro soleatus ab hac inde aetate constanter in actis legitur.

2) pactili 155

- a) rosacea 120; pro verbis corona pactile rosacia simpliciter coronatus 213.
- 4) omisso titulo magister vel promagister solum nomen exhibent acta a. 105; initio statim post epulas nomen promagistri ponitur 213.
- <sup>5</sup>) carceres 118 155 213.

adscendit 105.

7) et om. 105.

- 9, q[uadr]igaris [et de]s[ultoribus] 118; quadrigis bigis desultoribus 155 MARC. E; quadrigis vigis desultoribus 213.
- \*) praesidente illo proflamine 155 183 186 (?;; praesedente ad creta illo 213.

[218 219]

- deinde mag(ister) (promagister) ille latum sumsit et [r]icinium; superaccep[it] coron(am) pactilem roseam et super carceres adscendit et sign(um) quadrig(is) big(is) desult(oribus) [mi]sit, praesid(entibus) illo et illo ad cretam 1).

De ludis circensibus uberrime nuper egit Ludovicus Friedlaender apud Marquardtium R. A. 4 p. 490 seqq. et Sittengesch. Roms 2 p. 157 seqq. ed. 1; cf. etiam Zangemeister in ann. inst. arch. 1870 p. 232 seqq. — Hic notandum est, quod in actis superstitibus anno 155 primum bigarum mentio fit, antea soli quadrigarii et desultores commemorantur. — Desultores notum est fuisse eos, qui binos equos trahentes in ludis ex altero in alterum transultare solerent (cf. Liv. 23, 29; 44, 9; Propert. 4, 2, 35 al.); qui nescio an pro equitibus iis habendi sint, qui in anaglyphis una cum aurigis repraesentari solent, licet singulos habeant equos (cf. Friedlaender apud Marquardtium l. c. p. 504 et Zangemeister Ann. d. Inst. 1870 p. 256).

Signum misit aurigis ipse magister vel promagister, cum post epulas sumptis lato et ricinio et superaccepta corona pactili rosacea soleatus super carceres ascendisset. — Latus qui dicitur latus clavus est, quo tunica ornabatur laticlavia (cf. Mommsen Staatsr. 1 p. 340, 2 ibique citatus Cicero de leg. 2, 23, 59): magister igitur non recepit praetextam, quam ante epulum sacerdotes deposuerant (cf. pp. 27 et 35), cepit autem tunicam cum eaque ricinium. De hoc cf. Mar-

quardt l. c. 5, 2 p. 179. Scribit de eo Festus (p. 274 ed. M. cf. Mommsen l. c.): ricinium omne vestimentum quadratum hi qui XII interpretati sunt esse dixerunt: Verrius togam, qua mulieres utebantur, praetextam clavo purpureo. Mommsenus igitur (l. c.) inter togam et ricinium hanc unam putat intercedere differentiam, quod rotunda illa, hoc more Graeco quadratum fuerit (cf. Marquardt R. A. 5, 2 p. 163), nec multum inter se differre praetextam ac ricinium inde quoque collegit, quod pueri patrimi matrimi Arvalibus ministrantes modo dicuntur praetextati, modo riciniati (cf. acta diei tertiip. 42. 44). At cum in mutila quam de rica Festus (p. 289 ed. M.) exhibet descriptione ita fere videatur legendum esse: rica est [vestimentum quadratum] fimbriatum pur[pureum quo flaminicae pro] palliolo mitra-[ve utebantur], alibi'autem (p. 277) ricae scribat et riculae vocantur parva ricinia cet., et ipsa ricinia fimbriata fuisse vix potest dubium esse. Itaque cum fimbriatum repperissem vestimentum camilli in ara quadam Caeretana sculpti (Mon. inst. arch. 6, 13), id ricinium esse existimavi puerumque riciniatum iure dici posse. Quod ad Arvales attinet, praetextatos eos fuisse vidimus, ubicumque sacris praesto erant; sed ad spectandos ludos riciniatus prodit magister, i. e. veste muliebri Graeco more indutus, cum eaque bene conveniunt soleae quibus utitur, quippe quae a Romanis non gestae sint nisi domi vel cum invitati ad cenam irent (cf. Marquardt l. c. 5, 1 p. 331 et 2, 196). Praeter ricinium coronam magister accepit pactilem rosaceam. Pactiles coronae distinguuntur a sutilibus, summamque auctoritatem scribit Plinius (n. h. 21, 11) pactili coronae esse, iisque in sacris Saliorum uti sollemnes cenas. Neque tamen satis liquet, quomodo comparatae fuerint, et num eaedem esse putandae sint atque textiles (cf. Becker Gallus 3 p. 249 ed. 2). Ricinium autem et soleae roseaeque coronae longe abhorrent a severitate illa et gravitate morum, qua Romanis non licebat nisi togatis ludos spectare (Sueton. Aug. 40; vit. Comm. 16; cf. Friedlaender Sittengesch. 2 p. 135 ed. 1): Arvales enim tum non in urbe agebant, sed sacrum agreste celebrabant. Quod autem super carceres ascendit magister signum daturus, id convenit cum iis quae vel de ludis circensibus tradita accepimus vel in monumentis repraesentata videmus. Super carceres enim pulvinar erat in eoque sedere solebat is, qui spectacula dabat (cf. Zangemeister Ann. inst. arch. 1870 p. 238; Friedlaender apud Marquardtium l. c. p. 502). Qui signum mittere propterea dicitur, quod id dari solebat mappa in circum iacta (cf. Friedlaender l. c. et Marini p. 282 283). — Contra iis qui tamquam iudices praesidebant ludis (cf. Marini p. 284), locus assignatus erat ad cursus terminum indicatum linea alba per arenam ducta et ab obelisco quidem in spina posito per dexteram illius partem transcunte (Zangemeister l. c. p. 256). Appellabatur ea calx et aetate posteriore creta (cf. Plin. n. h. 35, 58; Seneca epp. 108, 32). Dixit de ea post Friedlaenderum (l. c. p. 505) et Huebnerum (ann. inst. arch. 1863 p. 150 seqq.) optime Zangemeister (l. c. p. 239 seqq.). Ad cretam igitur praesedisse recte dicuntur Arvales in actis a. 219. Praesidebant autem modo plures modo pauciores; nam ubi primum eius rei mentio fit, unus commemoratur ludorum praeses (a. 87 90? 91 Dom. C): anno contra 105 octo Arvales praesidebant, scilicet omnes sacerdotes qui in luco aderant excepto magistro; annis autem 118 et 120 duo praesedisse dicuntur, annis 155, 183 et, ut videtur, 186 solus proflamen nominatur, in actis aetatis posterioris denuo plures apparent, duo certe in actis a. 219. Ex sententia denique eorum qui praesidebant magister, sive promagister erat, victoribus praemia divisit, quae erant palmae et coronae

argenteae. De his egit Marinius p. 284 seq. comparentque eae passim in monumentis aurigarum, lucernis potissimum, quibus victoriae eorum celebrantur.

#### J. cena in urbe facta.

Ludis absolutis fratres in urbem reversos in domo magistri, vel fratris alius cuiusdam (a. 213) cenasse antea (p. 19) iam diximus: cuius rei licet in actis antiquioribus brevius conceptis plerumque deficiat mentio, nihilo tamen minus nunquam cenam omissam esse ex actis sequitur indictionis sacri, quibus constanter dies alter in luco et domi celebratus esse traditur. Acta autem concepta sunt sic:

87 [90 91 DOM. C] eadem die Romae domo') apud mag(istrum) illum idem qui in luco cenarunt 2).

1) domo om. DOM C.

Ex actis a. 90 non supersunt nisi haec: . . . . qui in luco cenarunt; — ex actis a. 91: . . . . . trum illum . . . . .

deinde Romae in domo illius 1) discumbentes ture et vino fecerunt, ministrantibus pueris matrimis et pa-

sing[uli acceperunt denarios centenos], mensam se-

trimis quibus supra 1).

1) sc. die prima: nam in luco non adfuisse pueros antea vidimus. deinde peractsis circensiblus 1) Romae [revers?]i et in [218]domu [illius magistri cenatoria] alba acceper(unt) et [discumbentes toralibus segmentatis ture] et vino fecer[unt, ministrantibus pueris] patrim(is) et mat[rimis senatorum filis quibus] supra, et sacrific[io peracto unguenta et coronas] accep(erunt) et mantel[is pulmenta rursus con]tiger(unt) et sportulas

> cun[dam bellariorum diviserunt e]t rosam solutam acceperu[nt ibique felicia dixerunt] 2).

1) supplementum incertum est. 2) restitui, ut potui, collatis actis dierum primi ac tertii.

De singulis pauca addenda sunt. Verbum peragendi quod initio actorum a. 218 superest, ad ludos rettuli, potest tamen fieri ut ad totum sacrum in luco factum pertineat. — Sportulas denariorum centenorum in iisdem actis restitui ex actis diei tertii, ubi vide (p. 45, cf. p. 16).

#### 4. Praesentes.

Nomina eorum, qui adfuerunt, non semper eodem modo referuntur. In actis enim plerisque ad finem adnectuntur praescriptis verbis hisce: 38 40 [183 186] 213 adfuerunt illi ').

213

<sup>1)</sup> sola nomina supersunt 183 186.

155 [ANT. A]

 $58 \begin{bmatrix} 59 & 66 & 69 & 72 \end{bmatrix}$  in collegio adfuerunt illi ').

1) sola nomina supersunt 66 69; ..... fuerunt DOM. A adfuerunt in collegio illi 1).

1) nomina tantum servata sunt ANT. A.

Ubi adfuerant iidem qui in actis primi diei iam commemorati erant, nominibus omissis scriptum nonnumquam est sic:

105 adfuerunt isdem q(ui) s(upra).

[118] 120 [MARC. E] adfuerunt in collegio idem 1) qui VI k(alendas) easdem.

1) isd[em] 118; ex quibus actis non supersunt nisi haec: a... runt in collegio isd ...; ex actis autem MARC. E haec: adfuerunt in co....

In actis DOM. C ad finem quidem capitis adiunguntur nomina eorum qui adfuerunt hoc modo:

adfuerunt in collegio fr[atrum Arvalium] illi,

additur autem statim post:

eadem die Romae aput magis[trum] illum idem qu[i] in [luco cenarunt].

E contrario in actis quibusdam aetatis Domitiani nomina eorum, qui adfuerunt, inseruntur post enarratam immolationem vaccae honorariae; ita igitur legitur in actis

87 [90 91]

illi in tetrastylo consederunt cet. adiunctis ad finem capitis verbis his: eadem die Romae domo apud mag(istrum) illum idem qui in luco cenarunt ').

1) cf. supra de cena Arvalium. — Actorum a 91 etsi intercidit ea pars, qua continebantur praesentium nomina, tamen ex exiguis quae in fine servatae sunt reliquiis ea priore loco posita fuisse satis apparet. — In actis a 90 nomina nonnulla servata sunt.

In actis denique a. 218 omnino omissa esse videntur nomina eorum, qui sacris diei secundi adfuerant. Nam ea ne putemus posita fuisse loco eo, quo post nominatos magistrum et flaminem depositis praetextis Arvales dicuntur in tetrastylo epulati esse, obstat quod in actis a. 219 ibi non perscripta sunt, sed aut superiore aliquo loco aut plane omissa.

#### c. DIES TERTIUS.

#### 1. Annus et dies.

Dies nisi fracto lapide nusquam omittitur, consulatus autem cum paullo ante ad dies alterum et primum adnotari soleat, omittitur in actis quibusdam aetatis Domitiani (a. 87 90 91 DOM. C), in aliisque tertii saeculi (cf. a. 213 218 219). — Dies et annus primum semper locum occupant.

81 105 [117] 118, [120] 155 183 [186] isdem co(n)s(ulibus) ') illo die. COMM. A]

intercidit mentio consulum, neque tamen potest defuisse propter verborum dispositionem 117 186.

87 [90] 91 DOM. C) omissis consulibus illo die. 213 218 219

De ceteris fracto lapide non satis constat.

#### 2. Locus.

Die tertio Arvales eodem conveniebant ubi sacrum die primo fecerant, in urbe videlicet Roma aut in domum magistri, raro alius cuiusdam collegae, aut in Palatio in divorum (cf. ad acta diei primi p. 11). Indicatur autem locus sic:

80 in domo illius mag(istri).

81 domi ').

> 1) omittitur indicatio magistri nomenque eius; nec commemoratur magister nisi loco posteriore, quo fratres dicuntur epulati esse ad eum; quae verba quo modo intellegenda sint antea (p. 16)

87 91 DOM. C domo ') apud ') mag(istrum) illum.

1; in domo 91 DOM. C.

2) aput eadem.

[105][aput] illum mag(istrum) 1).

> 1) verba in domo vel similia omissa in actia esae satis angustum spatium hiatus demonstrat.

[118 120 183 in domum illius mag(istri) ').

COMM. A 218] 219}

1) verba in domum lapide fracto perierunt, sed ex actis diei primi facile restituuntur 118 120 183

[155] 213 in domum illius 1).

1) in actis a. 155 non superest nisi frustulum nominis collegae, apud quem convenerunt: sed cf. acta diei primi annorumque praecedentium et sequentium.

ANT. A in Palatio in divorum.

#### 3. Ratio sacri.

[66] [fratres Arvales . . . . .] ad sacrificium co[nsummandum deae Diae cenarunt]').

1) si non de verbis, certe de re constat.

80 ad peragendum sacrificium per fratres Arvales epu-

lantes.

81 ad per[agendum] sacrificium f(ratres) epulantes ad mag(istrum) ').

1) nota omissum verbum convenerunt.

87 [90 91 DOM. C fratres Arvales ad consummandum sacrificium deae 105 117] Diae cenarunt') et<sup>2</sup>) inter cenam illi ture et vino fecerunt.

1) cenarunt om. DOM. C 105 117.

2) et om. 117.

| [118 120 122 155<br>ANT. A 183 186<br>COMM. A] 213 [218 | fratres Arvales ad ¹) consummandum sacrum deae Diae convenerunt ibique ²) inter cenam illi ²) ture vino 3] fecerunt. ¹) in 120. ³) ibique om. 218. ³) illi discumbent[es toralibus segmentatis] albis 183; dis, at. albis 186; discumben COMM. A; discumbentes toralibus segmentatis 213. — Ex actis a. 122 non remanent nisi verbum fratr[es] nominumque reliquiae paucissimae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | fratr(es) Arval(es) ad consumm(andum) sacrific(ium) deae Diae convenerunt et epulati sunt et ture et vino fecerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80                                                      | et frugibus ministrantibus pueris ingenuis patr[i]mis et<br>matrimis senatorum filis referentibus ad aram in<br>pateris ').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 81 ·                                                    | 1) cf. pars prior capitis; consecutio verborum turbata est. et fruges excipientes a sacerdotib[us ad a]ram refe- r[e]ntes pueri ingenui patrimi matrimi senatorum fili 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87                                                      | 1) videtur restituendum esse convenerunt.<br>ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [90 91]                                                 | die primo; et fruges libatas ad aram rettulerunt.  ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui die primo, et fruges libatas ministrantibus calatoribus et publicis pueri riciniati praetextati ad aram rettu- lerunt 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | 1) in actis a. 90 deficient verba priora usque ad 'die primo', postea ea quae sequentur post verbum riciniati: ex actis a. 91 non supersunt nisi haec: ministrantibus puer , dem qui XVI k(alendas) Iunias et fruges li , toribus et publicis pueri ricinat (sic) lerunt: sed ef. acta annorum posteriorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| =                                                       | ministrantibus pueris patrimis et matrimis senatorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122 155 ANT. A                                          | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 183 186 COMM. A                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | tati ') cum publicis ad aram rettulerunt ').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | 1) eisdem qui et XVI k(alendas) Iun ias) easdem 183. 2) et om. 155 183. 3) inlibatas 183. 4) kalatoribus 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <ul> <li>verbum praetextati superest in solis actis a. 118, ex iisque restitui in actis antiquioribus: in actis a. 120 155 183 pueri non dicuntur nisi riciniati.</li> <li>ex actis a. 117 non supersunt nisi verba rimis et ex actis a. 122 qui VI k . eas; ex actis ANT. A: pueri, patrimis et m , bus pueri ricinia; ex actis a. 186; patrimis et matrim(is); ex COMM. A: ministran filis eisdem qui et u , alatoribus pu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | and the same and the same of t |

213 [218]

ministrantibus pueris patrimis et matrimis senator(um) filis praetextati (sic) ') q(ui) s(upra); fruges libatas ') cum calatoribus et public(is) ad aram retulerunt.

1) vocabulum praetextati om. 218, — Mihi probabilius verbum praetextati consungendum esse cum sis quae praecedunt scribendumque praetextatis, quam pro nominativo habendum et coniungendum cum iis quae sequuntur.

2) libatas 218, libantes 213, errore puto.

219

ministrantib(us) puer(is) patrim(is) et matrim(is) senator(um) filis qui supra. fruges livatae (sic) sunt. per calatoribus ministrantibus (sic) et per pueros praetextatos cum publicis ad aram retulerunt 1).

1) sc. fratres Arvales.

87 [90 91]

lampadibus incensis tuscanicas contigerunt, quas per calatores ') domibus suis miserunt.

1) kalatores 91.

COMM. A] 213 [218 221]

[105 118 120 183 deinde lampadibus incensis ') tuscanicas contigerunt'), quas per calatores 3) domo sua 4) miserunt.

1) pariter inserunt 213 218 (?) 219.

2) contegerunt 213.

s) kalatores 118 218.

4) domo sua 118; domos suas 183; domus suas 213; suos (sc. kalatores) domi 218: in ceteris fracto lapide intercidit, nec constat, utrum a. 105 explendum sit domo sua, an domibus suis, ut est in actis Domitiani. - Ex actis COMM. A non superest nisi MPAD; ex actis a 221 [d]omo[s suas]. - In actis a. 218 ad finem adscripta sunt hace: [item] mens am) sec(undam) bell[ariorum diviserunt et coronas et] ung uenta) et sportul as) acc(eperunt) sing uli) denarios centenos.

155 [ANT. A]

lampadibus accensis sacerdotes tuscanicas contigerunt 1).

1) ex actis ANT. A solae litterae CON reliquae sunt: addidi huc, quia probabile est formulam respondisse actis quae aetate proxima sunt.

Sacri tertii diei pars primaria erat epulum, quod in urbe fieri solebat similiter atque ante dies quattuor ibidem factum erat. Ministrabant pueri patrimi et matrimi senatorum filii, quos in luco non adfuisse antea vidimus. Cenavisse autem pueros hoc quoque die sportulae videntur indicare ab iis acceptae in dies singulos, quamquam in solo primo die enarrando cenae eorum mentio fit (cf. infra et acta a. 218). — De singulis pauca addenda sunt ad ea quae de primo die antea exposuimus (p. 10 seqq.). Ubi quod de pueris dixi ad aram referentibus, id confirmatur eo, quod die tertio pueri plane dicuntur fruges libatas rettulisse (87 annisque posterioribus). Verbis autem fruges livatae quae sunt in actis a. 219, solvitur quod dubitavit Marinius, primone die an tertio libatae fruges essent (p. 289 seq.) Quae ubi inlibatas dicuntur (a. 183), aut erravit qui acta sive concepit sive in marmore exaravit, aut verbum inlibandi pro libando usurpatum est. Videntur autem libasse sacerdotes ipsi, a quibus in actis a. 81 pueri dicuntur fruges accepisse; nam quod in actis a. 213 libantes dicuntur rettulisse

pueri, supra dixi libantes videri errore scriptum esse pro libatas. — Pueri, qui die primo praetextati cenae adfuerant, die tertio dicuntur vel riciniati (a. 120 155 183) vel praetextati (a. 213 219), vel [rici]niati praetex[tati] (a. 118, eademque reposui in actis nonnullis paullo antiquioribus a. 90 91 105, cum uno vocabulo non satis expleatur hiatus). Videntur igitur confirmari quae de ricinio supra (p. 38) exposui, nisi ponis in actis a. 118 praetextatos pueros appellatos esse aut errore aut aetatis indicandae gratia (cf. Marquardt R. A. 5, 1 p. 127, 646). Pueris ad referendas ad aram fruges calatores et publici praesto erant. — Epulo consummato incendebantur lampades. De luminibus ad sacra adhibitis Marinius (p. 290 seq.) laudat Ciceronem (de off. 3, 20, 80) potissimum et Macrobium (Sat. 1, 7, 31) et Ovidium (fast. 4, 411) Vergiliumque (Aen. 8, 278), item quo lumina accendi vetantur cod. Theod. 16, 10, 12. Videntur nunc addi posse sebaciaria a vigilibus facta (Bull. inst. arch. 1867 p. 12 seqq. cf. p. 30). — Deinde sacerdotes tuscanicas contigerunt easque per calatores domum miserunt. Tuscanicas, pro quibus canipas in actis repperisse sibi visus est Marinius p. 396 (verbum enim ante detecta acta a. 87 repertum non erat nisi mutilum), ollas opinor Etruscas esse (cf. Relazione p. 47) operis scilicet elegantioris praeter ollas rudes Latinas in sacris his adhibitas. Eas domum per calatores miserunt. Ita enim intellegenda quae varie scripta sunt modo domibus suis vel domo sua, modo domos et domus suas. Terminabatur epulum divisa mensa secunda bellariorum acceptisque tam coronis et unguentis quam sportulis denariorum centenorum.

#### 4. Praesentes.

Eorum qui adfuerant, omittebantur interdum nomina, si quidem praesto fuerant iidem qui diebus praecedentibus: ubi autem nomina scribebantur, non semper scribebantur eodem loco. In actis enim nonnullis ad finem adnectuntur praescriptis verbis hisce:

66 220

adfuerunt illi.

105 [118 120]

adfuerunt in collegio illi.

ita tamen ut plerumque nomina non repetantur, sed indicentur tantum hac ratione:

105

adfuerunt in collegio idem [q(ui) s(upra)].

[118 120]

adfuerunt in collegio idem q(ui) IIII k(alendas) easdem.

Saepius nomina in ipsa acta inseruntur hoc modo:

87 [90 91 DOM. Ca

105 118 120 122 inter cenam illi ture et vino fecerunt').

155 183] 213 [218])

1) nota a. 120 bis memoratos esse eos qui adfuerunt.

Nominantur praeterea saepe pueri ministrantes, et ita quidem ut modo nomina eorum ad finem adnectantur praescriptis verbis his:

[87]

pu[eri patrimi et matrimi] qui ad sacrificium deae Diae praest[o erant] illi quattuor.

modo in media acta mentio eorum inseratur sic:

[105]

ministrantibus pueris cet. isdem q(ui) s(upra).

213 [218] ministrantibus pueris cet. q(ui) s(upra).
219 [ALEX. D] ministrantibus pueris cet. qui supra.
[118 120 122] 155 ministrantibus pueris cet. isdem qui VI (XVI) k(alendas) easdem.

183 ministrantibus pueris cet. eisdem qui et XVI kal(endas)

Iun(ias) easdem.

## d. DE SPORTULIS DIEBUS SINGULIS DISTRIBUTIS DEQUE ACCLAMATIONIBUS IN FINE EPULORUM USITATIS.

Enarratis sacris per singulos dies consummatis in actis nonnullis additur mentio sportularum, quibus Arvales cenaverint, sic:

[105 118] 120 [185] hoc anno cenatum est sportulis ') denaris centenis.

') sportulis cenatum est 118 120.

213

hoc anno cenatum est in diebus singulis denaris centenis XVI XIIII XIII kal(endas) Iun(ias) et adclamaverunt cet. (v. infra).

[218 221 ALEX.D] hoc anno cenat(um) est [in] dies sing(ulos) (denaris) (centenis) [VI IIII III kal(endas) Iun(ias)]; pueri cenav(erunt) senator(um) fil(ii) n(umero) IIII et sport(ulas) acc(eperunt) in d(ies) sing(ulos) (denarios) X... et felic(ia) dixer(unt) 1).

1) ex actis a. 221 nihil superest nisi [et fel]icia dixeru[nt], quae ad similem formam videntur referri posse. Item ex actis ALEX. D nihil restat nisi ra in dies singul X.

220

hoc anno cenaverunt singuli dies singulos ad illum mag(istrum) denaris centenis in VI IIII III k(alendas) Iun(ias).

In actis a 105 post enarratam cenam diei primi, anno autem 218 post descriptum prandium diei secundi sportulae perscriptae sunt. — Pueri quot denarios acceperint non liquet; nam quod Marinius in explenda tabula denarios iis tribuit quinos et vicenos, desumpsit opinor ex actis a 241, in quibus non de pueris, sed de ipsis sacerdotibus sermo est: cf. ad acta diei primi (p. 17).

Felicia Arvales dixisse in singulorum dierum acta relatum non est nisi post cenam diei primi a. 218 et post prandium in luco factum anno 219. Videntur tamen post omnia epula dixisse felicia, ad omnesque dies sacri pertinere verba felicia dixerunt, quae ad finem enarrationis eius in actis a. 218 et 221 adscripta sunt, locus eorum demonstrat. Verbo autem illo significari adelamationes pro salute imperatorum usurpatas acta anni 218 ostendunt, quibus post cooptationem Elagabali Arvales dicuntur adclamantes felicia dixisse (cf. ad acta cooptationum), earumque acta a. 213 exemplum servarunt hoc:

213

fercissime (sic)! felicissime! te salvo et victore felicissime! o nos felices qui te imp(eratorem) videmus! de nostris ann(is) augeat t(ibi) I(uppiter) a(nnos)! Germanice max(ime), d(i) t(e) s(ervent)! Brit(annice) max(ime), d(i) t(e) s(ervent)! te salvo salvi et securi sumus! te imp(eratore) felix senatus! Aug(uste), d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo! iuvenis triumphis, senex imperator! maior Aug(usto), d(i) t(e) s(ervent)! Aug(uste), Aug(usta)! Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) feliciter! ex te Aug(usta) Aug(ustum) videmus! d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo, Aug(usta), Aug(uste)!

Adclamationes similes in vitis imperatorum non paucae servatae sunt et solitae dicuntur (Gord. 11) vel ex more factae (Alex. 12). Ex quibus quae maxime usitata erat, di te servent, plurimis vitarum locis occurrit (cf. Ant. P. 3; Avid. Cass. 13; Alex. 67 8 cett.), et ut Caracallae Arvales adclamant Germanice maxime vel Britannice maxime, di te servent, ita Alexandro legimus adclamatum Persice maxime cet. (Alex. 12). Verba porro quae sunt te salvo salvi et securi sumus pariter leguntur in vita Commodi (18), quaeque in vita Alexandri (6) inveniuntur verba felices nos imperio tuo, eandem habent vim atque o nos felices qui te imperatorem videmus. — Invocatio Iovis de nostris annis augeat tibi Iuppiter annos, qua Arvales tum quoque usi sunt, cum Elagabalum cooptarent (cf. acta a. 218), plane similis extat apud Tertullianum (apol. 35). — De verbis iuvenis triumphis, senex imperator olim dubitavi, utrum vocabulum imperator cum verbis praecedentibus, an cum sequentibus conectendum esset (Relaz. p. 78): nunc recte tum iudicasse Mommsenum mihi quoque constat, Caracallam dici ad bellandum iuvenem, senectute imperandi peritum. Quae vero sequuntur verba maior Augusto (sc. Caesare divove Augusto), ea conferenda sunt cum adclamationibus quae sunt felicior Augusto, melior Traiano (Eutrop. 8, 5), item saevior Domitiano, inpurior Nerone (Comm. 19) vel peior Commodo (Alex. 223). — De cognominibus Caracallae datis, Britannicum notum est eum una cum patre appellatum esse anno 210 (Spart. Sev. 18; cf. Eckhel 7 p. 207), Germanicum autem vivente patre dictum eum esse quamquam Spartianus (Carac. 6) narrat, tamen illud nomen et in nummis primum a. 213 positum est (cf. Eckhel 7 p. 209 et 222), et in inscriptionibus constanter post nomen Britannici sequitur, ut postea collatum esse appareat. Quamquam non potest ob victorias anno 213 de Germanis Raetisque reportatas Germanicus appellatus esse, cum a. d. III idus Augustas in Capi. tolio immolaverint Arvales, quod imperator limitem Raetiae transgressurus erat, et pridie nonas Octobres ob victoriam Germanicam ibidem sacrificaverint, nomen vero Germanici iam mense Maio ei detur.

#### e. SACRUM ARVALIUM NUM PRO EODEM HABENDUM SIT ATQUE AMBARVALIA.

Sacrum, de quo hucusque egimus, Arvalium diversum esse a notissimo Ambarvalium sacro affirmarunt Marinius (praef. p. XXIX, qui in ipso libro p. 138 aliter iudicaverat), Schweglerus (R. G. 1 p. 434), Marquardtius (R. A. 4 p. 418), Prellerus (cf. ea quae de Ambarvalibus exposuit R. M. ed. 1 p. 301 371 406, de sacro Arvalium p. 424 seqq.), negavit Mommsenus (Tribus p. 17,

Chronol. p. 70 ed. 2, Grenzboten 1870 p. 166). Quae res ut melius perspiciatur, de tempore locoque et forma utriusque sacri accuratius disserendum erit. Et sacrum quidem Arvalium, quamquam dies variant, mense tamen Maio vidimus constanter celebratum esse: ad eumque mensem optime conveniunt quae de Ambarvalibus dicit Vergilius (Georg. 1, 345 seqq.):

terque novas circum felix eat hostia fruges, omnis quam chorus et socii comitentur ovantes, et Cererem clamore vocent in tecta, neque ante falcem maturis quisquam supponat aristis, quam Cereri torta redimitus tempora quercu det motus incompositos et carmina dicat.

Nam exeunte Maio segetes paene maturae sunt messisque instat. Praeterea mensi Maio Ambarvalia manifesto tribuunt menologia rustica, cum adscribant ad eum notam segetes lustrantur (C. I. L. 1 p. 358). Et ne de die quidem ullam dubitationem admittunt ea quae Marinius (p. 138) attulit ex actis minoribus martyrum Anaunensium ad diem 29 mensis Maii anni p. C. 393: adest dies in qua diis suis quasi pro frugibus habituris gentiles immolant et iam conversos cogunt immolare, et in actis maioribus: dum quodam ritu gentilitas phantasias suas protenderent atque agrorum spatia circuirent . . . . luctuosis ornatibus et diversorum pecorum pompis erectis cet. (Bolland. 7 Maii p. 40); cf. etiam litterae S. Vigilii episcopi ad S. Ioannem Chrysostomum apud Ruinart acta MM. p. 535 et Bolland 7 p. 48 (cum lustrale malum circa fines agrorum cuperent ducere cet.) et Martyrologium Adonis archiep. Vienn. (Romae 1745) p. 237, item citata a Marinio l. c. Lustrationes igitur agrorum his actis commemoratas cum certum sit esse Ambarvalia, haec ante diem IV kalendas Iunias celebrata esse constat, id est eo ipso, quo sacrum facere consueverant Arvales. Qui quod anno 393, qui est annus aerae Varronianae 1146, ante diem potius XIV kalendas easdem sacra facere debebant, id vix puto opponi posse, cum abolitis sacris Arvalium et dominante in urbe christianorum religione vetus sacrorum ordo in provincia remota facile credi possit minus diligenter retentus esse. Celebrata igitur sunt eodem tempore Ambarvalia et sacra Arvalium.

Iam videndum est de loco. De eo Strabo (5 p. 230 C): μεταξύ γοῦν, ait του πέμπτου καὶ του ξκτου λίθου των τὰ μίλια διασημαινόντων της 'Ρώμης καλείται τόπος Φήστοι τούτον δύριον αποφαίνουσι τής τότε Ρωμαίων γής, οί θ'ίερομινήμονες θυσίαν επιτελούσιν ενταύθά τε καί εν άλλοις τόποις πλείοσιν ώς δρίοις αὐθημερόν, ην καλούσιν Άμβαρουίαν. Fuerunt, qui sacri nomen mutare vellent in Amburbia (cf. Müller ad Paul. Diac. p. 5 s. v. Ambarvales; Marquardt R. A. 4 p. 418); sed codicum auctoritate emendatio illa non firmatur mihique, licet non omnia conveniant a Strabone tradita, re vera agi videtur de sacro Ambarvalium. Id igitur cum temporibus antiquissimis circum totum agrum Romanum duceretur, posteriore aetate, quamquam aliis quoque locis finium veterum videtur repetitum esse, celebrabatur potissimum in loco Festis a Strabone appellato. Lucum autem deae Diae, in quo Arvales sacrum faciebant, acta eorum collocatum fuisse tradunt ad quintum lapidem, templum vero Fortis Fortunae, quod inscriptiones ibi effossae contiguum luco fuisse ostendunt (cf. Relazione p. 100 seqq.), sex milibus passuum ab urbe distare dicitur in fastis Amiterninis et Esquilinis. Sequitur lucum situm fuisse inter lapides quintum et sextum, id quod omnino respondet iis quae de loco Festis appellato Strabo rettulit. Videntur igitur conspirare ea quae tam de tempore quam de loco Ambarvalium et sacri Arvalium tradita accepimus.

Videamus, similesne fuerint etiam ritus in luco ab Arvalibus et in ipsis Ambarvalibus celebrati. Ambarvalia sacra erant ob lustrandos agros facta; lustrabantur autem agri, cum circa arva ducebantur hostiae, quae inde dicebantur ambarvales (cf. Servius ad Verg. Ecl. 5, 75). Fieri solebant suovetaurilibus. De his agetur uberius, ubi de piaculis exponam: hic sufficiat attulisse verba Festi (p. 293 ed. M. s. v.): solitaurilia hostiarum trium diversi generis immolationem significant, tauri, arietis, verris cet., et Catonis (r. r. 141): agrum lustrare sic oportet, impera suovetaurilia circumagi . . . . . ubi porcum immolabis, agnum vitulumque, sic oportet cet. unde in lustrationibus apparet circum arva ductos esse porcum et agnum et vitulum. Iam vero notaudum est, cum aetate antiquiore in lustrandis agris Marti potissimum immolaretur (Cato l. c. cf. Preller l. c. p. 370), posteriore aetate Cereri tutelam agrorum tributam esse (cf. Vergil. Georg. l. c. et Preller l. c. p. 372): itaque pro maribus victimis, quas Marti sacrificari fas esset, ex consuetudine Romana, qua deabus hostiis immolaretur feminis, in Ambarvalibus quoque feminae substitutae sunt, id quod aperte testatur Servius (ad Georg. 1, 345), cum Ambarvale scribit sacrificium quod de porca et saepe fecunda et gravida fieri consueverat. Sacrum autem Arvalium diei secundi antea vidimus tribus potissimum constitisse sacrificiis, cum porcae immolarentur et vacca et agna opima, ut hostiae sacri deae Diae plane respondeant hostiis ob lustrandos agros Marti immolatis, quae porcus erant et agnus vitulusque. Dea autem Dia eadem fere creditur fuisse atque Ceres: itaque si aetate posteriore Ceres Martis loco in Ambarvalibus colebatur, deam candem in his atque in sacro Arvalium cultam esse efficitur. Ambarvalia igitur et sacrum Arvalium, cum deae eidem iisdem victimis celebratum sit, dubitari nequit quin diversa non fuerint. Accedit denique testis locuples Festus, cuius apud breviatorem (s. v. Ambarvales p. 5 ed. M.) verba leguntur baec: ambarvales hostiae dicebantur, quae pro arvis a duobus fratribus sacrificabantur; recte enim ibi mihi videntur emendata esse verba a duobus fratribus in a duodecim fratribus, ut intellegantur Arvales, qui soli nomine fratrum usi sunt (cf. Exordium p. I). Sane emendatio illa nec Müllero (ad Paulum Diac. l. c.) placuit nec Marquardtio (R. A. 4 p. 418) nec Prellero (R. M. p. 370 n. 1), qui pro a duobus fratribus scribendum esse coniecerunt atque frugibus, nec Hirschfeldio qui nuper (Gött. Gel. Anz. 1869 p. 1502) legendum proposuit ac novis frugibus: sed ego assentior Mommseno (Chronol. ed. 2 p. 70 n. 99a) emendationem veterem tuenti. Satis igitur videtur demonstratum esse sacra Arvalium ab Ambarvalibus non diversa fuisse. Licet autem in Ambarvalibus Ceres paullatim Martis locum obtinuerit, ab Arvalibus vero pro Cerere dea Dia culta sit, ne in horum quidem sacris Martis memoria penitus interiit, cum carmen antiquissimum, quod tripodantes Arvales vidimus in aede deae Diae dixisse, magna ex parte ad Martem pertineat.

#### II. SACRIFICIUM FACTUM OB AUGUSTALIA.

In actis anni 66 exiguae quae supersunt verborum reliquiae [ob Au]gustalia Arvales immolasse ostendunt, cuius rei indicium ante ea effossa iam reppereram, cum de actis anni 58 dissererem (Hermes 2 p. 46; cf. Ann. Inst. arch. 1867 p. 289). Acta autem huius sacri concepta sunt ita ut

#### 1. Annus et dies

nisi lapide fracto nunquam deficiant, neque tamen semper repetatur consulum nota, ubi semel ab initio nundini proposita est. Additur nonnunquam nomen magistri. Legitur in actis:

[38]

(deficiunt nomina consulum ab initio posita) a(nte) d(iem) [IIII id(us) Octobr(es)] 1).

1) cur fragmentum ad Augustalia referendum eit, infra exponetur.

58 59

illis co(n)s(ulibus) IIII idus Octobr(es).

[66]

[isdem co(n)s(ulibus) IIII idus Octobr(es) m]agisterio impe[ratoris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) II patris patriae].

#### 2. Ratio et locus sacrificii.

Sacrum quo loco factum sit, constanter indicatur. Fiebat autem

[38] 58 [59]

in templo novo 1).

1) ob maiorem quam qui solis his verbis expleatur hiatum in actis anni 59 videtur legendum esse [in templo divi Augusti no]vo: in actis autem anni 38 solae litterae on supersunt.

[66]

fracto lapide locus deficit.

Locus ponitur proxime ante nomina divorum quibus immolatur, exceptis actis anni 66, in quibus inter locum et divorum nomina inseritur mentio causae, propter quam sacrum fit.

[38] 58 59 [66]

ille mag(ister) ') collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in cet. ').

1) [promagister] ille 66.

2) ex actis anni 38 exiguae quae supersunt reliquiae satis ostendunt sacrificium ob Augustalia in iis locum habuisse; nam qui in actis sacri praecedentis nominatur Memmius Regulus, solis mensibus posterioribus anni 38 inter Arvales commemoratur.

#### [66] [ob Au]gustalia.

De Augustalibus ad diem IIII idus Octobres habent fasti Amiternini: feriae ex senatus consulto, quod eo die imp(erator) Caesar Augustus ex transmarinis provinciis urbem intravit araque Fortunae reducis constituta est. Ad hanc aram prope portam Capenam fiebat sacrum praecipuum (cf. Mon. Ancyr. 2, 29 seqq. ibique Mommsen p. 29 30), posteriore tamen aetate additi sunt ludi divo Augusto et Fortunae reduci celebrati primo a nonis Octobribus (fast. Amit.), postea a die III nonas usque ad diem IIII idus easdem (fasti Antiat.). Qui coepti anno u. c. 743 (Dio 54, 34), etsi quotannis videntur editi esse (id. 55, 8), lege tamen anno demum 767 (p. C. 14) annui facti sunt (Dio 56, 46; Tacitus ann. 1, 15). De iis dixit Mommsen C. I. L. 1 p. 403 404. — De sacrificiis in templo novo ob Augustalia factis nihil aliunde innotuit, sed ipsa res poscere videtur ut die eorum ultimo ac primario ipsi divo Augusto in templo ipsius immolatum sit, ad eum accesserint postea ceteri gentis Iuliae principes consecrati.

Immolabant enim Arvales divis his victimis hisce:

| [38]    | excidit lapide fracto et divorum et victimarum mentio, |
|---------|--------------------------------------------------------|
|         | sed propter tempus constat soli divo Augusto immo-     |
|         | latum esse.                                            |
| 50 (50) | divo Augusto b(ovom) mayon, divos Aug(ustos) vascom    |

divo Augusto b(ovem) marem, divae Aug(ustae) vaccam, divo Claudio b(ovem) m(arem).

[66] ut supra, sed accedunt [divae Claudiae] virgini vacc(am), div[ae Poppaeae Aug(ustae) vacc(am)].

De diva Claudia virgine scribit Tacitus (Ann. 15, 23): Memmio Regulo et Verginio Rufo consulibus (a. 63) natam sibi ex Poppaea filiam Nero ultra mortale gaudium accepit appellavitque Augustam dato et Poppaeae eodem cognomento.... Iam senatus uterum Poppaeae commendaverat dis votaque publice susceperat, quae multiplicata exsolutaque. Et additae supplicationes cet..... Quae fluxa fuere, quartum intra mensem defuncta infante. Rursusque exortae adulationes censentium honorem divae et pulvinar aedemque et sacerdotem. Cf. nummi apud Eckhel 6 p. 237. — Poppaea decessit anno 65 (Tac. Ann. 16, 6): de consecratione eius cf. Or. 731 et nummus apud Eckhelium l. c. p. 287. Cf. Relazione p. 21.

Desierunt Arvales immolare ob Augustalia, cum imperio ad gentem Flaviam translato omnia cessarunt quae antea in honorem Iuliorum et Claudiorum sacra fieri solebant.

#### 3. Praesentes.

Nomina corum, qui adfuerunt, lapide fracto omnia deficiunt in actis annorum 38 et 66, ex parte in actis anni 59. Verba quae praecedebant, in solis actis anni 58 servata sunt sic:

in collegio adfuerunt.

# III. SACRIFICIA ANNIVERSARIA FACTA OB NATALES AUGUSTORUM, AUGUSTARUM, PRINCIPUM DOMUS AUGUSTAE; ITEM OB ADOPTIONEM NERONIS.

Natales Augustorum, Augustarum, principum domus Augustae in acta quae supersunt relati sunt hi:

#### a. DIVI AUGUSTI.

[35] 38 CLAVD. D VIIII k(alendas) Octobr(es). VIII k(alendas) Octobr(es).

Natalem divi Augusti a multis celebratum esse biduo testantur Suetonius (Aug. 57): equites Romani natalem eius biduo semper celebrarunt; et titulus Grut. 228, 8 = Or. 686: aediculas et statuas has hostiam dedicationi victimae natali Aug. VIII k. Octobr. duae quae p. p. inmolari adsuetae sunt, ad aram quae numini Augusto dedic. est VIIII et VIII k. Octobr. inmolentur; cf. Marinius p. 81. Arvales quoque biduo sacrificasse docent acta Claud. D, quibus sacrum notatur utrumque, neque videtur dubitari posse, quin annis quoque 35 et 38 biduo immolatum sit. Quod si verum est, anno 38 certe ordo sacrificiorum diversus fuit ab eo, quo setate Claudii Arvales utebantur: nam in actis Claud. D ante diem VIII kalendas Octobres in Palatio, i. e. in templo novo divi Augusti sacerdotes dicuntur immolasse, die autem antecedenti in Capitolio; e contrario anno 38 sacrum in templo novo ante diem VIIII kalendas Octobres factum est, ut, si hoc quoque anno biduo immolatum est, in Capitolio ante diem VIII fratres sacrificaverint. Cf. infra de loco et ratione huius sacrificii. — Nota post aetatem Claudii natalem divi Augusti desiisse celebrari.

### b. IULIAE, POSTEA DIVAE AUGUSTAE.

[27 38] [a(nte) d(iem) III k(alendas) Februar(ias)] 1).

<sup>1)</sup> sacrum ob natalem divae Augustae videtur inscriptum fuisse in actis Claud. A, quorum in fine solum verbum Fobr. superest.

Nota diei natalis Liviae sive Iuliae Augustae etsi in actis periit, cum in actis anni 38 sequatur sacrum celebratum pridie kalendas Februarias, antecedat sacrificium factum ante diem III kalendas easdem, ipsum hunc diem natalem eius fuisse colligitur: cf. Relazione p. 8. Natalis Liviae commemoratur etiam in titulis Or. 686 et Henzen 7165, item a Tacito (Ann. 6, 5) qui de sacerdotibus loquitur die natali Augustae epulatis. — Liviae post mortem Caesaris Augusti in familiam Iuliam nomenque Augustam adsumptae (Tac. ann. 1, 8; Suet. Aug. 101; Dio 56, 64), a Claudio demum divini honores tributi sunt (Suet. Claud. 11; Dio 58, 2: cf. Eckhel 6 p. 147 et 157).

#### c. TI. CAESARIS AUGUSTI.

[33] 35 [38]

XVI k(alendas) Dec(embres) ').

1) etsi nota diei in actis annorum 33 et 38 fracto lapide intercidit, tamen propter locum certum est de natali Tiberii ibi agi. E contrario in actis a. 35 excidit mentio natalis, quam in iis reponendam esse superstes indicat nota diei.

Tiberius natus est Romae in Palatio XVI kal. Dec. M. Aemilio Lepido iterum, L. Munatio Planco conss. per bellum Philippense. sic enim in fastos actaque in publica relatum est (Sueton. Tib. 5); cf. Dio 57, 18: καὶ τὸν γοῦν μῆνα τὸν Νοέμβριον, ἐν τῷ τῷ ἐκτη ἐπὶ δέκα ἐγεγέννητο. Commemoratur dies eius natalis in fastis Antiatinis et in feriali Cumano (Henzen 5359): cf. Mommsen C. I. L. 1 p. 407.

#### d. ANTONIAE AUGUSTAE.

38

pr(idie) k(alendas) Februar(ias).

De Antonia Suetonius (Claud. 11): (Claudius), ait, parentibus inferias publicas et hoc amplius patri circenses annuos natali die, matri carpentum, quo per circum duceretur et cognomen Augustae ab viva recusatum. Contra Dio (59, 3) scribit de C. Caesare: τήν τε τήθην τὴν Αντωνίαν πλείστα ὅσα εὐσεβῶς ποιήσας — ταύτην τε γὰρ Αὐγοῦστάν τε εὐθὸς καὶ ἱέρειαν τοῦ Αὐγοῦστου ἀποδείξας, πάντα αὐτῆ καθάπαξ ὅσα ταῖς ἀειπαρθένοις ὑπάρχει, ἐδωκεν; similiter Suetonius (Cal. 15): Antoniae aviae quidquid unquam Livia Augusta honorum cepisset, uno senatus consulto congessit. Confirmant iam acta Arvalium ea quae de C. Caesare tradita accepimus.

#### e. GERMANICI CAESARIS.

**3**8 [40]

a(nte) d(iem) VIIII k(alendas) Iunias ').

1) nota diei periit 40.

Dies natalis Germanici Caesaris ex actis a. 38 demum innotuit, cum ex actis anni 40 id tantum desumi posset, non multo ante kalendas Iunias Germanicum natum esse.

#### f. AGRIPPINAE GERMANICI CAESARIS.

[39] lapide fracto deficit nota diei, qui videtur in mensem Octobrem incidere, cf. 38.

De C. Caesare scribit Suetonius (Cal. 15): Tiberio . . . . pro contione laudato funeratoque amplissime, confestim Pandateriam et Pontias ad transferendos matris fratrisque cineres festinavit . . . et . . . Romam Tiberi subvectos . . . . Mausoleo intulit inferiasque is annua religione publice instituit et eo amplius matri Circenses carpentumque, quo in pompa traduceretur. Itaque, ut patris, ita etiam matris diem natalem a C. Caesare celebratum esse consentaneum est.

#### g. C. CAESARIS AUGUSTI.

[38]

[pr(idie) k(alendas) Septembr(es)].

#### h. TI. CLAUDII GERMANICI, QUI POSTEA IMPERAVIT.

[38 CLAUD. D?] [k(alendis) Aug(ustis)].

Natales C. Caesaris et Ti. Claudii Germanici Gaio imperanțe non possunt sine sacris suis fuisse, cum quae ad familiam principis spectant omnia Arvales in ea rettulerint, moti, ut videtur ipso quo in suos Caligula fervebat studio; cf. Eckhel 6 p 219 et nummi ab hoc descripti. — De natalibus C. Caesaris cf. Suetonius Cal. 8; vita Commodi 10 et 1; fast. Vall. et Pigh., de Ti. Claudii Caesaris Augusti cf. Sueton. Claud. 2; Dio 60, 5; fast. Vall. et Ant. — Hunc credibile est indicatum esse etiam initio CLAVD. D, cum sacrum soli Iovi factum natalem cuiusdam videatur significare, et proxime sequatur natalis divi Augusti a. d. VIIII et VIII kalendas Octobres celebratus.

#### i. DIVAE DRUSILLAE?

[40] [... no]nas Iunias.

Cogitavi de Drusilla, quia propinquum aliquem C. Caesaris in actis indicatum fuisse patet, de ceteris autem fere constat hic non agi. Quod in actis anni 38 huius diei mentio non extat, inde colligo Drusillae demum vita functae et consecratae natalem celebrari coeptum esse: cf. acta a. 38; Sueton. Cal. 24 Dio 59, 11 cet.

#### k. AGRIPPINAE AUGUSTAE.

57 58

VIII id(us) Nov(embres).

Cf. fasti Antiat.

#### 1. NERONIS CLAUDII CAESARIS AUGUSTI.

55 [57] 58 59 [60] XVIII k(alendas) Ianuar(ias).

Cf. Sueton. Nero 6.

#### m. IMPERATORIS VITELLII GERMANICI.

[69b] [VIII k(alendas) Octobr(es) vel VII id(us) Septembr(es)].

Acta sacri ob Vitellii natalem facti quamquam fracto lapide ita interciderunt, ut solae litterae atalem supersint, tamen fragmentum satis certo ad Vitellium refertur, cum videatur fuisse in actorum anni 69 tabula altera. De natali Vitellii cf. Suetonius Vitell. 3.

#### n. GALERIAE VITELLII.

[69a] III non(as) Iu[nias].

De Vitellio scribit sic Suetonius (6): uxorem habuit Petroniam consularis viri filiam — duxit mox Galeriam Fundanam praetorio patre, ac de hac quoque liberos utriusque sexus tulit, sed marem titubantia oris prope mutum et elinguem. Tacitus (hist. 2, 64) dicit eam modestam neque immixtam tristibus, Trachalumque adversus criminantes protexisse narrat (l. c. 60).

Ab hoc inde tempore in acta collegii desinunt referri natales imperatorum tam viventium quam divorum, quamquam eos aetate etiam posteriore semper celebratos esse apud omnes constat: cf. exempla collecta a Marquardtio R. A. 4 p. 221 n. 1314. Marinius quidem in actis anni 186 mentionem factam esse existimat natalis Commodi (p. 427 428); sed non minus bene pro salute vel ob aliam quandam causam sacrum id factum esse potest. — Notandum praeterea plerumque imperatorum modo coniugumque eorum natales celebratos esse: nam quod imperantibus Tiberio et Nerone Iuliae Augustae et Agrippinae natales celebrantur, id per exceptionem factum est, quod aequa fere cum filiis potestate utebantur. Iam vero qui praeter illos in actis ponuntur natales ad domum Augustam pertinentes, omnes solo anno 38 commemorantur: nec dubito, quin a C. Caesare instituti post mortem eius statim sint aboliti.

Accedit sacrum ob adoptionem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici celebratum

[58] 59 [NER. B] V k(alendas) Mart(ias).

Adoptatus est Nero a Claudio anno p. C. 50; cf. Tac. ann. 12, 25 seqq.; Suet. Claud. 39; Dio 60, 33 cet. Dies adhuc ignorabatur.

Acta, quae ad dies natales principum et adoptionem Neronis spectant, concepta sunt sic;

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies, uisi lapide fracto, nunquam deficiunt et ubique primo loco ponuntur. Consules antiquiore potissimum aetate in actis non ponuntur nisi in principio. Nonnunquam adnotatur magisterium collegii. Scriptum igitur est sic:

27 33 35 38 39 40 | non repetita nota consulum | die illo.

57 58 59 60 | isdem co(n)s(ulibus) | die illo mag(isterio) illius promag(istro) illo ').

1) fracto lapide interciderunt 69.

#### 2. Locus.

Locus in actis nisi lapide fracto nunquam omittitur, refertur autem modo proxime post notam diei, modo versus finem capitis (cf. infra de ratione sacri). Immolabatur in Capitolio, nisi quod sacri ob natalem divi Augusti facti die altero in templo novo (a. 38) sive in Palatio (Claud. D) sacrificari solebat. Templum novum divi Augusti quod inchoatum a Tiberio Gaius Caesar primo imperii anno absolvit dedicavitque (Sueton. Cal. 21; Dio 59, 7 cf. 56, 46), situm erat ad forum pone aedem Castorum prope templum posteriore aetate a Domitiano Minervae dicatum (cf. tabulae honestae missionis, quae dicuntur, Tito posteriores), ut probat Suetonius (Calig. 22) super templum divi Augusti ponte transmisso Palatium Capitoliumque coniunxit Caligula. Nam pontem illum per tectum basilicae Iuliae ductum fuisse demonstravit Beckerus (topogr. p. 343 431; cf. Sueton. Cal. 37; Ioseph. antiqq. 19, 1, 11). Ad idem templum referenda sunt verba Plinii (n. h. 12, 94) in Palatii templo quod fecerat divo Augusto coniux Augusta: perperam enim de templis duobus cogitasse cum Marinium (p. 83 n. 21), tum Beckerum (l. c. p. 430) et Prellerum (R. Myth. p. 775 ed. 1), acta ostendunt anni 38 et Claud. D inter se collata, cum eadem sacra dicantur in templo novo et in Palatio facta esse. Cf. etiam quae ante effossa acta a. 38 de templo divi Augusti Mommsenus (Bull. inst. arch. 1845 p. 125 seqq.) et Prellerus (Regionen p. 150) exposuerunt. Aute id aedificatum in aede Martis divo Augusto sacra fiebant: cf. Dio 55, 46: ἐν ιῷ δ'οὖν τὸ ἐν Ῥιώμη ἡριῶον λγίγνετο, ελκόνα αὐτοῦ (sc. τοῦ Αὐγούστου) χουσῆν ἐπὶ κλίνης ἐς τὸν τοῦ ᾿Αρεος ναὸν έθεσαν καὶ έκείνη πάντα υσα τῷ ἀγάλματι αὐτοῦ μετὰ τοῦτο χρήσεσθαι έμελλον ενόμισαν. In actis igitur a. 35 ad diem primam sacri ob natalem divi Augusti templum Martis videtur scriptum fuisse.

# 3. Sacrificiorum ratio.

CLAUD. D

natale illius 1) in Capitolio immolavit ille magister (promagister) pro collegio fratrum Arvalium.

1) divi Augusti).

[ille promagister] in Capito[lio collegi fratrum Arva-

lium nomine immolavit ob] natalem illius 1).

[27]

CLAUD. D

|                                | 1) Iuliae Augustae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 [39]                        | ille promagister collegii fratrum Arvalium nomine natali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | illius 1) in Capitolio 2) cet. inmolavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | <ol> <li>Iuliae Augustae — Ti. Caesaris Augusti — Antoniae Augustae — Germanici Caesaris — fortasse etiam C. Caesaris et Ti. Claudii Germanici 38. — [Agrippinae Germanici Caes]aris matris [C. Caesaris Augusti Ger]manici 39.</li> <li>[in Capito]lio nata[li illius] 39.</li> </ol>                                                                                              |
| [35 40 55]                     | in Capitolio ille magister (promagister) collegi ') fra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                              | trum Arvalium nomine 1) ob natalem illius 1) cet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | immolavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | <sup>1</sup> ) om. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | 2, pro verbis collegi — nomine legitur ex dec[reto consulum (?)] 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | 3) Ti. Caesaris divi August[i f. Augusti pontificis maximi] tribunic(ia) potestate XXXII[II co(n)s(ulis) V 35; Germanici [Caesaris] 40; — [divae Drusillae] Germanic[i filiae sororis] Augusti 40; — Neronis Claudi Caesaris Augusti) Germanici principis [parentisque publici] 55.                                                                                                 |
| 57                             | natale illius 1) ille mag(ister) collegi fratrum Arvalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | nomine immolavit in Capitolio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | 1) Agrippinae Augustae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58 [59] 59 (adopt.)<br>[60 69] | ille magister (promagister) ') collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio ob natalem illius ').                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | <ol> <li>nomina magistri et promagistri ablativo posita sunt 69.</li> <li>Agrippinae Aug usti) matris 58; — Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici 58 59 60; — Galeriae Germanic[i imp(eratoris) III A]ugusti sc Vitellii) 69s; — [Vitelli Germanici imperatoris III Augusti] 69s, ut videtur; — ob adoptionem Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici [58] 59.</li> </ol> |
| Accedit sacrun                 | n ob natalem divi Augusti factum die altera, cuius acta con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 901                        | illa promociatar collegii fratuum Auralium (ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [35 38]                        | ille promagister collegii fratrum Arvalium [nomine in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | templo njovo natali divi Augusti cet. [inmola]vit ').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | 1) desumpsi ex actis a. 38: in actis enim a. 35 fere tota interciderunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

in Palatio ille magister pro collegio fratrum Arvalium

· Sacrificabant Arvales numinibus his victimas hasce:

immolavit.

```
[33 35] 38 [39]
CLAUD. D?] (nat. divi Aug. — Iuliae Aug. — Ti. Caesaris — Antoniae Aug. — Germanici — Agrippinae Germ. — Claudii?)

Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem.
```

CLAUD. D (nat. ut supra, sed accedit: ad aram gentis Iuliae vaccam. dioi Aug.) 40 (nat. Germanici) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vaccam, Minervae et divae Drusillae) vaccam. 57 58 (nat. Agriput 40, sed accedunt haec: Saluti publicae vaccam, pinae matris Ne Concordiae 1) vaccam. ronis) 1) Concordiae ipsius 58. [55 57] (nat. Ne-) ut 40, sed accedunt haec: Saluti [publicae vaccam], Genio eius [taurum] 1). ronis) desumpsi ex actis a. 55: similiter videtur scriptum fuisse in actis a. 57, in quibus lapide fracto fere omnia interciderunt. ut 40, sed accedunt haec: Saluti publicae vaccam et Concordiae honoris Agrippinae Aug(ustae) 1) vacronis) c(am), Genio ipsius taurum. 1) pro verbis et - Aug(ustae) in actis a. 59 legitur Felicitati, in actis a. 60 Felicitati publicae vaccam Concordiae. [58] 59 adopt. Ne-) ut 40, sed accedunt: Saluti publicae 1) vaccam. ronis [NER. B] 1) in actis anni 58 spatium videtur poscere Saluti publicae populi Romani. - In actie NER. B lapide fracto tota perierunt. ut nut. Agrippinae 57 58, sed accedit Gen(io) ips(ius) [69a] (nat. Galeriae)}

Die, quo ob natalem divi Augusti immolabatur, altero Arvales sacrificabant:

[38]

divo Augusto [bovem marem].

tauru[m].

CLAUD. D

divo Aug(usto) bovem marem et divae Aug(ustae) vaccam.

De ceteris natalibus quamquam lapidibus fractis minus certo constat, videtur in iis soli Iovi optimo maximo bos immolatus esse, cum ad annos 27 et 38 pertineant, quibus ob natales principum non immolari solebat nisi Iovi. Anno autem 40 ob natales Germanici et, ut mihi videtur, Drusillae Iunoni quoque et Minervae immolatum est. Id quod nescio utrum eo anno omnibus natalibus factum sit et post mortem C. Caesaris omissum, an in honorem patris modo sororisque dilectissimae factum: nam acta Claud. D, quamquam posteriora sunt, solum Iovem nominant, adiuncto sacrificio ad aram gentis Iuliae facto, cum ad divum Augustum sacrum pertineat. Haec ara commemoratur in tabulis quae dicuntur honestae missionis C. I. L. 3 nn. 4 5 6 7 8 de eaque pluribus disseruit Mommsenus Bull. inst. arch. 1845 p. 122. — Deinde Neronis aetate praeter Iovem Iuno, Minerva, Salus publica constanter in actis commemorantur, ad easque accedit Concordia, cum pro Agrippina sacrum fit; pro Nerone cum sacrificatur, annis prioribus Genius eius additur, annis posterioribus praeter Genium Concordia honoris Agrippinae viva ea, post caedem matris Felicitas Felicitasve publica (cf. ad sacrificia ob imperium facta), in actis a. 60 etiam Concordia. Ad sacrificium quod ob natalem divi Augusti in templo novo ipsi divo Augusto fiebat, ab eo inde tempore, quo a Claudio inter deos Livia relata est, sacrum accessit divae Augustae ibidem faciendum.

#### 4. Praesentes.

Nomina eorum, qui adfuerunt, nisi fracto lapide perierunt, ad finem actorum addi solent his verbis praescriptis:

[27] lapide fracto deficit.

[33] 35 88 CLAVD. D 39 40 55 57 adfuerunt.

58 59 60 [69a] in collegio adfuerunt 1).

1) lapide fracto etsi intercidit formula, scriptum fuisse in coll(egio) adf(uerunt) ostendunt en quae praecedunt 69°; in fragmento 69° omnino periit.

Exceptionem faciunt acta natalis Antoniae Augustae a. 38, cui praeter eum qui immolavit, fratres Arvales non videntur adfuisse, cum non adscripta sint praesentium nomina. Minus certo de Germanico constat: actis enim ad natalem eius pertinentibus praesentes non sunt adscripti, sed cum sequatur caerimonia eodem die ob cooptationem novi collegae facta, eiusque ad acta adscripti sunt ii qui adfuerunt, hi ad utramque caerimoniam referri possunt.

# IV. SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB CON-SECRATIONEM DIVAE AUGUSTAE.

Sacrificium ob consecrationem divae Augustae semel in actis commemoratur (Claud. A), neque celebratum est nisi imperante Claudio, a quo inter divos Livia recepta erat (cf. supra de die natali eius): nam in actis aetatis Neronis nulla eius mentio extat. Sacrificium autem anniversarium esse nec intellegendum esse sacrum tum factum, cum primum Livia consecrata est, inde apparet, quod paucis diebus ante divae Augustae immolatum esse eadem acta ostendunt. Dubitat quidem Marinius (p. 78), num re vera ad consecrationem haec acta referenda sint, cum nec de lectione plane constet nec quod in actis est verbum item bene respondeat iis quae praecedunt: sed verbum consecratione certum videtur esse, verbum autem item fortasse emendandum in i[n] tem[plo], cum mentio loci, in quo sacrificatum est, vix omitti potuerit. Quod templum necesse est fuerit divi Augusti. Acta autem concepta sunt sic:

XVI k(alendas) Febr(uarias) [ob consecr]ationem divae Aug(ustae) i[n] tem[plo novo] divo Augusto bovem mar[em, divae Augusta]e vaccam. adfuerunt illi.

Claudius cum a. d. VIIII kalendas Februarias anni 41 imperium auspicatus sit, sacrificium autem anniversarium pro consecratione Livae mense Ianuario ineunte factum esse haec acta ostendant, illa facta esse nequit ante annum 42. Acta igitur haec concepta sunt anno 43 vel anno aliquo posteriore, tamen ante annum 48: cf. ad acta Claud. A.

# V. SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB MEMO-RIAM TI. CAESARIS.

In actis anni 38 leguntur haec:

[a(nte) d(iem) VIII (VII?) k(alendas)] Iunias [C. Caesar Augustus German]icus magister collegii fratru[m Arvalium ob memoriam Ti. Ca]esaris avi sub diu in ara sac[rificavit . . . . . . . . ] adfuerunt illi.

Sacrificium hoc cum sub divo factum sit, diis Manibus celebratum est, in honorem autem Ti. Caesaris factum esse verbum aci demonstrat. Tiberius cum vita functus sit a. d. XVII kalendas Apriles anni 37, hoc sacrum, quod mense Maio factum est, non potest esse anniversarium mortis eius, videtur igitur referendum esse ad funus amplissimum defuncto principi celebratum (cf. Ioseph. antiqq. 18, 6, 10; ib c. 15), quod non statim post mortem ductum esse consentaneum est. Haec quae supra dixi exposuit accurate Mommsenus in Relazione p. 11 12. - Hoc sacrum iam anno 40 omissum esse acta huius anni ostendunt, nam minus recte idem (l. c.) in iis eius memoriam repperisse sibi visus est. De die inde fere constat, quod praecedit mentio diei VIIII kalendas Iunias, sequitur commemoratio magni sacri annui quod factum est diebus VI IIII III kalendas Iunias. Non restant igitur nisi dies VIII et VII kalendas Iunias; nam diem VII olim (cf. Ann. inst. arch. 1867 p. 244) perperam me exclusisse detecto fragmento d nunc constat. — Adfuerunt sacro Arvales octo, scilicet plures quam qui illo anno in actis commemorari solent: id quod facile inde explicatur, quod imperator ipse in memoriam imperatoris defuncti immolavit.

# VI. SACRIFICIUM ANNIVERSARIUM FACTUM OB MEMO-RIAM DOMITII PATRIS NERONIS.

Cn. Domitius Ahenobarbus (cf. in indice nominum) excessit anno p. C. 40: nam teste Suetonio (Ner. C) Nero trimulus patrem amisit, natus autem est post octavum mensem, quam Tiberius excessit, XVIII kalendas Ianuarias anni sc. 37. IIunc memoriae Domitii patris honores maximos habuisse idem tradit Suetonius (l. c. 9; cf. Tac. ann. 13, 10) actaque confirmant Arvalium, quae concepta sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies ubique primo loco notantur, omittuntur tamen nomina consulum in actis iis, quibus semel ab initio ponuntur.

55 57 58 59

57

(nota consulatus omissa) III idus Decembr(es). isdem co(n)s(ulibus) III idus Dec(embres).

## 2. Locus.

Fiebant sacrificia in sacra via ante domum Domitianam, neque tamen eodem semper loco indicatio locorum in actis ponitur, quae ordinata sunt sic:

notam diei proxime sequentur verba in sacra via, verba autem [ante] domum Domitianam versus finem actorum collocata sunt ita, ut proxime praecedant verba ob memoriam cet.

in sacram viam verba proxime praecedunt verba quae sunt memoriae cet. omissa accuratione loci indicatione.

in sacram viam 1) ante domum Domitianam posita sunt proxime ante verba memoriae cet.

1) in sacra via 59.

#### 3. Ratio sacrificii.

| [55]  | ille pro magistro fratrum Arvalium [nomine immolavit  |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | ex edicto (?)] Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Ger- |
|       | manici principis [parentisque publici cet.] ob memo-  |
|       | riam Domiti patris [eius bovem marem].                |
| 57    | ob natalem Cn. Domitii Ahenobarbi ille mag(ister)     |
|       | collegi fratrum Arvalium nomine immolavit cet. me-    |
|       | moriae Cn. Domiti b(ovem) marem.                      |
| 58 59 | ille mag(ister) ut supra, nisi quod omissa sunt verba |
|       | ob natalem cet.                                       |

Acta annorum 57 58 59 different ab actis anni 55, quibus cum vix possit dubitari quin edicti Neronis mentio facta fuerit, de ipsa sacri institutione videtur agi. Id iis confirmatur quae in Annalibus eiusdem anni 55 exeuntis Tacitus (Ann. 13, 10) tradit de effigie Cn. Domitio patri a Nerone petita. Die natali Domitii sacrum factum esse, neque die eo quo vita functus est, ex actis discimus anni 57.

#### 4. Praesentes.

Nomina eorum qui adfuerunt in actis anni 55 mihi probabilius est omissa esse ab eo qui acta concepit quam praeter promagistrum in collegio fratres adfuisse nullos. Quamquam enim temporibus parum tranquillis Vitellii factum est, ut solus promagister ad sacrum faciendum praesto esset (cf. acta a. 69), id haud facile crediderim aetate quoque evenisse Neronis, praesertim cum hoc imperante maiore quam consueverant numero Arvales in collegio adesse solerent. — In actis annorum 57 58 59 formula usurpatur consueta quae est:

in collegio adfuerunt.

# VII. SACRIFICIA FACTA OB IMPERIUM, TRIBUNICIAM POTESTATEM, CONSULATUM, SACERDOTIA, PONTIFICATUM MAXIMUM IMPERATORUM, ITEM OB APPELLATIONEM PATRIS PATRIAE.

Acta supersunt haec quae pertinent ad sacrificia facta:

#### a. OB IMPERIUM.

[38]

a(nte) d(iem) XV k(alendas) Apriles — quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu imper[ator appellatus est].

De morte Tiberii Caesaris consentiunt Tacitus (ann. 6, 50): septimum decimum kal. Apriles interclusa anima creditus est mortalitatem explevisse cet. et Suetonius (Tib. 73), cum XVII k. Apr. Cn. Acerronio Proculo, C. Pontio Nigrino consulibus eum vita functum esse narrat, contra Dionem (58, 28) tradentem die vigesimo sexto Tiberium mortnum esse. Illud acta Arvalium confirmant. — Cum imperio C. Caesaris coniungendum est sacrum factum quotannis ob adventum eius; quod in actis indicatum est sic:

[38] a(nte) d(iem) V k(alendas) Apriles — [quod] hoc die [C.] Caesar Augustus Germanicus urbem ingressus est.

Quae verba intellegenda esse de primo eius ingressu post imperium initum facto ipsa diei nota confirmat: de itinere autem eius ex Campania Romam Suetonius (Cal. 13) narrat: Itaque ut a Miseno movit, quamvis lugentis habitu, et funus Tiberii prosequens, tamen inter altaria et victimas ardentisque taedas densissimo et laetissimo obviorum agmine incessit, super fausta nomina sidus et pullum et pupum appellantium.

58 [66]

III idus Octobr(es) — ob imperium Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici 1).

1) etsi ex actis a. 66 exiguae reliquiae supersunt, videtur tamen respondere locus, quo leguntur, ei loco quo sacrum anniversarium imperii ponendum erat.

De die imperii Neronis cf. Tacitus ann. 12, 69.

[69]

[XVII (?) k(alendas) Febr(uarias) — ob imperium imp(eratoris) Othonis Caesaris Aug(usti)] ').

1) etsi fracto lapide omnia hace deficiunt, sacrum ibi commemoratum fuisse ostendunt et locus, quo excidit, et nomina quae supersunt deorum.

Sacrum ob imperium Othonis in actis defuisse nequit, cum potestas eius tribunicia, consulatus, pontificatus ab Arvalibus celebrati sint. Tacitus (hist. 1, 27 seqq.) die octavo decimo kalendas Februarias occisum Galbam imperiumque Othoni delatum esse narrat: quapropter cum sacerdotum collegia primo quoque die convenire solerent ad imperium novi principis celebrandum, nec id factum esse possit ipso die, quo imperium Otho auspicatus erat, diem proxime sequentem recepi. Potest tamen et die aliquo posteriore immolatum esse: cf. caput quod sequitur de imperio Vitellii.

69

k(alendis) Mai(is) ob diem imperi [Vitelli| Germanici imp(eratoris), quod XIII k(alendas) Mai(as) statutum est.

Enarrato proelio Bedriacensi morteque Othonis Tacitus (hist. 2, 55) sic pergit: at Romae nihil trepidationis; Ceriales ludi ex more spectabantur; ut cessisse Othonem et a Flavio Sabino praefecto urbis, quod erat in urbe militum, sacramento Vitellii adactum certi auctores in theatrum adtulerunt, Vitellio plausere . . . . . . . . . . . in senatu cuncta longis aliorum principatibus composita statim decernuntur cet. Cerialium dies ultimus ac primarius fuit dies XIII kalendas Maias (cf. C. I. L. 1 p. 301), qui in actis indicatur ut dies imperii Vitellii.

[81] XV[III k(alendas) Octobr(es)] . . . . ob imperium Caes[ari]s divi f(ili) Domitiani Aug(usti).

Defuncto imperatore Tito Caesare in villa Cutiliarum idibus Septembribus (Suet. Tit. 11; cf. Vesp. 24 et Dio 66, 17) quam celerrime Domitianus Romam venit, fratre etiam tum vivo ex Sabinis profectus (Suet. Domit. 2: correptum gravi valetudine [Titum] prius quam plane efflaret animam, pro mortuo deseri iussit; Dio 66, 26: ἔμπνουν γάρ τοι αὐτὸν ὄντα καὶ τάχα περιγενέσθαι δυνάμενον ές λάρνακα χιόνος πολλης γέμουσαν δ Δομιτιανός εσέβαλεν, ίνα θασσον αποθάνη. έτι γοῦν ζωντος αὐτοῦ ές τε την 'Ρώμην ἀφίππευσε καὶ ές τὸ στρατόπεδον έσηλθε, τήν τε επίκλησιν καὶ την εξουσίαν τοῦ αὐτοκράτορος ελαβε κτλ.). In urbe autem comperta morte Titi senatus prius quam edicto convocaretur, ad curiam cucurrit, obseratisque adhuc foribus, deinde apertis tantas mortuo gratias egit cet. (Suet. Tit. 11). Itaque die proximo, postquam Titus excessit, Domitianus in urbe imperator potest agnitus esse. Id confirmatur his quae de vita Domitiani Dio (67, 18) narrat: Δομιτιανός δέ έζησε μέν έτη τέσσαρα καὶ τεσσαράκοντα καὶ μηνας δέκα καὶ ἡμέρας έξ καὶ εἴκοσιν, ἐμονάρχησε δὲ ἔτη πεντεκαίδεκα καὶ ἡμέρας πέντε. Natus autem erat Domitianus ante diem VIIII kalendas Novembres (Suet. Dom. 1); interfectus est ante diem XIIII kalendas Octobres (id. 17): a die autem vigesimo quarto Octobris anni 51 usque ad diem decimum octavum Septembris anni 96 vere numerantur anni quadraginta quattuor cum mensibus decem et diebus viginti sex. Item si de die decimo octavo Septembris anni 96 anni deducuntur quindecim et dies quinque, quibus Domitianus imperasse a Dione traditur, ad diem pervenitur decimum quartum mensis Septembris anni 81, quem in actis restituimus.

#### b. OB TRIBUNICIAM POTESTATEM.

| 57 58 | pr(idie) non(as) Dec(embres) ob tribunic(iam) potesta-   |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | tem 1) Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici.      |
|       | 1) ob tribuniciae potestat is) 57.                       |
| 69    | pr(idie) k(alendas) Mart(ias) — ob comit(ia) trib(uni-   |
|       | ciae) pot(estatis) imp(eratoris) 1).                     |
|       | 1) sc. Othonis Caesaris Aug(usti).                       |
| 69    | pr(idie) k(alendas) Maias ob comitia trib(uniciae) po-   |
|       | t(estatis) [Vitelli] Germanici imp(eratoris).            |
| 81    | pr(idie) k(alendas) Oct(obres) — [ob co]mitia tribunicia |
|       | Caesaris divi f(ili) Dom[itia]ni Aug(usti).              |

De comitiis sub imperatoribus qui nuper pluribus egerunt Mommsenus (Hermes 3 p. 92-95) et Stobbius (Philologus 31, 2 p. 288-295), in eo potissimum inter se dissentiunt, quod ille renuntiatos magistratus in campo esse statuit pluribus diebus postquam in senatu creati essent, hic eodem die et creatos esse et renuntiatos. Et Mommsenus quidem iis nititur, quae in Panegyrico (59-77) de consulatu suo narrat Plinius, eumque putat temporis ordinem diligenter secutum esse: hoc negat Stobbius sententiam suam firmans iis, quae Vopiscus (Tac. 3) rettulit. Tacitus cum a senatu imperator electus esset in curia, inde itum ad campum Martium, ubi comitiale tribunal ascendit: quo facto renuntiavit praefectus urbi, adclamavit populus. At hoc res poscebat, ut Tacitus statim populo renuntiaretur imperator, de singulis autem potestatibus ei tribuendis tanta festinatione minime opus erat. Praeterea Stobbius omnino neglexit ea, quae de tribunicia potestate Othonis tradita accepimus. Scribit enim Tacitus (hist. 1, 47), cum de imperio ab eo sumpto verba facit: vocat senatum praetor urbanus; certant adulationibus ceteri magistratus, adcurrunt patres; decernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes principum honores cet. Decreta igitur ei est potestas tribunicia a. d. XVII kalendas Februarias: at in comitiis renuntiata pridie demum kalendas Martias. - Vitellio porro tribuniciam potestatem una cum imperio decretam esse Tacitus quamquam non plane dicit, tamen significat, cum ei in senatu narrat (l. c. 2, 55) cuncta longis aliorum principatibus composita statim decreta esse: decreta igitur est tribunicia potestas a. d. XIII kalendas Maias, comitia habita pridie kalendas easdem. — Similiter Domitiano videtur tribunicia potestas statim delata esse, cum imperium summa festinatione arripuerit (cf. quae de imperio eius p. 64 exposuimus): at comitia eius diebus quindecim post facta sunt. Constat igitur intervallum modo longius modo brevius inter tribuniciam potestatem decretam et renuntiatam intercessisse, itaque Neroni quoque quamquam putanda est una cum imperio a. d. III idus Octobres decreta esse, comitiorum dies pridie demum nonas Decembres ab Arvalibus celebratur. Quapropter perperam iudicavimus tam Rossius (Bull. crist. 1866 p. 61) et ego (Hermes 2 p. 48 seqq.; Ann. inst. arch. 1867 p. 251 seqq.), cum imperium a. d. III idus Octobres, tribuniciam potestatem pridie nonas ENARR. ACT. 5

Decembres a senatu Neroni decreta esse poneremus, quam Mommsenus (Hermes l. c. p. 56 seqq.), cum ante mortem Claudii pridie idus Decembres tribuniciam potestatem ei collatam, vel certe de collata decretum postea fictum esse coniceret.

#### c. OB COMITIA CONSULARIA.

59

IIII non(as) Mart(ias) — ob comitia consularia Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici.

Comitia haec referenda esse ad consulatum Neroni anno 51 delatum in annum 55 contra Rossium (Bull. crist. 1866 p. 61) recte posuit Mommsenus (Hermes 2 p. 63; 3 p. 94 n. 3). Nam neque fieri poterat, ut princeps, si IIII demum nonas Martias consul IIII renuntiatus est, kalendis iam Ianuariis eiusdem anni consul IIII designatus diceretur, et similia, quae in actis Arvalium notata sunt sacrificia, vel anniversaria sunt, vel ob primum consulatum primamve tribuniciam potestatem fiunt, prorsus autem diversa sunt a sacris quae ob introitum consulatus kalendis Ianuariis fieri solebant (cf. infra p. 74). Confirmatur praeterea Mommseni sententia eo, quod eodem fere tempore pontificatus quoque Neroni datus est: cf. caput sequens. De Nerone consule designato Tacitus (ann. 12, 41) tradit haec: Ti. Claudio quintum, Servio Cornelio consulibus virilis toga Neroni maturata, quo capessendae rei publicae habilis videretur. Et Caesar adulationibus senatus libens cessit, ut vicesimo aetatis anno consulatum Nero iniret atque interim designatus proconsulare imperium extra urbem haberet cet. Id prioribus mensibus anni 51 factum esse ipse declarat locus quo in annales a Tacito relatum est. Eiusdem rei mentio fortasse superest in fragmento exiguo Claud. E, nisi id consularem potius ad processum cuiusdam principis referendum est.

69

VII k(alendas) Febr(uarias) — ob [c]omitia consularia imp(eratoris) Othonis Caesar(is) Aug(usti).

Otho caesis consulibus ordinariis Galba Vinioque Rufino (Tac. hist. 1, 41. 42) cum Titiano fratre in kalendas Martias ipse consulatum suscepit (cf. Tac. l. c. 77 et Eph. epigr. I p. 190). Renuntiatum igitur eum esse VII k. Febr. cum acta doceant, quo die nominatus sit non constat. Recte autem in actis ad illum diem consules nulli citantur, quod consules antequam in comitiis renuntiati essent, nec pro magistratibus legitimis haberi nec in documentis commemorari poterant. De creatione vero vel potius nominatione consulum in senatu eorumque renuntiatione in comitiis cf. Mommsen Staatsrecht I p. 485.

#### d. OB SACERDOTIA ET PONTIFICATUM MAXIMUM.

59

III nonas Mart(ias) — [ob po]ntificatum Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici.

Nero cum III nonas Martias inter pontifices receptus sit, sacerdotium accepit die proximo post eum quo comitia eius consularia habita sunt. Inde

apparet pontificatum quoque ei datum esse anno 51, cum togam. virilem sumeret: cf. antea de comitiis consularibus eius p. 66.

69 III non(as) Mart(ias) — ob comitia sacerdotior(um) imp(eratoris) O[t]honis Aug(usti).

Sacerdotia Othoni collata intellegenda sunt quattuor magnorum collegiorum sacerdotalium, quae sunt pontificum, augurum, quindecim virum sacris faciundis, septem virum epulonum et quinti quod post mortem Caesaris Augusti institutum est sodalium Augustalium. In ea enim adscribebantur principes statim postquam imperium auspicati sunt (Dio 53, 17: ἔκ τε τοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἱερωσύναις ἱερῶσθαι κτλ.; cf. Mercklin Coopt. p. 152; Marquardt R. A. 2. 3 p. 301). — Sacerdotum collegia temporibus antiquioribus per cooptationem novos collegas in defunctorum loca allegebant (cf. Mercklin l. c. p. 84 seqq.), donec Cn. Domitius in tribunatu pontificibus offensior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, ius sacerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtulit (Suet. Ner. 2). Id anno p. u. c. 650 factum esse Asconius (ad Cornel. p. 81) refert (Cn. Domitius tribunus fuerat ante II et XL annos, C. Mario II, C. Fimbria consulibus), anno autem 651 Velleius (2, 12) scribit: qui tertius (sc. consulatus Marii) in apparatu belli consumptus, quo anno Cn. Domitius trib. pl. legem tulit, ut sacerdotes, quos ante collegae sufficiebant, populus crearet. Tulit antem, ut tradit Cicero (de leg. agr. 2, 7, 18), quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur: ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur. Electi igitur sunt ex eo inde tempore sacerdotes eadem ratione, qua pontifex maximus fieri solebat, scilicet per tribus septemdecim, ita tamen ut populus suffragia non ferret nisi de iis qui a collegio nominati erant (cf. Mercklin l. c. p. 138 seqq.). Ius vero creandorum sacerdotum sublatum a Sulla (Ascon in divin. 8. p. 102), a Caesare per T. Labienum tribunum plebis anno 691 restitutum (Dio 37, 37: καὶ τὰς αίρέσεις των ίερέων γράψαντος μέν του Λαβιηνού, σπουδάσαντος δέ του Καίσαρος, ές τον δημον αύθις ο διιιλος παρά τον του Σύλλου νόμον επανήγαγεν, ανανεωσάμενος τον του Δομιτίου; cf. Mercklin l. c. p. 143 seqq.) aetate imperatorum, comitiis a Tiberio, ut ait Tacitus (ann. 1. 16), e campo ad patres translatis. et ipsum ad imperatorem et senatum ita transiit, ut sacerdotes quidem privati a collegis nominari et ab imperatore in senatu proponi solerent, imperatoribus autem principibusque domus Augustae ab ipso senatu sacerdotia tribuerentur (cf. Borghesi mem. dell' Inst. I p. 272 seqq., 292 seqq., opp. 3 p. 409 seqq. 428 seqq.). Neque tamen semper eo iure videntur usi esse principes, cum haud raro non memorata principum auctoritate sacerdotes dicantur cooptati esse (cf. infra de cooptatione), eosque necesse est ab ipsis collegiis in senatu propositos esse. Sacerdotes autem sive in senatu propositi sive ex senatus consulto creati renuntiabantur in comitiis: cuius rei praeter acta Arvalium testis est Seneca (de benef. 7, 28, 2) cum scribit: sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum candidato quaesturae suffragator exciderit. Renuntiationem denique in comitiis factam sollemnis secuta est cooptatio, qua de cf. infra.

VII idus Mart(ias) — ob comitia pontif(icatus) max(imi)
Othonis Aug(usti).

Othoni cum antea viderimus omnes principum honores una cum imperio

69

delatos esse, dubium non est quin pontificatus quoque maximus primo statim imperii die a senatu decretus sit. — De creatione pontificis maximi a collegio ad comitia translata ita ut minor pars populi (sc. septemdecim tribus) vocaretur, cf. Mercklin l. c. p. 92 seqq. 137 seqq.; idem p. 149 seqq. de pontifice maximo aetate imperatorum a senatu creato, cuius rei testes gravissimos habemus Capitolinum (Macrin. 7): (senatus) eundem, cum scriba pontificum esset, quos hodie pontifices minores vocant, pontificem maximum appellavit; Lampridium (Sev. Alex. 8): gratias vobis, patres conscripti, non nunc primum, sed et de Caesareano nomine et de vita servata et Augusti nomine addito et de pontificatu maximo et de tribunicia potestate et proconsulari imperio. quae omnia novo exemplo uno die in me contulistis; Vopiscum (Prob. 12): decerno igitur, patres conscripti, votis omnium concinentibus nomen imperatorium, nomen Caesareum, nomen Augustum. addo proconsulare imperium, patris patriae reverentiam, pontificatum maximum, ius tertiae relationis, tribuniciam potestatem. — Senatus videtur usus esse iure pontifices creandi ab eo inde tempore, quo a Tiberio comitia e campo ad eum translata sunt: ut autem et magistratus et ceteri sacerdotes a senatu creati, ita pontifex quoque maximus in comitiis populi renuntiabatur. Cuius rei primum, ni fallor, exemplum acta Othonis exhibent.

#### e. OB APPELLATIONEM PATRIS PATRIAE CLAUDIO DECRETAM.

[CLAUD. A.] . . dus Ianuar(ias) cet. quod Ti. Claudius Cae[sar August]us p(ater) p(atriae) appellatus [est].

Collatis nummis Claudii inscriptis COS · DES · IT · PON · M · TR · P · IMP (Eckhel 6, 238) cum iis, qui exhibent COS · II · PON · M · TR · P · IMP · P · P (l. c. 239), Borghesius (ann inst. arch. 1849 p. 33, opp. 5 p. 192) collegit ineunte anno 42 eum patrem patriae appellatum esse ad eundemque annum pertinere putavit acta Arvalium ea, de quibus agimus. Sed fugit eum non potuisse sacrificari divae Augustae ante idus Ianuarias, cum eodem demum anno ante diem XVI kalendas Februarias Livia consecrata sit (cf. acta consecrationis eius p. 60). Itaque quae in actis descripta sunt sacrificia Arvalium, anniversaria sunt instituta ob memoriam Claudii patris patriae appellati et Iuliae Augustae inter divos receptae. Ex quorum mentione nihil aliud sequitur nisi ante annum 43 acta haec non esse exarata; eadem posteriora non esse anno 48 supra demonstratum est: cf. ad acta Claud. A. De titulo patris patriae a Claudio accepto cf. Dio 60, 3.

#### f. OB COMITIA QUAEDAM INCERTA.

69

fracto lapide interciderunt omnia exceptis litteris quae sunt [ob com]itia, quae utrum ad tribuniciam potestatem, an ad consulatum pontificatumve specient definiri nequit. Ob formam tamen litterarum ad Vitellium actorumque anni 69 tabulam alteram fragmentum rettuli.

In actis superstitibus commemorantur sacrificia facta ob imperium C. Caesaris, Nerouis, Othonis, Vitellii, Domitiani; ob tribuniciam potestatem Neronis, Othonis, Vitellii, Domitiani; ob comitia consularia Neronis et Othonis; ob pontificatum Neronis; ob sacerdotia et pontificatum maximum Othonis; ob Claudium patris patriae nomine appellatum; denique ob ingressum in urbem C. Caesaris. Ex his anniversaria quidem sunt sacra in honorem C. Caesaris, Claudii, Neronis facta, quippe quae vel pluribus annis commemorentur vel post annum certe eum quo primum instituta erant. Desinunt tamen singula celebrari defunctis singulis imperatoribus, ad quos pertinent. -De Othone et Vitellio qui paucis mensibus imperarunt, nihil certi affirmare licet, quamquam si diutius illi imperium tenuissent, futurum fuisse puto ut haec quoque sacra quotannis repeterentur. At sacrificia pro Domitiano semel facta esse satis declarant acta annorum 87 90 91, in quibus quamquam servata est pars posteriores menses complectens, deest mentio sacrorum de quibus agitur. Post Domitianum cum omnino commemorari desinant et imperium et tribunicia potestas consulatusque et pontificatus maximus, sacra anniversaria eorum celebrata non esse constat, quamquam definiri nequit, num ne primo quidem anno mentio eorum facta sit, cum nulla supersint acta integra primi anni principis alicuius. Itaque sub primis imperatoribus sacrum imperii solum anniversarium celebratum est, id quod acta demonstrant anni 38 integra loco eo, quo acta poni debebant ad tribunatum et pontificatum spectantia. Num iam a Claudio nova sacra anniversaria instituta sint, incertum est, Nerone certe imperante memoriam celebratam esse vidimus tribuniciae potestatis, consulatus, pontificatus. De Vespasiano ac Tito nihil scimus nisi quod eiusmodi sacra anniversaria sub Tito certe non esse celebrata confirmant acta annorum 80 et 81 collata cum iis quae de morte Vespasiani Suetonius (Vesp. 24) refert. De Domitiano tamen quae antea exposuimus cum consentiant cum iis, quae de Tito diximus, sacra illa anniversaria ab aetate iam Vespasiani fieri desierunt, continuata sunt sacra ob imperium primum delatum: quae etsi post Domitianum in actis superstitibus non commemorantur, fieri tamen potest ut sub imperatoribus quoque posterioribus celebrata sint. Quamquam numerus sacrorum ab Arvalibus celebratorum inde ab aetate ut videtur, Flaviorum, certe Domitiani valde deminutus est: cuius rei luculentum praebet documentum sacrum plane neglectum quod antea ob consulatum principis kalendis Ianuariis fieri solebat. Quod licet non minus recte fortasse inter sacra extra ordinem facta recenseri possit, hoc loco de eo agendum esse duxi, quia et ipsum ad honores pertinet ab imperatore susceptos. Eius exempla in actis supersunt haec:

[39] k(alendis) Ianuaris — [ob con]sulatu[m C. Caesaris
Aug(usti) Germanici] 1).

1) nomina consulum C. Caesaris Augusti et L. Apronii Caesiani
supra tabulam exarata sunt.

[57] [k(alendis) Ianuariis] — ob alterum c[onsulatum Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici)] 1).

1) fragmentum etsi exignum est, non aliter videtur expleri posse.

k(alendis) Ianuar(iis) — ob co(n)s(ulatum) Neronis
Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici 1).

1) quamquam acta anni 58 prope tota deficiunt, de hoc capite dubitari negnit.

[69]

- k(alendis) Ia[n(uariis)] cetera lapide fracto interciderunt 1).
- 1) videntur pertinere ad consulatum Galbne. Tamen in iis quae sequuntur, huius fragmenti rationem non habui, cum paucissimae eius litterae supersint.

Fortasse addendum est fragmentum CLAVD. E anni incerti, in quo servata sunt verba o/b consula[tum, postea autem commemoratur t]emplum no[vom, in quo a. 57 ob consulatum Neronis videtur sacrificatum esse. Fieri tamen potest, ut ad sacrum potius anniversarium ob comitia consularia pertinuerit. — Acta porro habemus integra actorumve partes eas quae anni initium complectantur annorum 75 77 87 90 118 145, quibus imperatores fasces gesserunt neque kalendis Ianuariis sacrum ob consulatum est factum. Unde apparet hanc quoque caerimoniam, cum imperium ad Flavios transisset, vel abolitam esse vel desiisse ab Arvalibus in acta referri.

Sacrificiorum, quibus de agimus, acta concepta sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies, nisi lapide fracto, nusquam deficiunt et primum semper locum obtinent. Praeter consules autem aetate posteriore nomina quoque magistri et promagistri in acta relata ita sunt, ut temporis indicandi causa usurpata ea esse pateat. Leguntur igitur in actis sic:

58 59 60

38 39 CLAVD.A 57 illis co(n)s(ulibus) die illo 1).

1) anno 38 consules semel ponuntur ubi primum nominantur: de annis 39 et Claud. A, quamquam lapide fracto res minus certa est, videtur tamen idem dicendum esse.

[66] 69 [81]

- illis co(n)s(ulibus) die illo mag(isterio) illius, promag(istro) illo 1).
- 1) magister et promagister in actis anni 69 proxime post diem notantur exceptis actis sacri celebrati ob diem imperii Vitellii, in quae relata sunt post causam sacri. In actis porro anni 81, ubi sacrum notatur ob imperium Domitiani factum, loco leguntur eodem, omittuntur autem in iiedem, ubi ob comitia tribunicia immolatum esse dicitur. In actis denique anni 66 magisterium quidem memoratur eodem loco quo in actis anni 69 notatum est, promagister autem, qui ipse sacra fecit, nominativo ponitur.

#### 2. Locus.

Locus nisi lapide fracto nunquam deficit, neque tamen semper eodem loco signatur: legitur enim in actis annorum

38 CLAVD. A 57 69) proxime ante nomina deorum quibus immolatur: deficit in actis a. 38 ad ingressum C. Caesaris pertinentibus.

[66] 69 81 (semel) proxime ante causam sacri. 81 (semel) statim post notam diei.

Immolabatur in Capitolio semper, praeterea ad (ante) templum novum vel in templo novo (sc. divi Augusti) ob imperium C. Caesaris Augusti anno 38 et Neronis anno 66, porro ob consulatum eiusdem kalendis Ianuariis anno 57. Item annis Claud. A et 58 quae ob appellationem patris patriae Claudio decretam imperiumque Neronis divo Augusto ceterisque divis facta sunt sacrificia, ea ad templum novum facta sint necesse est. — In foro Augusti ob imperium Vitellii immolatur Marti anno 69, eodemque loco anno 81 ob imperium Domitiani potest immolatum esse, quamquam indicatio loci omissa est.

#### 3. Sacrificiorum ratio.

[38] ille promagister collegii fratrum Arvalium nomine quod cet. [in] Capitolio illis diis victimas illus inmol[avit, ante templum no]vom cet.

[CLAVD. A] [sacrum I]ovi 1) quod cet. [in Capi]tolio illis diis divisque victimas illas.

[feriae 1]ovi restituit Marinius dubitans, cum insolita sit formula in actis Arvalium: nec minus incertum supplementum ego recepi.

[57] [ille promagister collegii] fratrum Ar[valium nomine in Capitolio] ob cet. diis illis victimas illas et an[te templum novom] divis illis victimas illas [i]mmolavit.

57 69 (bis) ob cet. ille magister (promagistro) 1) collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in Capitolio.

1) de aetis anni 69 cf. infra.

[39] 58 59 60 [66], ille magister (promagistro) ') collegi fratrum Arvalium 69 – (nomine immolavit in Capitolio ob cet. ').

1) in actis anni 69 semel promagistri nomen nominativo additur, ita ut tamquam is qui immolavit ipse inducatur: ceteris locis ablativo ponitur, nihilo tamen minus eodem modo procedit oratio.

2) de actis a. 39 lapide fracto non plane constat, sed videntur eadem ratione fuirse concepta.

81 XVIII k. Oct. collegius (sic) fratrum Arvalium immolavit in Capitolio ob cet. magisterio illius promagistro illo.

81 pr. k. Oct. in Capitoli[o ob] cet. collegius (sic) fratrum Arvalium per promagistrum illum victumis immo[l]at[i]s 1).

1) sequentur victimae accusativo positae.

Sacrificabant Arvales numinibus his victimas hasce:

# a. OB IMPERIUM; ITEM OB INGRESSUM C. CAESARIS.

Iovi, Iunoni, Minervae hostias ') maiores tres, — divo Augusto unam.

1) victimas acta ad ingressum C. Caesaris pertinentia.

58 [66] Iovi b(ovem) marem, Iunoni vaccam, Minervae vacc(am), Felicitati publicae vacc(am), Genio ipsius taurum,

- divo Aug(usto) b(ovem) marem, divae Aug(ustae) vaccam, divo Claudio b(ovem) marem 1).
- 1) in actis valde mutilis anni 66 videtur omissa esse aut Felicitas publica aut Genius imperatoris: ambos enim non capit spatium. At ante verba, quae sunt divo Augusto et quae sequentur, inseruntur verba in tem[plo novo], et ad finem adnectuntur rerba [divae Claudiae] vir[gini vacc(am), divae Poppaeae Aug(ustae) vacc am].

69 81

- Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Min(ervae) vacc(am), Iovi vict(ori) b(ovem) m(arem) 1), Saluti vacc(am), Felicitat(i) vacc(am), Gen(io) p(opuli) R(omani) taur(um), in foro Aug(usti) 2) Marti ultori taur(um), Genio ips(ius) taur(um).
- Dedi acta ad diem imperii Vitellii pertinentia, quae integra supersunt. Aliter leguntur in actis ad imperium Othonis spectantibus:
- 1) Vic[t]oriae vacc(am).
- 2) desunt verba Genio populi Romani taurum, in foro Augusti; in actis autem anni 81 Iuno epitheto reginae ornatur, et post Felicitatem omissis ceteris solum legitur Marti taurum: item antea deest Iupiter victor sive Victoria.

Immolabatur igitur ob imperium primo solis numinibus Capitolinis divoque Augusto: deinde cum inter divos recepti essent Iulia Augusta et Claudius, mox Claudia Neronis filia et Poppaca Augusta, his itidem sacrum fiebat, additis et Felicitate publica et Genio principis. Anno porro 69 omissi sunt divi divaeque omnes, eorum autem loco invocantur Iupiter victor sive Victoria. Salus, Genius populi Romani, Mars ultor, temporil us utpote difficillimis ac bellorum plenis. Denuo cum ob imperium Domitiani sacrum fieret, omissi sunt Iupiter victor sive Victoria, Genius populi Romani, Genius ipsius, sc. Augusti. — De divis Claudia virgine et Poppaea Augusta cf. ad sacrum ob Augustalia factum p. 50. Iupiter victor, qui his certe actis cum Victoria videtor paene confundi, in actis anni 101 una cum ea invocatur: de eiusque templo in Capitolio loquitur Dio 45, 17; 47, 40; 60, 35, cf. Preller R. Myth. p. 176 ed. 1. — De Salute cf. ad acta votorum annuorum annis 87 et 90 concepta p. 94. - Felicitati in Capitolio sacra facta esse doceut fasti Antiates ad kal. Iul. et Amiternini ad VII id. Oct.; de aede eius, quam in loco dirutae curiae Hostiliae Caesar fecit a. 710, vide Dionem 44, 5; cf. Becker Topogr. p. 310; Mommsen C. I. L. I p. 403 ad Oct. 9. — Genio populi Romani sive publico item in Capitolio ante diem VII id. Oct. sacrum fiebat (fast. Amit.): de aedicula eius ad forum Romanum in rostris sub clivo Capitolino posita cf. Mommsen l. c. et Becker Topogr. p. 344. 360. — Templum Martis ultoris in foro Augusti notissimum est, in eoque etiam Genio imperatoris immolatum esse praeter acta haec sacra quoque ostendunt anno 59 VIIII kalendas Iulias pro reditu Neronis facta. Neque videtur tamen semper in foro Augusti Genio ipsius immolatum esse, cum in actis ad natalem Neronis pertinentibns (cf. p. 57 58) in iisque quae ad comitia tribunicia, consularia, sacerdotalia spectant, solum commemoretur Capitolium, ac vix putem fieri potuisse ut brevitatis causa vel ob neglegentiam mentio fori Augusti toties excideret. Quamquam in actis sacri anno 58 pro imperio Neronis facti mentio templi novi desideratur, in

actis autem anni 81 locus, quo Marti immolatur, indicatus non est: cf. supra de locis sacrificiorum p. 71.

#### b. OB TRIBUNICIAM POTESTATEM.

57 58 81 Iovi b(ovem) marem, Iunoni ') vaccam, Minervae vaccam.

1) Iunoni reginae 81.

69 ut supra, sed accedunt in sacris pro Othone factis: Saluti vacc(am), Victoriae vacc(am), Gen(io) p(opuli)

R(omani) taur(um), Gen(io) ips(ius) taur(um); in sacris ad Vitellium pertinentibus: Saluti vacc(am),

Gen(io) ipsius taur(um).

#### c. OB COMITIA CONSULARIA.

59 69 Iovi b(ovem) mar(em), Iunoni vaccam, Minervae vaccam, Genio ipsius taurum.

#### d. OB PONTIFICATUM, SACERDOTIA, PONTIFICATUM MAXIMUM.

[59] 69 ut ob comitia consularia nisi quod in actis ad pontificatum maximum spectantibus ante Genium inseritur: deae Diae vacc(am).

#### e. OB INTROITUM CONSULATUS.

[39] [Iovi bove]m marem, [Iunoni vaccam, Minervae vaccam et an]te statuas [C. Caesaris Aug(usti) Germanici 1) ....? item div]o Aug(usto) ad t[emplum novom

b(ovem) m(arem)].

1) supplementum valde incertum excogitavi propter ea quae de C. Caesare Suetonius (Cal. 22) narrat: templum numini suo proprium et sacerdotes et excogitatissimas hostias in-

stituit; cf. Dio 59, 26.

Iovi o(ptimo) m(aximo) bov[em marem, Iunoni vaccam, Minervae] vaccam et an[te templum novom divo Augusto bovem] marem et div[ae Augustae vaccam

et divo Claudio bovem marem].

[58] 60 ut ob comitia consularia.

57

## f. OB APPELLATIONEM PATRIS PATRIAE.

[CLAVD. A] Iovi bovem marem, Iun[oni vac]cam, Minervae vaccam, Felici[tati v]accam, divo Aug(usto) bovem marem, di[vae] Augustae vaccam.

#### 4. Praesentes.

Ii qui adfuerunt semper in fine ponuntur eorumque nomina nisi fracto lapide nusquam deficiunt. Praecedunt formulae hae:

38 CLAVD. A 57 adfuerunt.

58 59 60 69 81 in collegio adfuerunt.

[39 66]

fracto lapide deficit.

Verbum adfuer(unt) legitur in actis anni 69 etsi solus promagister adfuerat, ut VII kalendas Februarias L. Salvius Otho Titianus, pridie kalendas Maias et kalendis Mais L. Maecius Postumus.

#### VIII. SACRIFICIA ANNIVERSARIA VARIA.

In solis actis anni 38 sacra commemorantur haec:

a(nte) d(iem) III k(alendas) Februar(ias) — in campo ad aram Pacis.

Legitur in fastis Praenestinis ad hunc diem sic: feriae ex s(enatus) c(onsulto) quo[d eo] die ara Pacis Augusta[e in campo] Martio dedicata [e]st Druso et Crispino c[o(n)s(ulibus)] (a. u. c. 745). Item habemus in monumento Ancyrano in Graecis 6, 20 seqq.: ὅτε ἐξ Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας, τῶν ἐν ταύταις ταῖς ἐπαρχείαις πραγμάτων κατὰ τὰς εὐχὰς τελεσθέντων, εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθον Τιβερίω [Νέ]ρωνι καὶ Ποπλίω Κοιντιλίω ὑπάτοις, βωμὸν Ε[ί]ρήνης Σεβαστῆς ύπερ της εμής επανόδου άφιερωθήναι εψηφίσατο ή σύ[ν]κλητος εν πεδίω Άρεως, πρὸς ιδ τούς τε έν ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς τάς τε ἱερείας ἐνιαυσίους θυσίας ἐκέλευσε ποιεῖν: unde Mommsenus (res gestae p. 31) Latina restituit sic: [cum e|x [Hisp]ania Gal[liaque, rebus in his pr]ovincis prosp[e]re [gestis, Romam redibam Tib. N[ero]ne P. Qui[ntilio consulibus,] aram [Pacis Augu]st[ae senatus pro] redi[t]u meo co[nsacrari censuit] ad cam[pum Martium, in qua ara ma]gistratus et s[a]c[erdotes virginesque Vestales anniversarium sacrific]ium facer[e iussit]. Cf. fast. Amit. ad Iul. 4 (brevius fast. Antiat.): feriae ex s. c. q(uod) e(o) d(ie) ara Pacis Aug(ustae) in camp(o) Mar(tio) constituta est Nerone et Varo cos. Ara igitur constituta ante diem IIII nonas Iulias anni 741 dedicata est ante diem III kalendas Februarias anni 745 (cf. Ovid. fast. 1, 709), ad diemque dedicationis pertinet sacrum ab Arvalibus factum. Cf. Mommsen C. I. L. I p. 395 seqq.

a(nte) d(iem) VIIII k(alendas) Maias — [ad theatrum M]arcelli ante simulacrum divi Augusti.

Cf. fasti Praenest. ad hunc diem in nota postmodum adiecta: sig(num) divo Augusto patri ad theatrum Marc(elli) Iulia Augusta et Ti. Augustus dedicarunt, et Tacitus (ann. 3, 64): neque enim multo ante, cum haud procul theatro Marcelli effigiem divo Augusto Iulia dicaret, Tiberi nomen suo postscripserat cet.

<sup>.... [</sup>Iun? Iul?]ias 1) — .... [ad a]ram Providentiae Augustae.

<sup>1)</sup> dies, de quo agitur, fuit post diem IIII kalendas Iunias et ante kalendas Iulias.

De sacro Providentiae Augustae celebrato nihil aliud novimus: neque eius ara ubi fuerit compertum est. Videtur tamen hoc quoque sacrificium fuisse anniversarium, id quod de sacro ad aram Pacis facto Divi Augusti verbis in monumento Ancyrano constat, de altero ante signum divi Augusti celebrato maxime probabile est.

Acta, quae ad sacra hace pertinent, concepta sunt sic, ut annus quidem non repetatur, consulum nominibus semel ab initio positis, dies autem nisi fracto lapide nusquam deficiat et primum semper locum occupet, locus denique ad mentionem arae vel simulacri ita adnotetur, ut supra scriptum est. — De ratione sacrificiorum nota acta peraeque concepta esse sic:

ille promagister collegii fratrum Arvalium nomine ibi ad aram illam bovem [marem 1) inmolavit].

1) pro bove mari qui immolatur ad simulacrum divi Augusti, sacrificatam esse vaccam ad aras Pacis et Providentiae inde constat, quod deabus semper boves feminae immolari solebant.

In fine adscripta sunt nomina eorum qui adfuerunt, quae nisi lapide fracto nunquam desunt.

Sacra haec anniversaria desiisse ab Arvalibus celebrari vel sub Claudio vel sub Nerone acta huius ostendunt, quae cum menses complectantur Ianuarium et Aprilem, illorum mentionem non faciunt.

# VIIII. SACRIFICIA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA ORDINEM AB ARVALIBUS FACTA.

In actis quae supersunt sacrificia commemorantur facta propter causas singulares hasce:

[39]

a(nte) d(iem) VI k(alendas) Novemb[res —] ob detecta nefaria con[silia in C. Caes(arem) Aug(ustum) Germanic]um Cn. Lentuli Gae[tulici].

Coniurationem Gaetulici quam commemorant Suctonius (Claud. 9 et Galb. 6) et Dio (59, 22), tribuendam esse anno 39 inde constat, quod detecta est, cum in Gallia Caesar moraretur, quo profectus anno 39 kalendis Ianuariis anni 40 consulatum iniit. Quae vero de coniuratione Lentuli, Lepidi, sororum principis traduntur, ea ante finem anni evenisse ex ipsa narratione satis apparet. Cf. Suctonius Cal. 17 et Dio 59, 21. Ita corrigenda sunt ea, quae de anno eius falsa actorum anni 38 attributione deceptus olim proposui: cf. Relazione p. 8. De votis ob detecta nefariorum consilia factis ef. comm. de votis extra ordinem factis.

V k(alendas) April(es) causa non indicata.

b nonis Aprilib(us) — [ex] s(enatus) c(onsulto) ob supplicationes indictas pro salute Neronis Claudi Caesar(is)
[Aug(usti) Germ(anici)].

c VIIII k(alendas) Iulias — [pro salute et] reditu Neronis Claudi Caesaris August(i) Germanicii (sic).

d III idus Septembr(es) — pro [salute et r]editu Neronis Claudi Caesaris Aug(usti) Germanici.

Sacra supra indicata dubium non est quin referenda sint ad caedem Agrippinae Augustae. Quae cum interfecta esset circa tempus Quinquatruum (Tac. ann. 14, 4 seqq.), quae celebrabautur a die XIV kalendas Apriles usque ad diem X kalendas easdem (cf. C. I. L. I p. 389), litterisque mortem eius Caesar seuatui nuntiasset (Tac. l. c. 11), miro, ut Tacitus (l. c. 12) scribit, certamine procerum decernuntur supplicationes apud omnia pulvinaria, utque Quinquatrus, quibus apertae insidiae essent, ludis annuis celebrarentur cet. Et ad supplicationes quidem celebrandas nonis Aprilibus convenerunt Arvales. Iam vero antequam a senatu supplicationes decretae essent, amici principis adire templa et coepto

exemplo proxima Campaniae municipia victimis et legationibus laetitiam testari (Tac. l. c. 10). Maxime igitur consentaneum Romae quoque Arvales tum convenisse, ad eamque rem sacrum pertinere, quod ante diem quintum kalendas Apriles paucis diebus post caedem perpetratam celebratum est, quamquam ob pudorem silentio praetermissa est causa, propter quam fratres convenissent. Tum autem non videtur immolatum esse (cf. infra p. 82), sed diis immortalibus grates actae ob periculum superatum. - Nero deinde, ut prosequitur Tacitus (l. c. 13), cunctari in oppidis Campaniae, quonam modo urbem ingrederetur, an obsequium senatus an studia plebis reperiret anxius. Contra deterrimus quisque, quorum non alia regia fecundior extitit, invisum Agrippinae nomen et morte eius accensum populi favorem disserunt: iret intrepidus cet. Illis diebus pro salute et reditu eius in urbe immolatum esse satis probabile est. — Rediit denique in urbem imperator: simul, scribit Tacitus (l. c. 13), praegredi exposcunt (sc. adulatores, de quibus antea locutus est). et promptiora, quam promiserant, inveniunt, obvias tribus, festo cultu senatum, coniugum ac liberorum agmina per sexum et aetatem disposita, extructos, qua incederet, spectaculorum gradus, quo modo triumphi visuntur. Hinc superbus ac publici servitii victor Capitolium adiit, grates exsolvit cet. Iam cum in actis Arvales et VIII k. Iulias et III idus Septembres pro salute et reditu Neronis dicantur immolasse, nihil autem traditum sit eum paullo postquam Romam revertisset, novum iter suscepisse, mihi probabile est, eum rediisse III idus Septembres et facta esse sacrificia die VIIII kalendas Iulias pro reditu faciendo, die III idus Septembres gratiarum agendarum causa pro reditu facto.

[63] IIII idus [Apriles?] — ob adv[entum Neronis Claudi]
Caesaris Augusti [Germanici et Poppaeae] Augustae
et Claud[iae Augustae].

Pertinent acta ad Neronis reditum Antio, postquam filiam ibi ex Poppaea suscepit, de qua Tacitus (ann. 15, 23) sic scribit: Memmio Regulo et Virginio Rufo consulibus natam sibi ex Poppaea filiam Nero ultra mortale gaudium accepit appellavitque Augustam dato et Poppaeas eodem cognomento. Locus puerperio colonia Antium fuit, ubi ipse generatus erat. Iam senatus uterum Poppaeas commendaverat dis votaque publice susceperat, quae multiplicata exsolutaque. Et additae supplicationes templumque Fecunditati, et certamen ad exemplar Actiacae religionis decretum, utque Fortunarum effigies aureae in solio Capitolini Iovis locarentur; ludicrum circense, ut Iuliae genti apud Bovillas, ita Claudiae Domitiaeque apud Antium ederetur. — Neronem mense Aprili in urbem revertisse posuit Marinius (p. 122), sed etiam mense Martio vel Maio factum esse potest, dummodo ante mortem infantis, quam natam circa diem XIII vel XII kalendas Februarias (cf. acta a. 63) quartum intra mensem decessisse scribit Tacitus (ann. 15, 23).

[66a] ob laurum [imperatoris Neronis Claudi Caesaris Aulapide fracto g(usti) Germanici].
[66b] deficiunt dies iterum [ob lau]rum eiusdem.
[66c] ob supplica[tiones a senatu decretas].

Et laurus in Capitolio posita et supplicationes a senatu decretae spectant ad Tiridatis in urbem adventum, de quo Suetonius (Nero 13. 14): non immerito inter spectacula ab eo edita et Tiridatis in urbem introitum rettulerim. Quem Ar-

meniae regem magnis pollicitationibus sollicitatum, cum destinato per edictum die ostensurus populo propter nubilum distulisset, produxit quo opportunissime potuit, dispositis circa fori templa armatis cohortibus, curuli residens apud rostra triumphantis habitu inter signa militaria atque vexilla, et primum per devexum pulpitum subeuntem admisit ad genua adlevatumque dextra exosculatus est, dein precanti tiara deducta diadema inposuit, verba supplicis interpretata praetorio viro multitudini pronuntiante; perductum deinde in theatrum ac rursus supplicantem iuxta se latere dextro conlocavit. Ob quae imperator consalutatus laurea in Capitolium lata Ianum geminum clausit tam nullo quam residuo bello. Cf. Dio 63, 1 seqq. Supplicationes triumphi praerogativa a Cicerone (ad fam. 15, 5). dicuntur, ac saepe commemorantur una cum triumpho ornamentisque triumphalibus (cf. Borghesi Ann. inst. arch 1846 p. 324, opp. 5 p. 31; Mommsen res gestae D. Aug. p. 118). Cum vero per plures dies fieri solerent (Cic. de prov. cons. 11, 26. 27; cf. Mommsen l. c.), mirum non est, quod alio die Arvales ob laurum, alio ob supplicationes immolaverint. Item quod bis commemoratur sacrificium ob laurum factum, intellegendum est diversis locis numinibusque diversis Arvales immolasse.

[66d]

lapide fracto deficiunt et dies et causa sacri.

[69a]

- IIII idus I[an(uarias)] adoptio facta L. Li[ciniani ')]: postea scriptum est sic: [ob ad]optione[m Ser. Sulpici Gal]bae C[aesaris].
- 1) scripsi L. Li[ciniani], quia plures litteras marmor non admitti (Bull. inst. arch. 1869 p. 92), quamquam haud ignoro nomen gentilicium praetermitti non debuisse. Et recte me fecisse inspecto ectypo Mommsenus quoque concessit: ef. Ephemeris epigr. I p. 148, 1.
- De L. Calpurnio Pisone Frugi Liciniano adoptato a Galba Augusto cf. Plutarchus Galb. 23 et Tacitus hist. 1, 14, quorum ille dicit Κράσσου καὶ Σκριβωνίας ἔκγονον, οῦς Νέρων ἀνηρήκει, hie item M. Crasso quidem et Scribonia genitum appellat, Crassum autem a Nerone occisum fratrem eius fuisse narrat (l. c. 48): de genere eius et nominibus cf. Mommsen Ephemeris epigr. I p. 148. De adoptione ipsa cf. Tac. l. c. 14—19.

69b k(alendis) Mart(iis) — ob laurum positam.

Cf. Tac. hist. 1, 79: conversis ad civile bellum animis externa sine cura habebantur. eo audentius Rhoxolani Sarmatica gens priore hieme caesis duabus cohortibus, magna spe ad Moesiam inruperant, novem milia equitum ex ferocia et successu praedae magis quam pugnae intenta igitur vagos et incuriosos tertia legio adiunctis auxiliis repente invasit apud Romanos omnia proelio apta: Sarmatae dispersi aut cupidine praedae graves onere sarcinarum et lubrico itinerum adempta equorum pernicitate velut vincti caedebantur . . . . . . donec pauci, qui proelio superfuerant, paludibus abderentur. ibi saevitia hiemis [et vi] volnerum absumpti . postquam id Romae compertum, M. Aponius Moesiam obtinens triumphali statua, Fulvus Aurelius et Iulianus Titius ac Numisius Lupus legati legionum consularibus ornamentis donantur, laeto Othone et gloriam in se trahente, tamquam et ipse felix bello et suis ducibus suisque exercitibus rem publicam auxisset.

[70?] fracto lapide deficit dies: ob diem [quo urbem ingressus est imp(erator) Claesar Vespasianus Aug(ustus).

Ad annum 70 fragmentum pertinere suspicatus sum, quia sacrificium Fortunae reduci factum (cf. infrap. 86) reditum imperatoris videtur significare. Netamen de triumpho cogites obstat, quod ita Titi quoque Caesaris mentio fieri debebat. 87a idi[b]us Sept(embribus) — arae dedicatione pro magisterio) C. Iuli Silani.

Dubito utrum quod Silanus bene de collegio meruerit ara pro magisterio eius dedicata sit, an Silanus, quia nunquam sacris magister interfuisset pro magisterio aram dedicarit, ut haud raro in municipiis pro ludis, quos facere debebant, magistratus opus quoddam publicum sua impensa faciendum curarunt: cf. Relazione p. 47 et e. g. tituli I. N. 1480 2242 2252 a. e. 4875.

87b X k(alendas) Oct(obres) ob detecta scelera nefariorum.

Indicata est seditio L. Antonii Saturnini, de qua cf. Mommsen Hermes 3 p. 118. 119 et Relazione addenda p. XIV; item Hirschfeld Gött. gel. Anzeigen 1869 p. 1508.

[89a] VIIII [k(alendas) Febr(uarias)] — saenatus (sic) turae (sic) et vino sup[plicavit.]

Supplicavit senatus ob felicem exitum belli aut Suebici et Sarmatici, ut olim credidi (cf. *Relazione* p. 49), aut Dacici, supplicationibusque illis adfuerunt Arvales a collegio, ut videtur, deputati. Cf. quae de votis ob hoc bellum conceptis postea exponentur et caput actorum quod sequitur.

[89b] VIII [k(alendas) Febr(uarias)] — ob laetitiam publicam.

Intellege laetitiam publicam ob res hene gestas aut contra Suebos et Sarmatas, aut contra Dacos; cf. caput quod praecedit.

[118a] VI i[dus . . . . . ] — ob advent[um i[mp(eratoris) C]aesaris [Tra]ian[i Hadriani Aug(usti)]

[118b] fracto lapide deficit dies: ob advent[tum eiusdem].

Verba ob adventum in actis 118 a et b aeque servata ad eandem rem ita referenda videntur esse, ut actis 118a sacra commemorata sint pro adventu futuro facta, actis autem 118b ipse celebretur in urbem reditus. Quominus enim illa ad vota nuncupata, haec ad vota soluta referantur, exiguus impedit hiatus qui est in actis 118a, quo mentio votorum plane excluditur, ipsum autem immolandi vocabulum non admittitur nisi breviatum. Cf. Relazione p. 67. — De reditu Hadriani Spartianus (Hadr. 5) scribit: praeposito Syriae Catilio Severo per Illyricum Romam venit, neque alind quicquam a scriptoribus de eo traditur. In nummis tamen adventus Augusti coniungitur cum consulatu altero (cf. Eckhel 6 p. 476) quem gessit anno 118; etiam titulus, qui est de remissis ab eo sestertium novies millies centenis milibus nummum debitis fisco (C. I. L. 6, 967 = Or. 805), remissionem eam, quae nou potest esse facta multo post adventum eius, cum tribunicia potestate altera conectit. Quae sive iterata est die imperii eius, qui dies erat III idus Augustas (cf. Spart. Hadr. 4), sive kalendis Ianuariis (quod quidem magis putem), partem certe anni 118 complexa est.

213a III id(us) Aug(ustas) — quod dominus n(oster) imp(erator) sanctissim us) pius M. Aurellius Antoninus

Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) per limitem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum 1) introiturus est, ut ea res ei prospere feliciterque cedat.

1) aut addendum esse solum vel terram, aut emendandum barbaricum docet Mommeenus C. I. L. 3 p. 708.

213b

pr(idie) non(as) Oct(obres) — ob salute (sic) victoriamque Germanicam imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelli Antonini pii felic(is) Aug(usti) Part(ici) max(imi) Brit(annici) max(imi) Germanici max(imi) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) potest(ate) XVI imp(eratoris) III co(n)s(ulis) IIII proco(n)s(ulis), et Iuliae Aug(ustae) piae fel[ic(is)] m(atris] imp(eratoris) Antonini Aug(usti) n(ostri), senatus, castrorum et patriae.

Cf. Spartianus (Carac. 5): circa Raetiam non paucos barbaros interemit. — Nota in actis 213b Caracallum dici imperatorem III, quem titulum nummi anno demum 214 exhibent: efficitur ob ipsam victoriam Raeticam sive Germanicam imperatorem eum salutatum esse.

[214]

fracto lapide dies deficit: — [quod dominus noster (sc. M. Antoninus Severi filius) ex naufragii periculo s]alvus servatus sit.

Cf. Lamprid. Carac. 5: per Thracias cum praefecto praetorii iter fecit. inde cum in Asiam traiceret, naufragii periculum adiit antemna fracta, ita ut in scapham cum protectoribus descenderet, unde in triremem a praefecto classis receptus evasit; cf. Dio 77, 16.

#### Sacrificiorum acta concepta sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nisi lapide fracto nusquam desunt, primum autem semper locum obtinent, ita tamen ut nomina consulum in actis quibusdam ab initio semel notentur nec repetantur in capitibus singulis. Praeter consules nonnunquam nomen magistri in acta temporis indicandi causa refertur, additurque ei interdum etiam nomen promagistri. Leguntur igitur sic:

 $\begin{array}{c} 39 \ 59 \ 87 \ 89 \ [118] \\ 213 \ [214] \end{array} \right\} \ \emph{illis} \ co(n)s(ulibus) \ ') \ die \ \emph{illo}.$ 

[63 66] 69 [70] 87 illis co(n)s(ulibus) die illo magisterio illius.1)

1) in actis annorum 69 et 70 additur promagistri quoque nomen ablativo positum.

<sup>1)</sup> omissam esse consulum notam in actis a. 39, quamquam is locus intercidit, putandum est, cum in omnibus actis usque ad a. 55 nota consulum semel ponatur. — E contrario in actis a. 214 pro formula consueta quae est 'isdem consulibus', ipsa consulum nomina repetuntur sic: [Mess]alla et Sabino co(n)s(ulibus).

#### 2. Locus.

Locus, in quem convenerint Arvales, nisi lapide fracto nunquam non commemoratur. Notatur autem modo proxime post notam diei, modo versus finem capitis (cf. infra de ratione sacrificiorum). Et immolatur

59a [59b 63] 66c in Capitolio '). 69b 70(?] 87a b 89a b [118a b]

1) in tem[plo, ut videtur Iovis o. in.] addit 89b.

213 a b [214]

in Capitolio ante cellam Iunonis reginae.

[66b]

[in templo divi Augusti] novo.

159c 66d1

[in Capitolio] — item in templo novo ').

1) in actis anni 66d hiatus qui est post verbum Capi[tolio] non videtur expleri posse nisi additis verbis item vel-et in templo divi Augusti novo, quae hoc loco interisse videntur indicare numina quoque quibus immolatur.

59d

in Capitolio, — item in foro Augusto, — [ante dom]um Domi[t]ianam.

Domus Domitiana fuit in sacra via: cf. sacrificia facta ob memoriam Cn. Domitii Ahenobarbi patris Neronis p. 61.

66a

in Capitolio — ante arcum [Iani gemini?].

Neronem propter Tiridatis in urbem adventum Ianum geminum clausisse narrat Suetonius (Ner. 14): unde cum lauream in Capitolio poneret, ante illum ipsum arcum ab Arvalibus immolatum esse coniicere licet. men indicatus esse etiam arcus in medio Capitolino monte positus, de quo Tacitus (ann. 15, 18) ad annum 62: at Romae tropaea de Parthis arcusque medio Capitolini montis sistebantur decreta ab senatu integro adhuc bello cet.

39 69a

lapide fracto mentio locorum periit.

#### Sacrorum ratio.

[39] 87b ob detecta

oj oto oo aetecta | immolavit ille ') [collegii] fratrum [Arvalium nomine].

- 1) in actis anni 39 qui immolasse dicitur, L. Salvius Otho flame[n] fuit eodemque tempore videtur fuisse promagister, cum hiatus qui est in lapide post vocem flamen ila optime expleatur. In actis contra anni 87 frater Arvalis, qui immolasse dicitur, nec magister fuit nec pro magistro.
- 2) verba collegii fratrum Arvalium nomine in actis anni 876 omissa sunt.

59a ob caedem Agrippinae

adfuerunt illi. [non est i]mmolatum.

Cf. quae de sacro hoc antea conieci p. 77 seq. Quod si recte rettuli ad lactitiam propter caedem Agrippinae, facile intellegitur, quod Arvales convenerunt quidem, neque tamen immolaverunt.

59b ob supplicationes indictas pro salute Neronis. 59c d pro salute et reditu eiusdem ob laurum [66b]eiusdem [66d] ob causam ignotam 69b laurum positam ab Othone

ob diem quo

urbem ingressus est Vespasianus

**7**0 (?)

ille magister (promagister) ') collegii fratrum Arvalium nomine immolavit in cet. '2) ob (vel pro) cet. '2)

- 1) promag(istro) illo immolavit 69b 70.
- <sup>2</sup>, [ex] s(enatus) c(onsulto) inserunt acta 59b.
- 2) causa sacri videtur commemorata fuisse ante mentionem loci 66b; idem hiatu puto significari in actis anni 66d.
- [63] ob ad[ventum Neronis] cet.
- c[ollegi fratrum] Arvalium nomine im[molavit in cet.] ille ') ob cet.
- 1) is qui immolavit, non fuit nec magister nec promagister.
- 66a ob laurum Neronis 66c ob supplicationes a senatu decretas
- lapide fracto deficiunt prope omnia: videtur tamen scriptum fuisse fere sic: [collegium fratrum Arvalium manda]vit illi [ut vice promagistri illius collegi fratrum Arvalium nomine immolare]t in cet. ob cet. ')
- 1) desumpsi ex actis anni 66a, formulam autem quam proposui, ita fere conceptam fuisse inde conclusi, quod nomen eius qui immolavit, dativo casu ponitur: bis enim legitur L. Salvio Othoni (sic) Titiano, anno autem 66 Otho non fuit nec magister neque pro magistro: nonnunquam tamen dicitur praesisse.
- 87a arae dedicatione:
- in Capitolio cet. immolavit victimam illam ille. 1)
- nota immolasse tum quoque fratrem Arvalem nec magisterio nec munere promagistri ornatum.
- 89 ob lactitiam publicam
- in Capitolio ob cet. [fratres Arvales] immolarunt.
- [118a b] ob adventum Hadriani
- in Capitolio ob cet. [fratres Arvales] convenerunt ib[iq]ue ille mag(ister) [collegi fratr(um) Arval(ium) n]omin[e immol(avit). 1)
- 1) in actis anni 118b ante verba fratres Arvales inserta fuisse constat verba [iussu vel permissu imp(eratoris) Caes(aris)
  Traiani Had]riani Aug(usti).

quod Antoni-213**a** nus Severif. per limitem Raetiae barbarorum introiturus est cet.

213b ob salutem victoriamque Germanicam

eiusdem cet.

in Capitolio cet. fratres Arvales convenerunt, quod cet. (ob cet.) et immolaverunt per illum. ')

1) promag(istrum) vice illius mag istri) collegi fratrum Arvalium add. 213b.

[214] quod Antoninus Severi f. ex naufragii periculo salvus servatus sit

fracto lapide perierunt omnia praeter verba fratres Arvales, quae satis indicant acta huius anni concepta fuisse eodem fere modo atque ea quae proxime praecedunt.

#### Immolabant Arvales:

[39] ob detecta nefaria consilia 87 ob detecta

scelera nefariorum

b(ovem) m(arem) 1).

- 1) in actis anni 87 nota non nominari numen, cui bos immolatus sit: videtur autem, quia in Capitolio sacrum factum est, de Iove cogitandum esse. In actis anni 39 fracto lapide deficit mentio victimae, quam ex illis restitui.
- 87 arae dedicatione cet.

vaccam 1).

1) numen, cui immolata sit, non commemoratur.

89 ob laetitiam publicam

Iov[i] o(ptimo) m(aximo) bovem marem.

59b ob supplicationes indictas pro salute Neronis

Iovi bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam, Saluti [publicae vaccam], Providentiae vaccam, Genio ipsius taurum, divo Aug(usto) bovem marem.

[prosalute et] [59c]reditu eiusdem

Iovi [bovem marem, Iunoni vac]cam, Minervae vaccam, Saluti publicae vaccam, Felicitat(i) [vaccam, . . . . . v]accam, item in templo novo divo Aug(usto) bovem marem, dida(e) [Aug(ustae) vacclam, [dido Claudio bo]vem marem, item in foro Aug(usto) Marti ultori taurum, Genio [ipsius ta]urum.

59dpro (salute et | r editu eiusIovi bovem marem, Iunoni [vaccam], Minervae vaccam, item in foro Augusto Genio ipsius taurum, Saluti vaccam, [ante dom]um Domi[t]ianam dis penatibus vaccam.

In actis anni 59b nota Genium Caesaris divumque Augustum loco non distincto commemorari ita, ut iis quoque in Capitolio videatur immolatum esse (cf. 66d; 69a. b): quod autem in actis 59d Salus post Genium Caesaris ponitur, quamquam illi in Capitolio, huic in foro Augusto immolari solebat, magis puto subesse errorem eius qui acta concepit, quam re vera Arvales locis diversis sacra iis fecisse. - Deos penates, quibus immolatur, penates esse domus imperatoris locus ostendit, quo sacrum fit, idque intellexit etiam Marinius p. 120.

ob adv[entum [63] Neronis, Pop- \ paeae, Claudiae

[Iovi bovem marem], Iunoni vacc(am), Min[ervae vaccam, Saluti pulblicae vaccam, [Felicitati (Fecunditati?) vaccam], Spei vacc(am), Gen[io ipsius taurum, Iunoni] Poppaeae Aug[ustae vaccam, Iunoni Claudiae Augustae v[accam].

Incertum est utrum immolatum sit Felicitati cui ob reditum principis immolatum est a. 59c, an Fecunditati, cui ob puerperium Poppaeae supplicationes et templum decreta sunt: cf. Tac. ann. 15, 23 et supra, ubi de causis sacrificiorum agitur p. 78. — Claudiam Augustam nomine divae Claudiae virginis inter deos receptam esse docent acta anni 66 de sacrificiis ob laurum Neronis et ob Augustalia factis, ubi vide.

[66a] ob laurum Neronis

[Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni va]cc(am), Minervae vacc(am), Iovi [victori b(ovem) m(arem), . . . . . . . . . . ] vacc(am), Paci vacc(am), ante arcum [Iani gemini . . . . ] 1)

1) Ianum geminum clausisse Neronem vidimus supra (p. 82, cf. Suet. 14): potest autem indicatus esse etiam arcus in medio Capitolino monte positus, de quo Tac. ann. 15, 18.

[66b]ob laurum divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), [divae Augustae vacc(am), divo Claudio b(ovem) m(arem), divae Claudiae virgini vacc(am)], divae Poppaeae Aug(ustae) v[acc(am), Genio imp(eratoris) Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) taurum, Iunoni] Messalinae vacc(am).

Sacrificia ob causam eandem in Capitolio et in templo novo uno plerumque die fieri solebant: id quod aliter videtur evenisse anno 66. Quo duobus certe diebus immolatum est ob laurum a Nerone in Capitolio positam, quamquam eo anno non videtur bis triumphasse. - De Statilia Messallina tertia uxore principis cf. Eckhel 6, 287, qui citat Sueton. Ner. 35 et Oth. 10; Tac. ann. 15, 68; schol. ad Iuven. sat. 6, 434. Nupsit Neroni anno 66; cf. index personarum in imperatoribus.

[66c]

ob supplicationes a se-natu decretas | [Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vaccam, Minervae va]cc(am), ') Felicitati vacc(am), Clemen[tiae vac-c(am)] . . . . . . .

Augustus

sit

[66d] ob causam ignotam [Iovi bovem marem, Iunoni] vacc(am), Minerv(ae) [vacc(am), divo Augusto b(ovem) m(arem): quae sequentur plane eadem videntur fuisse atque ea quae legentur 66b.

1) inserendum esse crederem nomen Salutis publicae, nisi ob-

- [69a] ob adoptionem Ser. Sulpici Galbae Caesaris

  lapide fracto deficiunt priora, numina videlicet Capitolina et fortasse Salus publica: deinde sequuntur haec: Provi[dentiae vacc(am) . . . . . . . Genio ipsi]us taurum cet.
- [69b] ob laurum ab
  Othone positam

  Iovi b(ovem) m(arem), Iunon(i) vacc(am), Minervae
  vacc(am), Salut[i] vacc(am), Victoriae vacc(am),
  Marti taur(um), Gen(io) ips(ius) taur(um).
- [70?] ob diem quo Iovi bov[em m(arem), Iunoni vaccam, Mi]nervae urbem ingressus est
  Vespasianus
- - desumpsi ex 118b, quibus omnino respondisse acta a. 118a indicant ea quae ex iis supersunt
- 213b ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Augustae

  I(ovi) o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem) a(uratum), Iunoni reg(inae) b(ovem) f(eminam) a(uratam), Saluti publ(icae) b(ovem) f(eminam) a(uratam), Marti ultori taurum a(uratum), Iovi victori b(ovem) m(arem) a(uratum) et Victoriae b(ovem) f(eminam) a(uratam), Laribus militaribus taurum
  - tam), Genio imp(eratoris) Antonini Aug(usti)
    n(ostri) taurum album, Iunoni Iuliae Piae matris
    Antonini Aug(usti) n(ostri), senat(us), castror(um),
    et patr(iae) b(ovem) f(eminam) a(uratam).
    rictorem laudatum una cum Victoria: cf. Iuppiter Liber et

album, Fortunae reduci b(ovem) f(eminam) a(ura-

Nota Iovem victorem laudatum una cum Victoria: cf. Iuppiter Liber et Iuppiter Libertas (Or. 1249, 1282) de eoque Mommsen ad mon. Ancyr. 4, 6 (p. 54), Preller R. Myth. ed. 1. p. 173 seqq. — Lares militares commemorantur in inscriptionibus Or. 1665 et Henzen 5631.

#### 4. Praesentes.

Nomina eorum qui adfuerunt, in fine capitum adnotantur praemissis formulis his:

59 63 66 69 70 87 in collegio adfuerunt.

[118]

adfuerunt in collegio.

213

adfuerunt.

39 66d 69a 89 214 fracto lapide deficit formula.

Adfuerunt fratres Arvales nulli, cum immolaretur in templo novo ob laurum Neronis (66b) et in Capitolio ob detecta scelera nefariòrum (87).

In actis a. 214 post nomina eorum qui adfuerunt, commemoratur etiam publicus a commentariis, collatisque actis cooptationis Elagabali (a. 218) scriptum videtur fuisse sic:

detulit Primus Cornelianus publicus a commentariis.

Quae formula ita videtur intellegenda esse ut ad acta adscriptum fuerit quasi auctoritatis loco nomen eius qui ea concepisset. Cf. comm. ad acta cooptationum.

Extat denique fragmentum actorum anni 69, quod non liquet utrum ad votum, an ad sacrificium referendum sit. Ex eo quae supersunt, concepta sunt sic:

Quamquam lapide fracto et dies et causa sacrificii deficiunt, locus tamen, quo in actis legitur, notaque praemissa quae est isdem co(n)s(ulibus), ostendunt ad mensem Innium Iuliumve fragmentum referendum esse. Taurus autem, cuius mentio ante commemorationem Genii Caesaris extat, cum aut ad Martem pertinuerit aut ad Genium populi Romani, ipsum fragmentum non minus bene referri potest ad vota pro salute et reditu vel adventu Vitelli facta (cf. vota anni 69b), quam ad laurum positam (cf. sacrificia anni 69b p. 79) aliamve caerimoniam.

Ad acta sacrificiorum ob causas singulares factorum haud inepte videntur adiungi posse acta haec:

119

- - 1) consules sunt ultimi nundini a. 119, aliunde ignoti.

Consecrationem Matidiae anno 119 tribuit nummus hic IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG P·M·TR·P·COS·III) (DIVAE MATIDIAE SOCRVI SC (Cohen 2 p. 166 n. 543), cuius de sinceritate dubitaverat Eckhelius (6, 472) propter inscriptiones I. N. 4029 4030 4031, quibus Matidia caret nomine divae. Neque consecrationis meminit Spartianus (Hadr. 9), cum Hadrianum dicit socrui honores praecipuos inpendisse ludis gladiatoriis ceterisque officiis: cf. Relazione p. 71.—De consecratione cf. descriptio consecrationis sive funeris sollemnis principum apud Herodianum (4, 2), item Pertinacis apud Dionem (74, 4. 5); deque unguentis turibusque adhibitis ad funera cf. quae de Nerone narrat Plinius (n. h. 12, 83).

# B. VOTA A FRATRIBUS ARVALIBUS CONCEPTA.

# I. VOTA ANNUA PRO SALUTE IMPERATORUM CONCEPTA.

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nunquam omittuntur et ubique primum locum obtinent. Indicatur autem annus nominibus consulum addita interdum mentione magistri et promagistri. — Acta concepta sunt sic:

[27]

- [L. Calpurnio Pisone, M. Licinio] Cra[sso Frugi co(n)-s(ulibus) pridie nonas 1) Ianuar(ias) magistro Ti. Caesare August]o pont[ifice maximo]. 2)
- 1) dies hoc certe loco deficiens memoratur in carmine voti, ubi vide.
- 2) cum nomina consulum maioribus litteris ita scripta sint, ut litterae tres superstites litteris fere quinque respondeant versus 2, hic non videtur aliter restitui posse nisi ut nota diei ante magistri mentionem ponetur.

36

illis [co(n)s(ulibus)] illo magistro fratr[um Arvalium III (pridie?) nonas] Ianuarias.

[38]

- [illis co(n)s(ulibus) III nonas Ianuarias cet.] ')
- fracto lapide deficiunt omnia, sed dies votorum apparet ex iis quae de vacca immolata a. d. VII idus Ianuarias traduntur.
- [58] 59 60 [75] 81 } 87 231
  - illis co(n)s(ulibus) III nonas Ianuarias. ')
  - 1) in actis a. 58 59 60 75 81 magister, cum ipse sacra fecerit, commemoratur statim post notam diei, ideoque videbatur omitti posse indicatio magisterii. Annis 87 et 231 non constat num eodem plane modo acta concepta fuerint.
- [69] 78
- illis co(n)s(ulibus) III non(as) Ian(uarias) magisterio illius promagistro illo.
- 105 [117 118] 120 dillis co(n)s(ulibus) magisterio illius III nonas Ianu-155 dillis co(n)s(ulibus) magisterio illius III nonas Ianu-
  - 1) magisterium in ipso indice tabulae notatur 105 117 120; dies notam magisterii praecedit 118 155.

69b 218 238

vota notantur aliis quidem diebus pro imperatoribus novis suscepta, solvenda tamen a. d. III nonas Ianua-rias anni proximi.

[TIB. A 66 NER. C 77 86 89 90 91 DOM. B D' 101 139 180 MARC. C D G 183 186

notae anni et diei interciderunt lapidibus fractis.

Vota annua pro salute imperatoris instituta sunt a. u. c. 724: narrat enim Dio (51, 19) τούς τε ίερίας καὶ τὰς ἱερείας εν ταῖς ὑπέρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλης εύχαις και υπέο εκείνου (sc. του Καίσαρος) ομοίως εύχεσθαι κτλ. Vota autem haec ad vota antiquiora pro salute rei publicae kalendis Ianuariis suscepta (cf. Marquardt R. A. 2, 2 p. 124 et 4 p. 219) ita adiuncta esse ut suum diem acciperent, dies vero secundus Ianuarii propter religionem ut postriduanus (cf. Iulianus misop. p. 346 Spanhem. et fortasse acta a. 36) praetermitteretur, observavit Marinius (p. 56), probavit nuper Mommsenus (C. I. L. I. p. 382). Et ille quidem ab initio eadem die vota pro imperatore et pro re publica concepta, postea separatin celebrata esse putat; Mommseno contraria sententia magis placet. Ex actis autem Arvalium hoc apparet non semper vota annua pro imperatore ante diem III nonas Ianuarias facta esse; nam anno certe 27 pridie nonas easdem facta sunt, nec ante annum 38 ulla superest commemoratio diei qui est a. d. III nonas Ianuarias; qui ab eo inde tempore semper mansit votorum dies: cf. Marquardt l. c. 4 p. 219 qui post Marinium (p. 56) et Avellinum (opusc. 3, 233 seqq.) plurimos de iis locos collegit.

Vota III nonas Ianuarias suscepta eodem die anni insequentis soluta esse et res poscit et acta confirmant. Exceptionem faciunt vota deae Diae, quae una cum votis aliorum deorum suscepta erant. Quae cum in luco eius solvenda essent, nec facile id eodem die fieri posset, quo cetera vota in urbe solvebantur, ea caerimonia in diem quendam posteriorem transferretur necesse erat. Et anno certe 38 in actis notatur:

immolasse promagistrum in luco deae Diae vaccam quam III non(as) Ianuarias (sc. anni praecedentis 37) voverat. Eius modi res cum in actis non memoretur nisi semel, non licet adfirmare diem VII idus Ianuarias sollemnem fuisse diem votorum deae Diae solvendorum; immo cum posteriore aetate illo die indictio sacri Arvalium fieri soleret (cf. acta ad indictionem pertinentia p. 5), incertum videtur fuisse et arbitrio magistri permissum quo die deae Diae immolanda esset victima votorum die promissa.

#### 2. Locus.

Vota annua fiebant in Capitolio, in actis autem id non semper eodem loco enuntiatur. In quibus legitur:

[58] 59 60 [69 75] in Capitolio insertum ibi ubi commemorantur victi-77] 78 81 86 mae immolatae.

36 [101] 105 [117] in Capitolio insertum statim post indicationem anni
118] 120 139 155 et diei.

```
69 81 in votis pro
salute novi impe-
                   in Capitolio insertum loco eodem.
      ratoris
                   in Capitolio in pronao Iovis optimi maximi.
87 [90 180]
231 et in votis pro
                    in Capitolio ante cellam Iunonis reginae.
salute imperatoris
  novi [218 238]
[27 TIB. A 66 NER.
                    lapidibus fractis deficiunt notae loci.
C 89 91 DOM. B D
MARC. C D G 186.
38 soluta vota deae
                    in luco deae Diae.
  Diae suscepta
```

Primaria quibus pro salute imperatorum vota fiunt numina cum sint dii Capitolini Iuppiter Iuno Minerva, probabile est locum Capitolii, in quo victimis immolatis nova vota concipiebantur, semper fuisse aedem magnam Capitolinam, quam significant acta prolixius concepta annorum 87 90 218 231 238, cum vel pronaum Iovis optimi maximi nominant vel ante cellam Iunonis reginae Arvales convenisse referunt. Locus enim ante cellam Iunonis in ipso pronao templi videtur positus fuisse. — In luco deae Diae ea sola vota soluta sunt quae huic deae concepta erant: cf. infra.

#### 3. Ratio votorum annuorum.

Vota annua ut solverentur et nova conciperentur, relatione opus erat magistri vel promagistri ad collegium fratrumque decreto: quae res quamquam dubitari vix potest quin semper in usu fuerit, commemoratur tamen in solis actis quibusdam aetatis Domitiani, in quibus vota annua plenius quam in ceteris enarrantur. Concepta autem sunt sic:

87 [90]

in Capitolio in pro[nao Iovis optimi maxi]mi ille frater Arvalsis qui vice illius magistri fungebatur, 1) ad collegium fratrum Arvalium rettulit: §. 1. cum di immortales propitiato numine suo vota orbis terra[rum] quase pro salute imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi et Domitiae Aug(ustae) c[oniugis eius et Iuliale Aug(ustae) 1) totique domui (sic) eorum cupide suscepta erant, exaudierunt, convenire collegio priora solvere et nova n[uncupare]. 3) §. 2. collegium decrevit: [qu]od bonum faustum felix salutareq[ue sit: cu]m v[ota] contingeret ut priora solverentur et nova voverentur pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caseslaris divi [Vespasiani f(ili)] Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi et Domitiae Augustae coniugis eius et Iuliae Aug(ustae) 1) totique domui 1) eorum, Iov[i o(ptimo)] m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti publica[e popu]li Romani Quiritium b(ovem) f(eminam): §. 3. codem die ibidem in area ille glui vlice magistri fungebatur, b) ture et vino in igne in foculo fecit immolavitq(ue) 6) vino mola cultroque Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam), exta aulicocta reddidit. §. 4. eodem die ibidem in pronao Iovis o(ptimi) m(aximi) ille frater Arvalis qui vice illius magistri fungebatur, 1) adstante collegio fratrum Arvalium vota pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caesaris [divi Vespasian]i f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi trib(unicia) pot(estate) censoris perpetui p(atris) p(atriae) et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius et Iuliae Aug(ustae) ) [totique d]omui eorum nomine collegi fratrum Arvalium in haec verba suscepit (sequitur carmen votorum) ').

- 1) frater Arvalis omissis ceteris 90.
- <sup>2</sup>) Iuliae Augustae nomen om. 50. Iulia est Titi filia, quae cum commemoretur actis anni 87, deficiat anno 90, vita functam esse apparet anno 88 vel 89. Id nummis confirmatur Domitiani anni 90 vel 91 sic inscriptis: divae Iuliae Aug(ustae) divi Titi f(iliae) s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus))(imp(eratori) Caes(ari Domit iano) Augusto Germ(anico) co unstuli) (quintum decimum) cens(ori) per(petuo) p(atriae): cf. Relazione p. 51 et Hirschfeldius (Gött. gel. Anz. 1869 p. 1506, qui mortem eius anno 89 exeunti tribuit.
- 3) nova in [proximum annum suscipere] vel similiter, 90.
- 4) totiusque domui 90.
- 5) deficiunt verba, quibus indicatur is qui fecerit: sed videtur in actis scriptum fuisse frater Arvalis; cf. 1.
- 6) immolavitque om. 90.
- 7) Eodem modo videntur concepta fuisse acta anni 91, in quibus lupide fracto interciderunt ea quae respondent partibus supra propositis.

Habemus praeter exordium quod verbis continetur in Capitolio — rettulit, capita quattuor: primum ipsam relationem complexum; alterum decretum continens collegii; tertio enarrantur caerimoniae quibus vota solvuntur; quarto denique referuntur vota in annum novum suscepta. Et conveniebant quidem Arvales in pronaum aedis Iovis optimi maximi Capitolini ibique et magister, quive vice eius fungebatur relationem, et collegium decretum facere solebat. Immolabatur deinde in area, puta, Capitolina, ante aedem Iovis sita: vota autem nova suscipiebantur in pronao aedis eiusdem. — De singulis nota haec:

- §. 1. Dii immortales vota exaudisse orbis terrarum recte dicuntur, cum vota III nonas Ianuarias non in urbe solum, sed per totum imperium fierent: Plinius ep. 10, 35. 36; cf. Marquardt R. A. 4, 219.
- §. 3. Sacra ob vota solvenda fiebant sic, ut primo sacerdos ture et vino faceret, deinde bovem immolaret. De ture et vino ad sacra adhibitis agit

pluribus Arnobius (7, 26) qui copulata et mixta dicit esse caerimoniarum haec genera cultumque adhibita in plurimum. Tus autem novellam addit esse propemodum rem neque annorum inexplicabilem seriem, ex quo eius notitia profluxit in has partes et delubris meruit interesse divinis: nam neque temporibus heroicis nec Etruriae nec Romulo neque Numae tus notum fuisse. Similiter tura peregrina dicit Tertullianus (de spect. II). Nihilo minus commemorantur iam a Plauto (Aulul. prologus 24) et Catone (r. r. 134) qui priusquam messis fiat, ture vino Iano Iovi Iunoni praefandum esse praescribit; nec postera certe aetate in sacrificiis poterant deesse: cf. Marquardt R. A. 4 p. 467. De vino diis oblato cf. Cato l. l. 132. 134. — Tus autem et vinum fere semper conjuncta esse in sacris, id quod vidimus tradidisse Arnobium, confirmant et acta Arvalium, qui saepe dicuntur ture et vino fecisse (cf. acta sacri Maio mense facti passim), et ara celeberrima Narbonensis (Or. 2489) in qua scriptum est: ad supplicandum numini eius (Augusti) tus et vinum de suo eo die praestent et VIII k(alendas) Octobr(es) tus vinum colonis et incolis praestent. VII quoque idus Ianuar(ias) . . . . . . ture vino supplicent et hostias singul(as) immolent et colonis incolisque tus vinum eo die praestent. - Natalibus Augusti et Ti. Caesarum ut ture et vino genii eorum ad epulandum ara numinis Augusti invitentur, praescribitur titulo Or. 686; similiter Plinius (ep. 10, 96), de christianis ad Traianum litteras mittens, imagini eius ture ac vino a quibusdam supplicatum esse refert. De qua re plura collegit Marinius p. 288 seqq. - Quod autem Arvalis ture et vino dicitur fecisse in igne in foculo, id respondet verbis Ovidii (fast. 4, 935) qui sic scribit: a dextra villis mantele solutis cumque meri patera turis acerra fuit. Tura focis vinumque dedit cet. De foculis sive focis cf. Marinius (p. 311 seqq.) qui ab aris eos diversos fuisse docet. Id confirmant Varro apud Servium (ad Aen. 3, 134): inter sacratas aras focos quoque sacrari solere, ut in Capitolio Iovi Iunoni Minervae cet.; quae verba non est qui non videat, quam bene respondeant iis quae de Arvalibus narrantur in area Capitolina sacrificantibus. Plautus (Amphitr. 1, 1, 71): urbem, agrum, aras, focos cet.; Cicero (nat. deor. 2, 27,67): Vestae nomen a Graecis est . . . . , vis autem eius ad aras et focos pertinet cet.; idem (pro domo 40, 106): ius statuetis esse uniuscuiusque vestrum sedes, aras, focos, deos Penates subiectos esse libidini tribuniciae?; Veranius apud Macrobium (Sat. 3, 2, 3): exta porriciunto, dis danto, in altaria aramve focumve eove quo exta dari debebunt, alii. Quo modo inter se differant, parum liquet, nec certa sunt quae de focorum forma et materia coniecit Marinius (l. c.), etsi probabiliter focos fuisse credit et vasa vel fictilia vel aenea et tripodes plicatiles. Foculo certe argenteo utebantur Arvales (cf. acta Ambarvalium a. 218 et p. 23). Et facile loco movebantur foci sive foculi et ad sacra facienda transportabantur: cf. Cicero (pro domo 47, 123. cf. 48, 125) foculo posito in rostris adhibitoque tibicine; similiter Plinius (n. h. 22, 11): praetextatum immolasse ad tibicinem foculo posito; et praecipue Varro (l. l. 6, 14): Liberalia dicta, quod per totum oppidum eo die sedent sacerdotes Liberi anus edera coronatae cum libis et foculo pro emptore sacrificantes. - Ture et vino cum sacerdos fecisset, deinde victimas immolasse dicitur vino mola cultroque. Immolare, scribit Paulus (p. 110 ed. M. s. v.), est mola, id est farre molito et sale, hostiam perspersam sacrare (cf. Festus p. 141 s. v. mola): similiter Servius (ad Aen. 10, 541): immolari proprie dicuntur hostiae, non cum caeduntur, sed cum accipiunt molam salsam cet. cf. id. ad Aen. 4, 57: olim enim hostiae immolatae dicebantur mola salsa tactae; cum vero ictae et aliquid

ex illis in aram datum, mactatae dicebantur cet. Et mola quidem aspergebantur et frons victimae et foci et cultri (id. l. c. 2, 133). Pariter autem etiam vinum fundebatur super victimam: quotiens enim, scribit idem (ad. Aen. 9, 641), aut tus aut vinum super victimam fundebatur, dicebant: mactus est taurus vino vel ture: item Cicero (de divinat. 2, 16, 37) molam et vinum in taurum inspersa memorat, purumque vinum inter cornua fusum esse testantur Ovidius (Met. 7, 594) et Vergilius (Aen. 4, 60; 6, 244). Nihil igitur mirum, quod una cum mola vino Arvales usos esse accipimus. Cultro denique quod immolari victimae dicuntur, non ad ipsum sacrificium referendum est, cum securi illae malleove percussae mactentur (cf. Marquardt l. c. 4 p. 469 plurimaque sacrificia in monumentis artis repraesentata; item Ann. inst. arch. 1858 p. 13 seqq.), sed ad summas, ut ait Vergilius (Aen. 6, 245), media inter cornua saetas, quae ante sacrificium carpebantur ignibusque sacris imponebantur. Recte autem sacerdos dicitur immolasse nec victima occisa ipsum sacrificium perfecisse; nam immolare sacerdotis est, mactare victimarii. - Sequuntur nomina deorum, quibus vota solvuntur, Iovis, Iunonis, Minervae. Accedit Salus publica populi Romani Quiritium, cui una cum illis in ipsa area ante aedem Iovis immolabatur. Id mirum est propterea, quod, cum divis imperatoribus in templo divi Augusti sacrificaretur (cf. vota a. 69), celeberrimum Salutis templum in Quirinali ad portam Salutarem fuisse scimus (cf. Becker Topogr. p. 578) ut in eo videatur ei immolandum fuisse. Quominus tamen distinguendas esse putemus Salutem simpliciter dictam Salutemque publicam sive publicam populi Romani Quiritium, impediunt votorum carmina, de quibus mox videbimus: in iis enim invocatur dea Salus modo cognomine carens, modo publica appellata, addita nonnunquam mentione populi Romani Quiritium. Iam vero cum anno 59 pro salute et reditu Neronis Saluti immolatum sit in foro Augusto (cf. acta eius anni v. 34 et p. 77 82), ea aetate templum proprium dea non videtur habuisse: id autem nescio an ita explicandum sit, ut templum in Quirinali situm, cum sub Claudio incendio dirutum esset (Plinius n. h. 35, 19), nunquam restitutum esse dicamus. — Una cum numinibus victimae commemorantur iis immolatae, et immolabant quidem Iovi bovem marem, deabus singulis singulas boves feminas. — Denique exta aulicocta reddidisse sacerdos dicitur. Aulas, scribit Festus (s. v. p. 23 ed. M.), antiqui dicebant quas nos dicimus ollas, quia nullam litteram geminabant. Itaque aulicocia (l. aulicocta) exta, quae in ollis coquebantur, dicebant, id est elixa. Item Varro (l. l. 5, 98 ed. M.): aries, quod eum dicebant àoì, veteres, nostri arviga, hinc arvignus. haec sunt quarum in sacrificiis exta in olla, non in veru cocuntur, quas et Accius scribit et in pontificiis libris videmus; et denuo (l. c. 104): etiam frumentum, quod ad exta ollicoqua solet addi, ex mola, id est ex sale et farre molito. — De caerimonia exta reddendi cf. Marinius p. 583. Sacerdos post victimam caesam inspectis ab haruspice coctisque in olla visceribus horum partem lanci impositam ac ter circa aram foculumve portatam (cf. Statius Theb. 4, 466) huic ministros imponere iubebat idque dicebatur exta reddere, quae ture deinde et mola vinoque aspersa in honorem deorum cremabantur. Cf. Servius qui ad versum Vergilii (Georg. 2, 194) lancibus et pandis fumantia reddimus exta adnotat haec: sacerdotum usus est verbo. reddi enim dicebantur exta, cum probata et elixa arae superponebantur; deque Potito et Pinario verba faciens hunc ad sacrificium ab Hercule institutum advenisse narrat extis iam redditis (ad Aen. 8, 269); item schol. ad Stat. Thebaid. 5, 641: prosecta dicuntur exta, cum redduntur inspecta . . .;

particulae enim minutae membrorum omnium prosecta dicuntur in sacris, quae inferuntur aris. Plura de his praeter Marinium l. c. et Marquardtum R. A. 4 p. 469 collegit Scheiffele apud Pauly Realencycl. 6, 1 p. 672.

Illustratis aetatis Domitiani actis iis, quae votorum annuorum pleniorem exhibent notitiam ad documenta accedamus temporum tam priorum quam posteriorum, quibus actorum epitomae quasi quaedam continentur. Acta enim concepta sunt sic:

[27 TIB. A 36 58] 59 60 NER. C MARC. C] ille magister.¹) collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro salute illius imperatoris: victimis immolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, \*) persolvit et in proximum annum nuncupavit, \*) praeeunte illo \*) in eadem \*) verba quae infra scripta sunt. \*)

- 1) promagister 27 36
- <sup>2</sup>) magistri voverant TIB. A 60.
- 3) nuncupavit in proxumum annum 36; nuncupaverun[t] NER. U, ut manifestum sit antea quoque in his actis scriptum fuisse vota nuncupaverunt et persolverunt. In actis TIB. A hic inseruntur verba [Iovi o(ptimo) m'aximo) b(ovem) m'arem), Iunoni reginale vaccam), M[inervae vaccam) cet.
- 4) verba praecunte illo praecedunt verbum nuncupavit 27.
- 5) ea 27.
- 6) verba in eadem seqq. om. 60. Ex actis NER. C non remanent nisi verba . . . perioris anni . . . . , . . . nuncupaverun . . . , . . . . quae infra scri . . . Acta MARC. C, quamvis mutila, videntur tamen similiter concepta fuisse, cum appareant reliquiae verborum [n]om[ine], [persol]vit et in pr[oximum].

[69 75] 78

- magisterio illius promagistro illo ') collegi fratrum Arralium nomine vota nuncupaverunt (quae sequuntur ut supra) ') in ea verba q(uae) i(nfra) s(ub)s(cripta) s(unt).
- 1) magister ille 75.
- in actis a. 78 legitur victimis immolatis in Capitolio, quas cet.

[77] 81 [86]

- magister ille collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit (quae sequuntur ut supra) persolvit Iovi o(ptimo) m(aximo) boves mares II, Iunoni reginae vaccas duas, Minervae vaccas II, Saluti publicae vaccas II ') et in proximum annum nuncupavit, praeeunte illo ') in ea ') verba quae infra scripta sunt.
- 1) singulae singulis numinibus immolantur victimae indicatae sic: Iovi o(ptimo) [m(aximo) bovem] auratum, Iunoni reginae bovem [au]ratam, Minerv[ae bovem] auratam, Saluti publicae bovem a[urat]am 86; anno enim 86 pro solo Domitiano domoque eius vota facta sunt, annis autem 77 pro Vespasiano et Tito, 81 pro Tito et Domitiano eorumque domu; cf. infra.
- 2) verba praecunte cet. deficiunt 86.
- 2) eadem 86.

| <b>V</b> 0      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [89]            | lapide fracto interciderunt verba priora; deinde legitur: [pro] salute imperatoris illius ille [frate]r Arvalis, qui vice illius magi[stri fu]ngebatur, vota nuncu- parunt (sic).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [101] 105 [117] | in Capitolio ad vota solvenda et nuncupanda pro sa-<br>lute imperatoris illius fratres Arvales convenerunt.<br>hac die immolatum non est. 1)  1) verba hac die e. q. s. defuiese in actis a. 117 ostendit hia-<br>tus angustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [118] 120       | in Capitolio votorum nuncupandorum causa pro salute imperatoris illius fratres Arvales convenerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [139] 155       | magisterio illius per promag(istrum) illum in Capitolio votorum nuncupandorum causa pro salute imperatoris illius fratres Arvales convenerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [183]           | in Capitolio ille [magister collegi frat]rum Arvalium; votorum solutorum et no[vorum¹) c]ausa pro salute imperatoris illius fratre[s] Arvales conveneru[nt] (sequuntur nomina magistri eorumque qui adfuerunt; deinde:) hoc die immolavit ille mag(ister) Iovi o(ptimo) m(aximo) bo[vem] marem, Iunoni reg(inae) bovem feminam, Minervae bovem feminam, [Sa]luti publicae p(opuli) R(omani) bovem feminam. ¹)  ¹) fortasse legendum n[uncupandorum] cf. ad acta. ²) acta a. 186 secundum reliquias paucissimas endem ratione videntur concepta fuisse: supersunt certe verba Iunoni re[ginae]. |
| 231             | [fratres Arval]es in Capitolio ante cellam Iunonis reginae convenerunt ad vota annu[a solvenda et suscipienda ') pro salute] imperatoris illius: hoc die immolavit ille magister Iovi b(ovem) m(arem) a(uratum)], Iunoni reginae b(ovem) f(eminam) a(uratam), Saluti publicae p(opuli) R(omani) [bovem) f(eminam) a(uratam).  1) verbum suscipienda ex actis votorum quae anno 218 pro Elacabelo imperium adento concento sunt ita desumpsi ut adde-                                                                                                                                           |

### $\begin{array}{ll} [38\ 91\ DOM.\ B.\ D.\\ 180\ MARC.\ D.\ G] \end{array} \right\} \ \textit{fractis} \ \textit{lapidibus} \ \textit{interciderunt}. \\ \end{array}$

Collatis actis modo propositis cum iis, de quibus antea disputavimus, in illis apparet vel breviter significata (collegi nomine nuncupavit, nuncupaverunt) vel omnino praetermissa esse et relationem magistri vel promagistri, et decretum collegii, paucis autem indicata ea, quae capite tertio continentur de votis solutis victimisque immolatis; nam semel (Tib. A) ante aetatem Domitiani nominantur numina ac victimae iis oblatae. Domitiani contra aetate ne in actis quidem minus plenis deest deorum et victimarum mentio, exceptis, ut

initum imperium concepta a. 238.

gabalo imperium adepto concepta sunt, ita desumpsi ut adderem verbum 801venda, cui in illis locus non erat, cum pro illo imperatore tum primum vota fierent cf. vota pro Gordiano ob videtur, actis anni 89, quibus solito brevius vota referuntur; post eius vero aetatem imperantibus Traiano, Hadriano, Antonino Pio quam maxima brevitate acta concepta sunt, ut sub Traiano nec numina nominentur nec victimae, sub Hadriano autem et Antonino Pio ne votorum quidem solutorum aut deorum victimarumque ulla extet commemoratio. Item quae de novis votis nuncupandis quarto capite actorum Domitiani leguntur, ea in actis ante aetatem Domitiani conscriptis breviter significata sunt, ita tamen ut referantur ipsa votorum carmina nomenque addatur eius qui carmen praeierat: sub Traiano contra, Hadriano, Antonino Pio carminibus omissis simpliciter votorum nuncupandorum causa convenisse dicuntur Arvales. — De actis sub M. Aurelio exaratis, quorum pauca fragmenta supersunt, nihil certi affirmare licet: cum autem carmina relata fuisse ex reliquiis eorum eluceat, partes quoque quae praecedebant plenius videntur conceptae fuisse. Temporibus denique Commodi et Severi Alexandri omisso carmine nomina recensentur deorum, quibus vota solvuntur, additis, ut fieri solet, victimis immolatis.

De singulis noto haec. Nomen eius qui carmina votorum praeiisset adnotatum esse diximus ante actatem Domitiani: legitur etiam in actis anni 81, omittitur iam anno 86. De re cf. imprimis Plinius (n. h. 28, 11): victimam caedi sine precatione non videtur referre aut deos rite consuli, praeterea alia sunt verba inpetritis, alia depulsoriis, alia commendationis videmusque certis precationibus obsecrasse summos magistratus et ne quod verborum praetereatur aut praeposterum dicatur, de scripto praeire aliquem rursusque alium custodem dari qui attendat cet.; quaeque a Marinio (p. 110) et Prellero (R. M. p. 125) citantur precationum ac devotionum exempla. — Annis 101 et 105 Arvales non immolarunt: sacrificia autem cum non fierent ea die nisi votorum solvendorum causa, haec videntur tum soluta non esse, quamquam ex formula consueta ad solvenda vota sacerdotes dicuntur convenisse. Nec sacrificia illa quomodo praetermitti potuerint, equidem perspicio, nisi forte dicendum est translatam in annum sequentem votorum solutionem ob absentiam principis profecti fortasse iam ad bellum Dacis inferendum. Similiter anno 89 de nuncupatis solis votis agitur. Tempora autem si respexeris formulasque aetati Domitianae proprias, in actis illis quamvis breviatis vix credibile victimas immolatas votorumque solutionem sine causa silentio praetermissas esse. Iam vero quae ex actis anni 89 supersunt, ea magna ex parte ad Domitiani expeditionem aut Suebicam et Sarmaticam aut Dacicam pertinent victoriamque eius et reditum celebrant. Afuit igitur Domitianus, cum anno 89 vota annua conciperentur: ut si re vera tum nec vota soluta nec victimae immolatae sunt, absentia principis bellique periculum videatur causa fuisse. Licet autem actis anni 89 videantur confirmari ea quae de annis 101 et 105 coniecimus, tamen non tacendum est Traiani expeditionem Dacicam priorem ipsi anno 101 tribui, alteram anno demum 105 inceptam esse (cf. Eckhel 6, 414 et 418; Mommsen ad C. I. L. 3, 550). Ostendunt praeterea ipsa Arvalium acta vota annis illis pro reditu et victoria Traiani concepta mensibus demum Martio et Iunio nuncupata esse, annoque 105 ad vota pro reditu accedunt etiam vota pro itu Traiani concepta: unde ĥaud scio an cum aliqua probabilitate poni possit mense Ianuario ineunte imperatorem iam ab urbe afuisse. Possis etiam cogitare de caerimonia illa piaculo aliquo interrupta et propterea omissa sed neque probabile in annum sequentem dilatam esse solutionem votorum, quae primo potius tempore repetenda erat, praesertim ENARR. ACT.

cum de salute Caesaris ageretur, nec facile duobus annis non multum distantibus Arvalium vota interrupta esse putarim, cuius rei in tot monumentis alterum vestigium superest nullum.

Praeter deos Capitolinos deam quoque Diam nonnunquam ob vota annua vidimus ab Arvalibus invocatam esse eique die diverso in luco eius sacrum factum; cuius acta habemus haec:

38

ille promagister collegii fratru[m] Arvalium nomine in luco deae Diae pro salute illius imperatoris vaccam quam III non(as) Ianuar(ias) voverat, inmolavit.

Quod autem die diverso vota solvuntur deae Diae nuncupata, inde explicatur, quod nimis ab urbe lucus eius remotus erat quam ut Arvales eodem die in eo atque in Capitolio immolare possent. Ceterum in votis annuis cum semel tantum dea Dia commemoretur, credi potest per exceptionem factum esse ut praeter vota ordinaria deae quoque Diae vota adsusciperentur.

Addo nomina eorum, quorum pro salute facta sunt vota annua in actis superstitibus memorata:

[27 TIB. A 36]

[Ti.] Caesaris Au[g(usti) pont(ificis) max(imi), tribunic(ia) potest(ate) XXVIII 1), co(n)s(ulis) IIII 3), p(atris) p(atriae) et Iulliae August[ae]. 3)

1) [XXXVII] 36.

²) [▼] 36.

<sup>3</sup>) et Iuliae Augustae om. 36.

Acta 27 et 36 valde mutila restitui ex carmine votorum. Acta anni incerti TIB. A paene tota interciderunt, sed quae restant satis indicant Iuliae quoque Augustus mentionem in iis factam esse: item additur domusque eo[rum].

38

C. Caesaris A[ugusti] Germanici.

[58] 59 60 [NER.C] Neronis Claudi, divi Claudi fili, Germanici Caesaris n(epotis), Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epotis), divi Aug(usti) abnepotis, Caesaris Aug(usti) Germanici pontificis maximi, trib(unicia) pot(estate) V, imperatoris VI, co(n)s(ulis) III, design(ati) IIII, et Octaviae coniugis eius. 1)

[69]

[Ser. Galbae imp(eratoris) Caes(aris) Aug)usti) pon]t(i-ficis) max(imi) [tribunic(ia) potest(ate)].

| [75 77] 78    | imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ulis) VIII et T(iti) Caesaris Aug(usti) f(ili) Vespasiani co(n)s(ulis) VI. 1)  1) dedi ex actis a. 78: in actis a. 75 consulatus non commemoratur, acta a. 77 respondent a. 78.                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81            | imp(eratoris) Titi Caesaris divi f(ili) Vespasiani Aug(usti) pontif(icis) max(imi), tribunic(ia) potest(ate), co(n)s(ulis) VIII et Caesaris divi f(ili) Domitiani co(n)s(ulis) VII et Iuliae Aug(ustae) liberorumque eorum.                                                                                                                                    |
| [87 90]       | imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ili) Domitiani Aug(usti) Germanici pontificis maximi et Domitiae Aug(ustae) c[oniugis eius et Iulia]e Aug(ustae) ') totique domui eorum.  1) deest a. 90: decessit igitur inter annos 87 et 90: cf. antea ad acta Domitiani p. 92.                                                                                    |
| [89]          | imp(eratoris) Caesa[ris Domiti]ani Aug(usti) Germanici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [101] 105 117 | imp(eratoris) Caesaris Nervae Traiani Aug(usti) Germanici Dacici 1).  1) dedi ex actis n. 105: a. 101 om. cognomen Dacici, a. 117 accedit cognomen Parthici.                                                                                                                                                                                                   |
| [118] 120     | imp(eratoris) Caesaris divi Traiani Parthici [fili] 1),<br>divi Nervae nepotis, Traiani Hadriani Aug(usti).  1) Parthici Hadrian[i fili] errore 120.                                                                                                                                                                                                           |
| 155 .         | imp(eratoris) Caesaris Titi Aeli [Hadriani] Antonini Aug(usti) pii p(atris) p(atriae).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 183           | imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli [Commodi] Antonini [Aug(usti) pii Sar]m(atici) [et] Germ(anici) maxim(i) p(atris) p(atriae) co(n)s(ulis) IIII.                                                                                                                                                                                                              |
| 231           | [imp(eratoris) Caes(aris) divi Sever]i pii nepotis, divi Magni Antonini pii fili, M. Aureli Severi Alexandri pii [felicis Aug(usti) p(ontificis) m(aximi), trib(unicia) pot(estate) X, co(n)s(ulis) III, p(atris) p(atriae), proco(n)s(ulis) et Iuliae Mammaeae] matris Aug(usti) n(ostri) et castrorum, senatus ac patriae totiusque domus divina[e] eoru[m]. |

Lapidibus fractis in documentis ceteris deficient nomina eorum, ad quos vota pertinent.



#### Votorum annuorum carmen.

Ipsa verba, quibus vota nuncupantur, adsunt in actis antiquissimis annorum 27 36 38; breviata exhibentur in actis TIB. A et aetatis Neronis et Vespasiani; plene referentur in actis Titi et Domitiani exceptis iis quae ad annum 89 spectant, in quibus plane omittuntur; item omnino deficiunt sub Traiano, Hadriano, Antonino Pio; denuo carmen paullo aliter conceptum in actis aetatis M. Aurelii scriptum est, plane autem omittitur in actis Commodi et Severi Alexandri. — Carmen aetatis antiquioris conceptum

87 90 91 DOM. B et D]

[27 36 38] 81 [86 Juppiter o(ptime) m(axime), 1) si imp(erator) ille et illa (ille), 2) quos nos sentimus 3) dicere, vivent domusque eorum incolumis erit 1 a(nte) d(iem) III non(as) Ian(uarias) quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), rei p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) [erunt fuer]int, 5) et eum diem eosque salvos 6) servaveris ex periculis, si qua sunt [eruntve ante] eum diem, eventumque bonum ita uti nos sentimus<sup>7</sup>) dicere, [dederis eosque in eo st]atu, quo nunc sunt, 8) aut eo meliore servaveris, ast tu [ea ita faxsis, 9) tum 10) tibi nom]ine collegi fratrum Arvalium bubus au[ratis II 11) vovemus 12) esse futuru]m.

Dedi ex actis a. 81 fere integris: cetera valde mutila sunt nec de singulis semper constat. In actis a. 38 et DOM. B Inpide fracto totum caput deficit. In ceteris varie leguntur hasc:

1) te precor quaesoque inseritur a. 86.

2) nomina imperatorum quae in carmine laudantur, sunt haec: 27 Ti. Caesa[r divi Augusti f(ilius) Augustus pont\_ifex) max(imus), tribunic(ia) pot]est(ate) XXVIII, [co(n s(ul) IIII, p(ater) p(atriae) et Iulia Augusta.

[36] Ti. Caesar Augustus pontifex] maximus, trib(unicia) potest(ate) X[XXVII, co(n)s(ul) V].

[38] deficit Inpide fracto, sed restituitur ex voto dene Diae soluto sic: C. Caesar A[ugustus Germanicus].

81 imp(erator) Titus Caesar Vespasianus Augiustus) pontifiex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) p(ater) p(atriae), et Caesar divi filius) Domitianus.

[86] 87 imp(erator) Caesar divi Vespasiani filius) Domitia[nus Aulg(ustus; Germanicus pontif(ex) maximus trib(unicia pot(estate) censor perpetuus pater) [patriae), et Domit]ia Aug(usta) coniunx eius, et Iulia Aug(usta).

[90 91 DOM. D] similiter, nisi quod omissum est nomen Iuliae iam defunctae.

3) quos me sentio 87.

- 4) . . . . . erunt 27: quo efficitur domum Augustam non fuisse commemoratam, legendumque esse et incolumes erunt; similiter in actis a. 36 non potest mentio facta esse domus Augustae, ideoque ibi quoque scripsi et incolumis erit. 5) fuerint om. 87.
- 6) videtur insertum fuisse: quos nos sentimus dicere 27. 7) uti me sentio 87 90.

8) qui [nunc est] 27; qui nunc est 91.

9) verba ast — faxsis om. 36.

10) tunc 91.

11) [bove alurato 27, bo[ve aurato] 87, [bove mari] albo aurato 86, bovem auratum 90, bovem aurato (sic) 91.

12) voveo 27 36 87 90.

Accedit in actis antiquissimis votum alterum eandem ob causam Iovi ab Arvalibus conceptum verbis fere his:

[27 38]

- Iuppiter o(ptime) m(axime), quae in verb[a tibi bove aurato vovi esse futur]um, [quod] hoc die vovi, ast tu ea ita fa[xis, tunc tibi donum] auri p(ondo) XXV, argenti p(ondo) IV ex pecunia fratrum [Ar]valium nomine eorum positum iri voveo. 1)
  - 1) dedi carmen ex actis a. 38, cum nimis mutila sint acta 27: in his tamen inde a verbis quae sunt tunc tibi videtur legendum esse fere sic: [tunc ti]bi donum i[mpensa fratrum Arvalium auri p(ondo) . . argenti p(ondo) . . nomine eorum] cet. Similiter nescio an scriptum fuerit in actis a. 36, cum lapis fractus sit.

Hoc votum non liquet utrum illa aetate omnibus annis nuncupatum, an extra ordinem ab Arvalibus conceptum sit. Id tamen videtur constare ex pecunia altera victimas ad vota solvenda comparatas esse, ex altera donum Arvales posuisse. Et haec quidem in actis anni 38 pecunia dicitur fratrum Arvalium, in actis autem anni 27 eadem res ita videtur indicata esse ut i[mpensa] eorum donum dicatur factum esse. Iam vero satis notum est collegiis sacerdotalibus bona quaedam fuisse adsignata, quorum ex reditu sacrorum impensae praestarentur (cf. Marquardt R. A. 3, 2 p. 67 seqq.), neque dubitari potest, quin e commodis et reditibus huius generis ordinaria ab Arvalibus sacra facta sportulaeque fratribus divisae sint. Neque tamen veri simile omnes reditus illos quotannis in sacra consumptos esse; immo arcam Arvalibus acque ac pontificibus fuisse cum per se probabile est, tum co confirmatur, quod calatores ob introitum summam quandam collegio dare debebant (cf. acta a. 120 et exord. p. VIII); eamque arcam hoc loco pecuniam puto dici fratrum Arvalium. Nam si intellegis pecuniam a singulis collegis sponte collatam, ea non videtur apte dici potuisse pecunia Arvalium, id est collegii. — Sequentur in carmine haec:

Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato ') vovi ') esse futurum, quod ') hoc die ') vovi, ') ast tu ') ea ita faxis, tum tibi ') colle[gii] fratrum Arvalium nomine ') bove aurata ') voveo ') esse futuru[m].

Dedi ex actis a. 38 fere integris: deficit lapide fracto a. 27 36.

1) [bubus a]uratis II 81; bovem auratam (sic) 91; lapide fracto non constat 86 87 90.

2) vovimus 81 91.

3) quo 91.

1) hodie 87 90 91: deficit 81.

5) vovimus [81] 91 [DOM. B].
6) astu 91.

7) in eadem verba inscritur 81 86 [87] 91.

o) nomine collegii fratrum Arvalium 81 86 [87] 91 et omisso verbo quod est Arvalium 90.

9) [vaccis auratis II] 81; bove femina alba aurat(a) 86; bove aurata [87] 90; bovem auratam 91.

<sup>10</sup>) vovemus [81] 91 [DOM. B].

Minerva, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) bove aurato vovi esse futuru[m], ast tu ea ita faxis, tum

tibi collegii fratrum Arvalium n[omine] bove aurata voveo esse furum (sic).

- In eadem verba vovit deae Diae, Saluti, divo Augusto. 1)
- 1) vota Minervae diisque ceteris nuncupata lapidibus fractis deficiunt in actis a. 27 36 81: in posterioribus concepta sunt sic:

[86 87 90] 91 [DOM. B]

[Minerva, quae in] verba Iunoni reginae ') bove femina aurata 1) vovi 3) esse futu[rum, quod hod]ie vovi, ast tu ') ea ita faxis, tum tibi in eadem verba nomin(e) [collegi fratrum Arva]lium bove femina alba aurata ') voveo ') esse futurum.

Dedi ex actis a. 86: in ceteris aliter leguntur haec:

- 1) I(ovi) o(ptimo) m(aximo) 91: item in capite sequenti, sed cum bos femina dicatur ei immolata esse, Iovis nomen necesse est errore ibi repetitum sit loco Iunonis, nec in actis a. 90 ausus sum reponere nomen Iovis, cum in actis a. 86 nomen Iunonis servatum sit, in actis autem a. 87 victima femina eam satis indicet. E contrario in actis DOM. B cum bove surato legatur in capite ad Salutem spectante, ceteris quoque deabus ad exemplum Iovis videtur immolatum esse.
- 2) bove aurata [87 90], bovem auratam 91.
- 2) vovimus 91.
- 4) astu 91.
- bovem auratam [87] 90.
- vovemus 91.

Salus publica p(opuli) R(omani) Quiritium 1) (quae sequuntur, omnino respondent voto Minervae nuncupato.)

1) Salus Augusta p(ublica) p(opuli) R(omani) Q,uiritium) 91.

Deficiunt dea Dia et divus Augustus: cf. infra p. 104.

Omisso carmine votorum acta breviata sunt sic:

[TIB. A]

[Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginale vacc(am), M[inervae vacc(am) (cetera lapide fracto interciderunt.)

C 691

[58] 59 60 [NER. Iovi mares II, Iunoni vaccas II, Minervae vaccas II, Saluti publicae vacc(as) II; in templo novo ') divo Aug(usto) boves mares II, divae Aug(ustae) vaccas' II, divo Claudio boves m(ares) II. 2)

1) [ante te]mplu[m novum] NER. C.

2) singulae singulis numinibus voventur victimae 69. Ex actis NER. C supersunt haec: ... vae vac ..... mplu .....

78

Iovi opt(imo) max(imo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vacc(am), Saluti vaccam. — item pro T(ito) imp(eratore) Vespasiano Caesare Aug(usti) f(ilio) isdem verbis q(uae) s(upra) s(cripta) [sunt]: Iovi opt(imo) maxim(o) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vacc(am), Saluti vaccam.

Denique carmen referam posteriore aetate usitatum, cuius tria tantum fragmenta reliqua sunt, quae collata inter se restitui ut potui:

[MARC. C D G] [Iuppiter o(ptime) m(axime), si r(es) p(ublica) p(opuli) R(omani) Q(uiritium), imperium Romanum, exercitus, socii, natione]s, quae sub d[i]cione p(opuli) R(omani) Q(uiritium) sunt, inco[lumes erunt a(nte) d(iem) III non(as) Ian(uarias), quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus), r(ei) pulblicae p(opuli) R(omani) Quiritibus (sic) erunt, et imp(eratorem) [Caes(arem) M. Aurelium Antoninum Aug(ustum) cet. p(ontificem) m(aximum) trib(unicia) p(otestate) . . . imp(eratorem) . . co(n)|s(ulem) III p(atrem) p(atriae), divi Antonini Pii fili[um, divi Hadriani n(epotem), divi Traiani Parthici pronep(otem), divi Nerva|e adnep(otem), o(ptimum) m(aximum) principem, [quem nos sentimus dicere, ex periculis, si qua sunt, erunt, servaveris s alvom incolumemqu[e] ) cu[m uxore ac liberis totaque domu Augusta ante eum diem, event]umq(ue) bonum [ita, uti] no[s sentimus dicere, dederis, ast tu ea ita faxis, tum tibi b(ubus) m(aribus) II au]ratis bovemus ess[e futurum. — Iuno et Minerva, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ubus) m(aribus) II auratis vovimus esse futurum, quod hodie] vovimus, ast ita [feceritis, tum vobis in eadem verba b(ubus) f(eminis) II a(uratis) vovemus esse futuru]m. Salus p|ublica cet.

Ad carmen votorum annuorum itidem pertinet aliud eiusdem fere aetatis fragmentum (MARC. B) nimis mutilum quam quod restitui possit. In eo praeter M. Aurelium Augustum commemorantur L. Verus et Lucilla uxor. Formulae enim in eo usitatae etsi differunt a carminibus tam antiquiore quam recentiore, tamen conceptae sunt ita ut ad aliud sacrum vix possint referri. Legimus enim in eo verba et in eo [statu ..... serv]aberis (sic) ev[e]n-[tumque bonum ita uti nos sentimus dicere, dederis], porro nomine [collegi fratrum Arvalium]: denique vocabulum quater repetitum quod est futurum, cum numinibus ob vota annua invocatis recte convenit.

Collatis variis quae supersunt carminis exemplis cum iis quae de ratione votorum antea exposuimus, vota annua apparet omni tempore nuncupata esse Iovi optimo maximo, Iunoni reginae, Minervae, summis scilicet imperii numi-

nibus, denique Saluti, quae eadem appellatur Salus publica, Salus publica populi Romani Quiritium, Salus Augusta publica populi Romani Quiritium. Accedunt in actis antiquissimis dea Dia et divus Augustus, ut ostendunt acta a. 38; in actis paullo recentioribus omissa dea Dia nominantur divus Augustus, diva Augusta, divus Claudius, quibus immolari solebat in templo novo divi Augusti, quo de cf. p. 55. Et his quidem divis immolatum est etiam pro salute Galbae et Othonis: cessavit autem cultus eorum sub Flaviis imperatoribus, nec in actis Arvalium unquam redit eorum mentio nisi ubi eum ceteris imperatoribus consecratis simplici divorum nomine comprehenduntur (cf. a. 183 218 224).

Victimae singulis numinibus immolantur singulae, ubi pro singulis imperatoribus vota fiunt. Binae autem sacrificantur, cum vota nuncupantur pro binis imperatoribus vel pro imperatore et Caesare (cf. a. 78 pro Vespasiano Augusto et Tito Caesare; 81 pro Tito Caesare Augusto et Caesare Domitiano); item pro Nerone et Octavia coniuge (cf. 59 60) posteraque aetate pro M. Aurelio eiusque uxore et liberis (MARC. C D). At sub Domitiano, quamquam in votis commemorantur Domitia et prioribus certe temporibus Iulia Augusta Titi Caesaris filia, tamen singulae victimae immolantur. Sub Traiano, Hadriano, Antonino Pio, cum uxores eorum in actis non nominentur, in votis singulis victimis immolatum esse credendum est. Item sub Severo Alexandro, quamquam una cum eo Mammaea in votis nominatur, singulis victimis sacrificabatur.

#### 5. Praesentes.

Qui adfuerant, dum vota nuncupantur, in actis ad finem adnotantur praescriptis verbis his:

```
38 adfuerunt illi.
58 59 60 69 78 81
(k. oct.) 86 87 [90] | in collegio adfuerunt illi.
91 [DOM. B] | adfuerunt in collegio illi.
[101] 105 [117] adfuerunt in collegio illi.
[118] 120 139 155 | fratres Arvales convenerunt illi.
```

[2736TIB.A NER.C]
75 77 81 DOM. D
180MARC.C D 218
231 238]
deficiunt fractis lapidibus nomina eorum qui adfuerunt.

Magistri vel promagistri, quamquam antea commemorati sunt, inter praesentes denuo nominantur exceptis actis a. 38 et 59.

### 6. Vota pro salute novi principis suscepta.

Ad vota annua accedunt vota ea, quae defuncto imperatori cum successisset alius, pro salute novi principis concipiebantur; quae quamquam paucis diebus post imperium initum ei fieri solebant, semper tamen in diem tertium nonas Ianuarias proximas nuncupata sunt. Cuius rei exempla in actis habemus haec:

69

imp(eratore) M. Othone Caesare Aug(usto), L. Salvio Othone Titiano (iterum) co(n)s(ulibus) III k(alendas) Febr(uarias), mag(istro) imp(eratore) M. Othone Caesare Aug(usto), promag(istro) L. Salvio Othone Titiano: colleg(i) fratrum [A]rva(lium) nomine immolavit in [Cap]itolio ob vota nuncupata pro salute imp(eratoris) M. Othonis Caesari[s A]ug(usti) in annum proximum in III non(as) Ianuar(ias) Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) vacc(am), divo Claudio b(ovem) m(arem): in collegio adfuerunt cet.

81

isdem co(n)s(ulibus) 1) k(alendis) Octobr(ibus) [i]n Capitolio collegius (sic) fratrum Arvalium immolavit ob votorum [co]mmendandorum causa pro salute et incolumitate Caesaris divi f(ili) Domitian(i) Aug(usti) per L. Pompeium Vopiscum C. Arruntium Catellium Celerem promag(istrum) C. Iuni Mefitani: Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Salut(i) vaccam, Genio ipsius taurum. — item in annum proximum nuncupavit in Capitolio pro salute imp(eratoris) Caesaris divi f(ili) Domitiani Aug(usti) in ea verba q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt), Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam; - item pro salute Domitiae Aug(ustae) coniugis eius in ea verba quae supra scripta sunt, Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam; — item pro salute Iuliae T(iti) imp(eratoris) f(iliae) Augustae in ea verba quae supra scripta sunt, Flovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni reginae vaccam, Minervae vaccam, Saluti vaccam; in collegio adfuerunt cet.

1) sc. M. Petronio Umbrino. L. Carminio Lusitanico.

[isdem co(n)s(ulibus)] pr(idie) id(us) [Ia]n(uarias) [in Capitolio fratres Arvales convenerunt ad vota an-

[193]

nua sulscipienda [pro salute i]mp(eratoris) Caes(aris, P. He[lvii Pertinacis Aug(usti) trib(unicia) potest(ate). co(n)s(ulis) II, p(ontificis) m(aximi), prlincip is) senat[us, p(atris) p(atriae). item vota decennal]ia cum co(n)s(ulibus) [sasceperunt? cet. 1)

1, restitui ex actis a. 218, quibus acta a. 193 fere respondisse videntur. Quamquam in his vix possunt commemoratae fuisse cella Iunonis reginae et incolumitas principis, nec omnine constat, num vota decennalia recte inserta sint.

imp(eratore) Anton[ino] Aug(usto) [et A]dvento co(n)s(ulibus) pr(idie) id(us) Iul(ias) in Capit(olio) ant(e) cell(am) Iun(onis) reg(inae) fratr(es) Arv(ales) conv(enerunt) ad vota an[nua] suscip[ie]nd[a] pro salute et incolum(itate) imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelli Antonini pii fel(icis) Aug(usti) p(ontificis) m(aximi), [trib(unicia) p]ot(estate), co(n)[s(ulis), p(atris)] p(atriae), proco(n)s(ulis), et Iuliae Maesae Aug(ustae) aviae Aug(usti) n(ostri) totaq(ue) dom(o) divin(a) eor(um); item ad vo[ta dece]nn(alia) suscipsie | nd[a] imp(eratoris) Caes(aris) M. Aur(elli) Antonini [pii] felicis Au[gus]t(i) [p(ontificis) m(aximi), t(ribunicia) po[t(estate)], co(n)s(ulis, p(atris) [p(atriae), proco(n)s(ulis), item ad] lud(os) v[oti]vos committend(os) conven(erunt) . . . . . . . .

VI idu[s Iun(ias)? in Capitolio an]te cellam Iunonis r[eginae vota annua suscepta] in III non(as) Ian(uarias) quae [proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) erunt]; item decennalia sus[cepta pro salute] et incolumitate imp(eratoris) [Caesaris M. Antonii] Gordiani pii felicis A[ugusti fratres Arvales] convenerunt per M. M[.....

Otho imperator factus est et a senatu agnitus a. d. XVIII kalendas Februarias (Tac. hist. 1, 27 seqq.) eiusque, ut videtur, ob imperium Arvales immolarunt paucis diebus post, deinde ob comitia eius consularia a. d. VII kalendas Februarias, vota denique pro salute eius nuncuparunt a. d. III kalendas easdem (cf. acta a. 69 et p. 64 seqq.). Similiter Domitianus a. d. XVIII kalendas Octobres Romae videtur imperator agnitus esse (cf. acta sacri ob imperium eius ab Arvalibus celebrati p. 64), ob eamque rem tribunatumque cum iam immolassent Arvales, kalendis demum Octobribus votorum commendandorum causa pro salute eius sacrificarunt novaque vota susceperunt. — Pertinax porro cum pridie kalendas Ianuarias anni 193 imperator factus esset (Capitol. Pert. 4), poterant vota pro salute eius ipso votorum die, sc. a. d. III nonas Ianuarias, fieri: sed non sunt suscepta nisi pridie idus easdem. Denique Elagabalum collegam cooptarunt Arvales, antequam pro salute eius vota concepissent (cf. a. 218). Victus enim est Macrinus die octavo mensis Iunii (Dio 78, 39), quo facto victor Antiochiam ingressus non expectata senatus sententia statim ad

218

238

patres scripsit, adsumptis omnibus imperatorum titulis (l. c. 79, 2): neque tamen vota pro salute eius suscepta sunt nisi pridie idus Iulias, quo die inter sodales Antoninianos (Henzen 6053) et sacerdotes in aede Iovis propugnatoris consistentes (ibd. 6058) Elagabalus cooptatus est. Constat igitur vota pro novis imperatoribus minime ipso die imperii nuncupata esse, ideoque quamquam Gordianum iam a. d. X kalendas Iulias anni 238 imperasse scimus (cf. Cod. 2, 10, 2 et Borghesius Bull. nap. n. s. 7 p. 45, opp. 5 p. 488), vota pro salute eius dubitari potest, num mense Iunio nuncupata sint. Quamquam certum est perperam statuisse Marinium (p. 704) protracto ad medium circiter mensem Iulium Pupieni ac Balbini imperio a. d. VI idus Augustas vota pro Gordiano suscepta esse.

De ipsis sacris observanda sunt haec. Vota a. d. III nonas Ianuarias suscepta cum morte imperatoris irrita facta essent, in corum locum vota pro novo principe susceperant et ob ea immolarant, id quod plane dicunt acta Othonis, praetermittunt Elagabali et Gordiani in votis referendis pro huius aetatis consuetudine brevissima. De Domitiano paullo aliter res se habet. Vota enim mense Ianuario facta cum non pro solo imperatore defuncto nuncupata essent, sed aeque pertinerent ad Domitianum Caesarem (cf. acta a. 81), morte Titi Caesaris ex parte tantum irrita facta sunt. Arvales igitur et pro imperio Domitiani nova vota conceperunt et eodem tempore priora diis commendarunt ob eamque rem easdem victimas immolarunt, quibus immolatis vota solvebantur. Diis Capitolinis ac Saluti publicae additur genius imperatoris, cui taurus ex more immolatur: genio autem principis etiam alias pro salute eius sacrificatur (cf. acta pertinentia ad sacra pro salute principum extra ordinem facta p. 85 seqq.), etsi in votis annuis locum non habeat. — Pro salute Othonis vota nuncupata sunt Iovi, Iunoni, Minervae, Saluti, praeterea divo Augusto, divae Augustae, divo Claudio; scilicet vidimus in carminibus votorum sub Iuliis Claudiisque imperatoribus numinibus Capitolinis divos semper additos esse, sub Flaviis imperatoribus id desiisse. - Cum votis annuis pro salute Elagabali et Gordiani susceptis coniuncta sant vota decennalia, quae anno 218 nota pro solo principe nuncupata esse omissis avia Iulia Maesa domoque eorum. De iis Dio, cum antea in decennium imperium in provincias suas Augustum accepisse narraverit (53, 13), scribit sic: τῆς γοῦν δεκαετίας ἐξελθούσης ἄλλα ἔτη πέντε, είτα πέντε, και μετά τοῦτο δέκα και έτερα αὐθις δέκα πεντάκις αὐτῶ έψηφίσθη, ώστε τῆ τῶν δεκαετηρίδων διαδοχῆ διὰ βίου αὐτὸν μοναρχῆσαι. καὶ διὰ τούτο και οι μετά ταύτα αυτοκράτορες, καίτοι μηκέτ' ές τακτύν χρόνον άλλ' ές πάντα χαθάπαξ τον βίον αποδειχνύμενοι, διιως διά των δέχα άει έτων εώρτασαν ώς και την ήγεμονίαν αύθις τότε άνανεούμενοι. και τουτο και νυν γίγνεται. Idem de Tiberio (57, 24): διελθόντων δέ τῶν δέκα ἐτῶν τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ψηφίσματος μέν ες την ανάληψιν αύτης ούδενος εδεήθη (ούδε γαρ εδείτο κατατέμνων αὐτήν, ωσπερ ὁ Αυγουστος ἄρχειν), ή μέντοι πανήγυρις ή δεκαετηρίς εποιήθη; et de decennio altero (58, 24): μετὰ δέ ταῦτα είχοστοῦ έτους τῆς ἀρχῆς ἐπιστάντος αὐτὸς μιέν, καίτοι περί τε τὸ Άλβανὸν καὶ περὶ τὸ Τούσκουλον διατρίβων, ούκ εσήλθεν ες την πόλιν, οί δ' υπατοι Λούκιός τε Οὐιτέλλιος καὶ Φάβιος Περσικός την δεκαετηρίδα την δευτέραν εώρτασαν (ούτω γάρ αὐτήν, άλλ' οὐκ εἰκοσετηρίδα ωνόμαζον) ώς καὶ τὴν ἡγεμονίαν αὐθις αὐτιῷ κατὰ τὸν Αὖγουστον διδόντες. Imperatorum posteriorum de decennalibus notat Eckhelius (8 p. 476) nibil tradi ante Antoninum Pium, qui primus in nummis ea inscripsit: post hunc frequens eorum in monumentis commemoratio (cf. Marini p. 650). — Ludi votivi, quos commisisse dicuntur Arvales, et ipsi ad imperium Elagabali pertineant necesse est, nec recte Marinius (p. 651) eos composuit cum ludis votivis, quorum in fastis pluries mentio fit (C. I. L. I p. 387 ad prid. k. Mart.). — Cum votis pro salute Elagabali conceptis in actis a. 218 coniunctae erant adclamationes, ex quibus non remanent nisi hae.

fratr(es) Arval(es) in Capitolio suc [..... et adclamaverunt]: feli[cis]s(ime)! saepe de nostr(is) ann(is) augeat tibi [I]up[piter annos!...... ... sis p]ius et felix, M(arce) A(ntonine) im(perator) C(aesar) Aug(uste)! di te serv(ent)! tu re.....

De his cf. supra ad acta diei tertii sacri Maio facti a. 213 p. 65 seq.

# II. VOTA ANNUA SINGULARIA PRO SALUTE IMPERATORIS SUSCEPTA.

Praeter annua quae pro imperatoribus omnibus ineunte Ianuario vota fiebant, alia commemorantur vota, quae pro salute imperatoris cuiusdam ob causam, ut videtur, singularem concepta, deinceps denuo quotannis nuncupari solebant. Huius generis vota sunt ea, quae in acta imperii Domitiani relata sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nunquam deficiunt nisi lapide fracto et semper primum locum obtinent. Additur interdum magisterii et promagistri mentio, quae modo proxime post notam diei, modo post nomen principis inseritur. Acta igitur habent haec:

86

illis co(n)s(ulibus) XI k(alendas) Febr(uarias) magisterio illius, promag(istro) illo.

87 [90]

isdem ') co(n)s(ulibus) XI k(alendas) Febr(uarias) et postea: magisterio illius, promag(istro) illo.

1) illis 90.

89

isdem co(n)s(ulibus) X[I k(alendas) Febr(uarias)] omissa mentione magistri et promagistri.

Dies XI kalendas Februarias cur ad vota haec reddenda et nuncupanda electus sit non perspicio: qui enim diebus XII XI X kalendas illas celebrati sunt ludi Palatini (cf. C. I. L. 1 p. 385; Marquardt R. A. 4 p. 429), nec ad salutem principis videntur referri posse nec ad aeternitatem imperii, pro qua vota simul fiebant (cf. carmen votorum p. 110). De occasione, qua instituta sint vota, dixi p. 110.

#### 2. Locus.

Vota, ut ipsa annua, fiebant in Capitolio, quod post notam diei in acta refertur, omittitur tamen errore, ut videtur, quadratarii in actis anni 86.

86

#### 3. Ratio votorum.

collegi fratrum Arvalium vota nuncupaverunt pro

|      | salute imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti)<br>Ger[m(anici)].                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87   | ad vota redd[enda et nuncupanda pro] salute et in-<br>columitate imp(eratoris) (cetera ut supra).                                        |
| [89] | ob vota reddita et nuncupata ex s(enatus) [c(onsulto) pro salute] imp(eratoris) (cetera ut supra). 1)                                    |
| [90] | vota reddita et nuncupata pro salute [imp(eratoris)]  (cetera ut supra). 1)  1) consulto omisi verba et incolumitate quae hiatus spatium |

videntur excedere.

Anno 86 vota dicuntur nuncupata, solutionis autem mentio non fit. Quod cum in actis huius anni satis diligenter ac prolize exaratis vix credi possit vel errore vel brevitatis causa factum esse, fortasse indicat anno demum 86 vota illa instituta esse. Quod si verum est, ob bellum a Domitiano contra Dacos gestum a senatu possunt decreta esse, cum initia certe eius anno illi tribuantur (cf. Tillemont hist. des emp. 2 p. 481; Eckhel 6 p. 381). Nam ne ad agonem Capitolinum qui eodem anno 86 institutus est (Censorinus de die natali 18, 15; cf. Friedlaender Sittengesch. 2 p. 309 seqq. ed. 1) vota referantur, obstat, quod cum agon Capitolinus quinto quoque anno celebraretur, haud veri simile est eiusmodi vota quotannis suscepta esse. Publica autem vota fuisse nec solius collegii Arvalium propria ex actis anni 89 apparet, in quibus ex senatus consulto dicuntur facta esse.

#### 4. Carmen votorum.

Verba carminis, quibus vota nuncupantur, adsunt in actis annorum 86 87 90, omittuntur in solis actis breviatis anni 89. Inseruntur post nomen imperatoris in actis annorum 86 et 90, in actis anni 87 praecedit index eorum qui adfuerunt. — Carmen conceptum est sic:

86 [87 90]

Iuppiter o(ptime) m(axime) Capitoline, si imp(erator)
Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus)
Germanic(us) pontifex maximus trib(unicia) pot(estate) censor perpetuus pater patriae, ex cuius incolumitate omnium ') salus constat, quem no[s] sentimus dicere, ') vivet domusque eius incolumis erit a(nte) d(iem) XI k(alendas) Februar(ias), quae proximae populo Romano Quiritibus rei publicae populi Romani Quiritium erunt, et eum diem eumque salvum ') servaveris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque bonum ita, uti nos sentimus dicere '), dederis, eumque in eo statu, quo nunc [est], aut eo meliore servaveris, custodierisque aetertinate (sic) ') imperi, quod [susci]-

piendo ampliavit, ut voti compotem rem publicam saepe facias, ast tu ea ita faxis, tum tibi bove aurato vovemus esse futurum. 6)

- 1) u[niversorum] 87.
- me sentio dicere 90.
  salvom 87 90.
- 4) me sentio dicere 90.
- 5) aeternitatem 87 90.
- 6) tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato voveo esse futurum [87] 99.

Vota soli Iovi Capitolino fiunt, summo videlicet rectori orbis Romani, ut sunt Caesaris verba apud Dionem (44, 11) δτι Ζεὺς μόνος τῶν Ῥωμαίων βασιλεύς είη. Ab eo pendent et salus imperatoris et aeternitas imperii, quod suscipiendo ampliasse princeps dicitur. Quem nota hoc loco solum commemorari breviter addita domus Augustae mentione, cum vota annua pro salute eius et coningis ae Iuliae Augustae facta esse viderimus. His igitur votis imperator celebratur tamquam princeps et caput imperii, ex cuius incolumitate omnium salus constat, et res publica ipsa fingitur votum suscepisse, quam ut voti compotem faciat imploratur Iuppiter. — Aeternitas imperii commemoratur etiam in actis anni 66, de ludisque quos pro aeternitate imperii susceptos appellari maximos voluit (Nero) cf. Suetonius (Ner. 11). In nummis Domitiani (Cohen n. 280) et Traiani (Eckhel 6, 423) aeternitas Augusta inscripta est: scribit praeterea Plinius (ad Trai. 83): rogatus . . . . per ea quae mini et sunt et debent esse sanctissima, id est per aeternitatem tuam salutemque cet. Denique inscriptionem novimus dedicatam Soli aeterno Lunae pro aeternitate imperii et salute imp. Caesaris L. Septimi Severi Aug. (C. I. L. 2, 259 = Or. 910). Quibus testimoniis inter se collatis Mommsenus coniecit praeter vota annua pro salute Augusta a. d. III nonas Ianuarias nuncupata alia fortasse a. d. XI kalendas Februarias pro aeternitate Augusta concepta esse: id factum esse posse etiam iis temporibus, quibus nulla eius rei ab Arvalibus mentio facta sit (cf. Relazione p. 45). Sed nec probabile est tam gravis momenti caerimoniam, si iam antea celebrata esset, ab Arvalibus in actis praetermitti potuisse, et ipsa verba, quae sunt imperi quod suscipiendo ampliavit, Augustum quendam peculiarem videntur significare. Quamquam verba in actis adhibita Hirschfeldius (Gött. gel. Anz. 1869 p. 1505) hand inepte notavit fere eodem modo redire apud Plinium (ep. 52 Keil), cum ad Traianum sic scribit: diem, domine, quo servasti imperium, dum suscipis, quanta mereris laetitia celebravimus, precati deos ut te generi humano, cuius tutela et securitas saluti tuae innisa est, incolumem florentemque praestarent.

#### Praesentes.

Qui adfuerunt, dum vota redduntur et nuncupantur, in actis anni 86 non adscribuntur. Id quod nescio quam ob causam neglectum sit, nisi forte conicis tum solos adfuisse magistrum et promagistrum, quorum in. ipsis actis mentio facta erat. Ac memineris anno 86 commemoratam non esse nisi nuncupationem votorum, quam si recte proposui solam eo anno factam esse, fieri potest ut opus non fuerit fratres adesse.

90

imperatoris ante carmen, fortasse ut nova pagina ab hoc initium faciat.

89 inter[fuerunt] illi: nomina in fine actorum leguntur, iisque comprehenditur nomen promagistri.

in lapide alio iam deperdito cum pars actorum incisa fuerit, verbum non constat utrum fuerit adfuerunt, an interfuerunt: nomina tamen in fine actorum leguntur post carmen.

Vota similia videntur esse indicata sacrificiis iis, quae in actis anni 183 pro salute Commodi facta esse dicuntur. Quae non semel nuncupata esse acta ostendunt anni 186 (b pag. 2), in quibus quamquam mutilis eandem tamen caerimoniam significari apparet. Ea autem cum eodem modo eodemque tempore duobus annis facta sit, hoc loco de ea agendum erit. Acta concepta sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies primo loco positi erant, sed lapidibus fractis omnino interciderunt in actis anni 186, ex parte tantum servati sunt in actis anni 183. In quibus nomina quidem supersunt consulum sic scripta:

T. Pactumeio Magno, L. Septimio Fla[viano? co(n)-s(ulibus)]

nihil vero aliud de iis elucet nisi cum post mensem Maium eos consulatu functos esse (proxime enim praecedunt acta sacri deae Diae diebus XVI XIIII XIII kalendas Iunias celebrati), tum non extremo anno sacra illa facta esse, quod in actis anni 186 post nuncupationem eorum alius etiam consulatus commemoratur.

#### 2. Locus.

Fiebant sacrificia in Capitolio, cuius mentionem insertam fuisse proxime post notam diei ostendit quod nomen eius initio versus superest.

#### 3. Ratio votorum.

[183 186] pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli Commodi Anto[nini Aug(usti) Pii ') Sarm(atici) Germ(anici) max(imi)] fratres Arvales convenerunt et immolavit ille [Iovi] o(ptimo) m(aximo) b(ovem) marem, Iunoni reg(inae) bovem feminam, M[inervae bovem feminam], Saluti bovem feminam, Providentiae deorum [bovem feminam, ') Genio ipsius (?) taurum].')

Dedi ex actis minus mutilis anni 183.

1) Pii F, elicis: Aug(usti) Britt(annici) max(imi) p ontificis) m(aximi) 186: titulo Pii Felicis Commodus usus est inde ab a 185, Brittannici inde ab anno 184; ef. Eckhel 7 p. 118 135.

2) vaccam scribendum esse ubique in actis a. 186 ostendit illa

vox superstes ubi de Salute agitur.

3) taurum cum in fine actorum a. 186 servatum sit, Genium Augusti eo loco memoratum fuisse probabile, licet Marti quoque taurum sacrificatum esse constet.

Providentia et Genius Augusti in votis pro salute imperatoris susceptis nusquam alibi apparent.

#### 4. Praesentes.

Ii qui adfuerunt, in fine commemorati fuisse videntur, sed mentio eorum fractis lapidibus interiit.

## III. VOTA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA ORDINEM FACTA.

In actis, quae supersunt, vota commemorantur facta propter causas singulares has annis et diebus hisce:

[34] k(alendis) Ian(uariis) lapide fracto deficit causa. 1)

1) vota non ob introitum consulatus suscepta esse inde constat,

quod fasces eo anno non gessit Caesar.

37a idibus Ianuaris ') — pro salute Ti. Caesaris.

[37b] a(nte) d(iem) X k(alendas) Febr(uarias) 1) — ob securitatem et salut[em Ti. Caesar]is Augusti.

1) anno 37 cur tribuerim, exposui ad ipsam tabulam p. XXXIX.

Quamquam non nominantur, videntur tamen intellegenda esse vota soluta fortasse ea quae idibus Ianuariis concepta erant. Cogitavi de causis maiestatis et impietatis primis mensibus anni 37 actis (cf. Tac. ann. 6, 47).

[CLAVD. C] IIII k(alendas) Iulias — [pro valetudine Ne]ronis Claudi Drusi Germa[nici Caesaris].

Ad adoptionem Neronis perperam rettulit Melchiorrius (appendice agli atti de' fratelli Arvali cet. p. 10), cuius sententia iam eo quoque refellitur, quod Neronem a. d. V kalendas Martias adoptatum esse ex actis anni 59 didicimus. Ad vota pro valetudine eius nuncupata fragmentum pertinere recte proposuit Mommsenus ad Henzen 7419; cf. p. LVII.

63 XII k(alendas) Februar(ias) — [pr]o partu et incolumitate Poppaeae [Augustae].

Cf. Tacitus ann. 15, 23: Memmio Regulo et Verginio Rufo consulibus natam sibi ex Poppaea filiam Nero ultra mortale gaudium accepit appellavitque Augustam dato et Poppaeae eodem cognomento. Iam senatus uterum Poppaeae commendaverat dis votaque et publice susceperat, quae multiplicata exsolutaque cet.

[66a] lapide fracto dies deficit, sed ad priorem partem anni
pertinere ex loco, quo in actis legitur, apparet.
[ob det]ecta [nefariorum consilia].

[66b]

- item lapide fracto periit dies, quem posteriorem fuisse kalendis Iuliis ostendunt nomina consulum quae proxime praecedunt. 1) [ob detecta nefariorum con]silia.
- 1) erravi, cum consuli, cuius nomen superest, M. Arruntio [Aquilao] collegam tribuerem Aponium Saturninum (Relaz. p. 23); fragmentum enim, quo titulum co[s.] Saturnino dari conieci, explendum potius est co[llegi].

Anno 66 recte videtur tribui posse coniuratio Viniciana (Suet. Nero 36, cf. Tillemont hist. des emp. I p. 313) ad eamque spectant fortasse detecta, de quibus agitur, nefariorum consilia. Quae cum aperiri coepta essent anno ineunte, vota illa videntur suscepta esse, soluta autem aliquot mensibus post, cum detecta plane essent consilia et irrita facta. Id ex ratione, qua acta posteriora concepta sunt, deducitur (cf. infra p. 125).

[66c]

. . . . . [M]aias — propter . . . . . [et valet]udinem C[aesaris Augusti].

Cf. ea quae de catarrho Neronis ad annum 66 narrat Philostratus (vit. Apoll. 4, 44): ἐμπεσόντος δ'ἐν Ῥιώμη νοσήματος, ὁ κατάρρουν οἱ ἰατροὶ ὀνομάζουσιν (ἀνίστανται δ'ἀρ' ὑπ' αὐτοῦ βῆχες καὶ ἡ φωνὴ τοῖς λαλοῦσι πονήρως ἔχει), τὰ μὲν ἱερὰ πλέα ἦν ἱκετευόντων τοὺς Θεοὺς, ἐπεὶ διωθήκει τὴν φάρυγγα Νέρων καὶ μελαίνη τῆ φωνῆ ἐχρῆτο κτλ.

[66d]

VII k(alendas) Oc[tobres] — [pro salute] et reditu impera[toris Neronis Claudi Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) et Messallinae coniugis eius].

Nomen Statiliae Messallinae Neronis cum in iisdem actis antea positum sit, ne hoc quidem loco praetermitti poterat. Vota autem sive sacrificia, de quibus agitur, commode referuntur ad iter in Graeciam susceptum anno 66: cf. Dio 63, 8 et Eckhel 6 p. 266.

69a

pr(idie) idus Martias — pro s[al]ute et reditu [Vitelli] Germanici imp(eratoris).

Vota quae dicuntur suscepta esse pro salute et reditu Vitellii, re vera pro Othone ad bellum contra Vitellianos proficiscente nuncupata erant: qui cum vita cessisset, et imperator factus esset Vitellius, huius nomen loco Othonis ob metum, ut videtur, et adulationem ab Arvalibus in acta insertum est; cf. Bull. 1869 p. 102 et Mommsen Grenzboten 1870, I p. 177. Item Vitellius magister dicitur collegii, cui re vera Otho tunc praeerat. Postea Vitellii quoque nomen in actis deletum est; id enim antea in iis scriptum fuisse servatum ostendit cognomen Germanici.

[69b]

- lapide fracto deficit dies. [pro] salute et a[dventu [Vitelli] Germanici imp(eratoris). 1)
- 1) aptius credidi inter vota fragmentum referri posse quam inter sacrificia, quamquam numina, quibus immolatur, diversa fuisse ostendunt vota, de quibus modo dixi, pro Othone concepta. Cum autem dubium esse non possit quin pro adventu Vitellii Arvales vota conceperint, ad eorum solutionem fragmentum posui pertinere.

80

VII idus Decembris - ad restitutionem et dedicatio-

nem Capitoli ab imp(eratore) T. Caesare Vespasiano Aug(usto).

Cf. Plut. Popl. 15: ἄμα γὰο τῷ τελευτῆσαι Οὐεσπασιανὸν ἐνεπρήσθη τὸ Καπιτώλιον. ὁ δὲ τέταρτος οὖτος ὑπὸ Δομετιανοῦ καὶ συνετελέσθη καὶ καθιεριώθη; Dio 66, 24: ... πῦρ δὲ δὴ ἔτερον ἐπίγειον τῷ ἔξῆς ἔτει (80) πολλὰ πάνυ τῆς Ῥμιης, τοῦ Τίτου πρὸς τὸ πάθημα τὸ ἐν τῆ Καμπανία γενόμενον ἐκδημήσαντος, ἐπενείματο ... τίν τε νειὰν τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου μετὰ τῶν συννάων αὐτοῦ κατέκαυσε; Sueton. Domit. 5: plurima et amplissima opera incendio absumpta restituit, in quis et Capitolium, quod rursus arserat: cf. Becker Topogr. p. 401, ct quae infra p. 119 notavi de loco, quo hoc anno convenerunt Arvales.

[87] fracto lapide deficit dies. [pr]o salute e[t incolumitate imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti)] Germanici. 1)

 votum ad salutem et incolumitatem principis pertinere dii in actis memorati videntur indicare: ubi enim pro reditu et victoria sacrum fit, pluribus numinibus immolari solet.

[89a] pr(idie) idu[s Ianuar(ias)] — pro salute et vict[oria et reditu] imp(eratoris) Domitiani Caesaris Augusti Ger[manici].

[89b] XVI k(alendas) F]ebr(uarias) — pro salute et redit[u e]t victoria eiusdem.

[89c] IIII k(alendas) Febr(uarias) — pro salute et re[ditu] eiusdem.

Acta haec olim (Relazione p. 49) rettuli ed bellum Suebicum et Sarmaticum Domitiani. De bellis ab hoc gestis Suetonius (Dom. 6) scribit sic: expeditiones . . . . . . suscepit sponte in Catthos, necessario unam in Sarmatas, legione cum legato simul caesa, in Dacos duas cet. Bellum contra Cattos prioribus imperii annis gestum ab eo esse nomen ostendit Germanici, quo inde ab anno certe 84 Domitianus usus est (Eckhel 6 p. 379 et 397): expeditiones autem Dacicae annis 86-91 tribui solebant (l. c. p. 381; Tillemont l. c. 2 p. 481) bellumque Suebicum et Sarmaticum anno 93 (Tillemont l. c. p. 102). Sed nuper Mommsenus (Hermes 3 p. 115 seqq.) post seditionem Antonii Saturnini (a. 87/8; cf. Tillemont l. c. p. 95; Eckhel l. c. p. 382; Mommsen Relazione addenda p. XIV ad a. 87; Hirschfeld Gött. gel. Anzeigen 1869 p. 1508) expeditionem hanc susceptam esse statuit. Quod si verum est, ad eam acta anni 89 probabiliter referri possunt; cf. Relazione p. 49. Iam vero nescio an magis probanda sint quae proposuit Hirschfeldius (l. c. p. 1506 seq.), in his actis de bello Dacico agi. Triumphus enim Domitiani de Dacis cum ab Eusebio (p. 160 ed. Schoene) tribuatur anno 2106, quem a kalendis Octobribus anni 89 incepisse nuper exposuit Gutschmidius (de temporum notis quibus Eusebius utitur Kiel 1868 p. 9; librum ipse non vidi), nec ductus esse possit anno 90, cuius actis non commemoratur, tribuendus est anni 89 mensibus ultimis. Quod bene convenit ad ea, quae de aetate libri sexti epigrammatum Martialis deque morte Iuliae Augustae nunc explorata sunt: nam Iuliam constat mortuam esse ante a. 90, cum in actis huius anni nomen eius iam non legatur,

liber autem sextus Martialis et mentionem facit Iuliae, nec ante triumphum Dacicum potest editus esse: cf. Friedlaender de temporibus librorum Martialis 1862 p. 9 et Hirschfeld l. c. — Vota autem commemorata in actis anni 89a pro salute et victoria et reditu principis bello etiamtum fervente suscepta sunt, ad eaque ex edicto consulum et senatus consulto paucis interiectis diebus altera vota accesserunt (adsuscepta). Mox victoria Romam nuntiata factis a senatu supplicationibus Arvales quoque ob laetitiam publicam immolarunt (cf. acta a. 89 et ubi de sacrificiis Arvalium egi p. 80): quapropter cum iam debellatum esset, nova Arvalium vota (89c) victoriae mentione omissa pro salute tantum et reditu nuncupata sunt. Cf. Bull. inst. arch. 1869 p. 112.

[101]

VIII k(alendas) Apr(iles) — [pro salute et redit]u et victoria imp(eratoris) Caesaris Nervae Traiani Augusti) Germ(anici).

Pertinet ad priorem expeditionem Dacicam Traiani: cf. carmen votorum huius anni p. 123 et Bull. inst. arch. 1869 p. 118.

[105] .... [no]n(as) Iun(ias) — [pro it]u et reditu [im-p(eratoris) C]aesa[ri]s Nervae Trai[ani].

Cum littera V superstes ante verba quae sunt et reditu aliter non videatur restitui posse, statuendum est pro profectione principis ad bellum Dacicum alterum vota suscepta esse. Expeditionem autem secundam Dacicam anno 105 inceptam esse docuerunt Tillemont 1. c. p. 184, Eckhel 7 p. 418, Mommsen C. I. L. 3 p. 102 ad n. 550.

[214]

fracto lapide deficit dies. [quod domi]nus n(oster) imp(erator) Caes(ar) M. Aurellius Antoninus pius [felix Aug(ustus) Parth(icus) max(imus) Brit(annicus) max(imus) Germ(anicus) ma]x(imus) p(ontifex) m(aximus) t(ribunicia) p(otestate) XVII imp(erator) III co(n)-s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) salv[us atque incolumis pro securitate provin]ciar(um) ') felicissime ad [h]iberna Nicomediae ing[ressus sit.] ')

1, supplementum est Marinii, qui ipse tamen dubitavit verumne sit.
2) aptius videri potest ad sacrificia fragmentum referri: sed hiatus ostendit intercidisse plures litteras quam quae solo verbo immolandi expleri possint: quapropter cogitavi de votis solutis et nuncupatis: ef. infra p. 120.

De hieme Nicomediae ab Antonino peracta cf. Dio 77, 18; 78, 8.

[231]

III kal(endas) . . . . . [pro salute et reditu et victoria imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurellii Severi Alexandri pii felicis Aug(usti) trib(unicia) pot(estate) X co(n)-s(ulis) I]II p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis).

Caerimoniam, qua de agitur, extra ordinem fieri ex paucis verbis antea relatis satis apparet: sed incertum est, num profectioni Alexandri ad expeditionem Parthicam recte eam tribuerim. De huius aetate cf. Eckhel 7 p. 273 seqq.

[241]

IIII . . . . . . — quod im[p(erator) Caes(ar) M. Anton(ius) Gordian[us p(ius) f(elix) Aug(ustus) p(onti-

fex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) IIII co(n)-s(ul) II p(ater) p(atriae)] hum[an]i g[eneris? . . . . . . . . . . . Furiam Sabiniam Tranquillinam] Aug(ustam) liberorum creandorum cau[sa duxerit.]

Hoc anno Tranquillinam nupsisse Gordiano docent Tillemont l. c. 3 p.
 251; Eckhel 7 p. 311 et 318.

Acta concepta sunt sic:

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nunquam deficiunt nisi lapide fracto et in actis semper primo loco scripti sunt. Non repetuntur tamen consulum nomina in actis quibusdam, in quibus semel ab initio notantur. Praeter consulum autem magistri quoque et promagistri nomina nonnunquam temporis indicandi causa in acta relata sunt. Haec igitur concepta sunt sic:

[3437ab] CLAVD.C 63808789101 [105] illis co(n)s(ulibus) ') die illo. 214231241]

consulum ab initio tabulae indicatorum nomina non repetuntur CLAVD. C 231 241. — Lapide fracto exciderunt consules 37 105, dies 214.

[66] 69

- illis co(n)s(ulibus) die illo mag(isterio) illius, promagistro illo. 1)
- in actis anni 66 temporis indicandi causa solus magister memoratur, cum promagister ipse sacrum faciat: commemoratur autem proxime post notam diei. In actis contra anni 69 et magisterium et promagister notantur post mentionem causae nomenque eius qui pracivit.

#### 2. Locus.

Locus, in quem convenerint Arvales, in actis anni 66c memoratur ante nomina deorum victimarumque mentionem: in ceteris constanter collocatur proxime post notam diei, nec lapide incolumi deficit exceptis actis a. 69a, in quibus errore eius qui concepit vel quadratarii videtur intercidisse. Lapidibus fractis deest a. 34 66 a. b. d. 105 214. — Legitur autem in actis sic:

37 [CLAVD. C 63 66c 69b 87] 89 101 in Capitolio.

80 in Capitolio in aedem Opis.

[214 231 241] in Capitolio ante cellam Iunonis reginae.

Locus votorum nuncupandorum semper videtur fuisse aedes Iovis Capitolini (cf. supra ad vota annua p. 91 et ad vota pro novis imperatoribus suscepta p. 109), quam in actis aevi posterioris cella Iunonis reginae satis indicat. Solo anno 80 Arvales in aedem Opis dicuntur convenisse, quae fuit in imo Capitolio ad forum prope templum Saturni (cf. Becker Topogr. p. 404 et Mommsen C. I. L. I p. 409) et proprie aedes dicebatur Opis et Saturni (Or. 1506). Illa enim aetate aedes Iovis ex incendio Vitelliano vixdum restituta (Tac. hist. 4, 53; Suet. Vesp. 8; Dio 66, 10; cf. Becker l. c. p. 400) denuo conflagraverat (Plutarch. Popl. 15, cf. Suet. Dom. 5; Dio 66, 24), ut in eam convenire Arvales non possent, cum ob restitutionem et dedicationem Capitolii vota nuncuparent (cf. p. 115).

#### 3. Votorum ratio.

 $[34(?) \ 37a]$ ille magister frat rum Arvalium ex permis su consulum collegas convocav[it ad vota solvenda et sus]cipienda pro cet. 1) 1) ex actis a 34 paucissimae quidem supersunt verborum reli-quiae, sed collatis actis a 37 satis probabiliter restituuntur. Scripsi fratrum Arvalium, omisso quod in plerisque actis legitur verbo nomine, quod in actis a. 34 certo non legebatur. 37b ille magister fratrum A[rvalium ex permis]su consulis et ex consensu senatus c[ollegas con]vocavit et ob cet. immolav]it.1) 1) huc rettuli, quin ad solutionem votorum, quorum acta supra posui, hace videntur pertinere. [CLAVD. C] [ille magister (promagister) co]nlegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro cet. praeeunte illo in e(a) v(erba) q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt).] 1) 1) similiter fortasse concepta erant acta sacri a. 66 ob detecta nefariorum consilia facti, quamquam nihil certi affirmari polest. [63] vota soluta quae suscepe[rant pro cet. — ille magister colleg]i fratrum [Arvalium nomine immolavit cet.] [66a]lapide fracto deficiunt. [66b] reddito sacrificio [quod . . . . fratres Arvales voverant ob cet.] magisteri[o illius promag(ister)] ille collegi fra[trum Arvalium nomine immolavit cet.] ') 1) videntur esse soluta vota anni eiusdem ante memorata (66a). [66c][proma]gister ille [praeeunte] illo propter cet. [vota nuncupavit cet.] [66d]promagister ille [collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit in cet. pro cet.] 69a [87] vota numcupata (sic) pro cet. praeeunte illo, mag(isterio) illius, promag(istro) illo, coll(egi) fra(trum) Arval(ium) nomine. 1)

mentio praecuntis.

<sup>1</sup>) Ad solutionem votorum a. 69 susceptorum videntur pertinere fragmenta quaedam actorum tabulae alterius anni eiusdem 69b. — Acta anni 87 puto similiter concepta fuisse; deest

| 120         | Vota extraordinaria.                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80          | sacerdotes convenerunt ad vota nuncupanda ad cet.                                                                                                |
| 89a         | ex s(enatus) c(onsulto) pro cet. [fratres Arvales vota] nuncuparunt.                                                                             |
| 89 <b>b</b> | ob vota adsuscipienda c[x ed]icto co(n)s(ulum) et ex s(enatus) c(onsulto) pro cet. collegium fratrum Arvalium convenit.                          |
| 89 <i>c</i> | ad vota solvenda et nuncupanda pro cet. fratres Arvales conven[erunt et] cet voverunt.                                                           |
| [101]       | pro cet. [vota nuncupaverunt fratre]s Arvales in haec verba.                                                                                     |
| [105]       | ad vota suscipi[enda pro cet. fr]atres Arva[l]es convenerunt [et vota nuncupaverunt] praeeun[t]e illo [in ea verba quae infra s(cripta) s(unt).] |
| [214]       | fratres Arvales convenerunt ad [vota solvenda et nun-<br>cupanda, 1) quod cet. et immolavit ille] promag(ister).  1) cf. supra p. 117.           |

Quod Arvalium vota modo facta sunt ex permissu consulum, vel ex permissu consulis et ex consensu senatus, modo ex senatus consulto vel ex edicto consulum et ex senatus consulto, ita puto explicandum esse ut illa Arvales sua sponte instituerint eamque ob causam sine permissu consulum et senatus non potuerint convenire, haec autem senatus ipse et consules facienda praescripserint. Et haec quidem ad bellum Domitiani Dacicum pertinent (cf. p. 116), pro eiusque exitu publice vota concepta esse valde probabile est: illa autem ad ultima Tiberii tempora videntur spectare; nam minus recte Marinius ex eo, quod unus modo consul in actis anni 37b commemoratur, de anno 32 vel 18 cogitandum esse conclusit (p. 42): cf. ea quae ad hanc tabulam p. XXXIX exposui. Vota autem, ut supplicationes, a senatu decreta esse et scriptores et monumenta satis declarant.

gistrum pro cet.]

suscipien]da, quod cet.

[fratres Arvales] . . . . convenerunt per illum [ma-

fratres Arvales . . . . . . [convenerunt ad vota

231

241

Vota ab Arvalibus suscipiuntur et solvuntur numinibus his et victimae immolantur hae:

```
[34] lapide fracto desunt nomina deorum victimarumque commemoratio.

37a nec dii nec victimae nominantur.

[37b] obsecuritatem et salutem Ti. boves mares duo Iovi o(ptimo) m(aximo).

Caesaris:
```

[CLAVD. C] pro valetudine Neronis cf. carmen p. 122.

- [63] pro partu Poppaeae:
- [Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni] vacc[am, Minervae vaccam: reliqua perierunt.
- nefariorum consilia:
- [66ab] ob detecta [Iovi b(ovem) m(arem), Iunoni vacc(am), Minervae vacc(am), Majrti [taurum, Provi]dentiae [vacc(am) . . . . . .] eod[em d]ie s[a]cratissi[mi principis Genio taurum (?) . . . . . . va]cc(am), Hon[or]i vacc(am), Acterni[tati imperi vacc(am) cet 1)
  - 1) desumpsi ex actis 66a: in actis b, quae nd vota soluta rettuli, legitur sic: [Iovi b(ovem m(arem), Iunoni] vacc(am), Minervae va[ccam . . . . . . . Pro]videntiae vacc(am), M[arti taurum . . . . . . . . . .
- $66c^{5}$  propter . . . et valetudinem Neronis:
- fracto lapide deficit et deorum et victimarum mentio, nisi omissa erat, ut in actis 66d.
- 66d pro salute et omissa esse et deorum nomina et victimarum mentionem reditu eiusdem: ostendit spatium satis angustum.
- 69a pro salute et reditu Vitelli:
- Iov(i) b(ovem) m(arem), Iun(oni) vacc(am), Min(ervae) vacc(am), Saluti p(ublicae) p(opuli) R(omani) vacc(am), divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) vacc(am), divo Claudio b(ovem) m(arem). 1)
- 1) vota haec re vera pro Othone concepta ac postea Vitellio tributa esse antea exposui p. 115: ita videtur explicandum esse, quod etiamtum divis Augustis vota fiunt, cum postea cultus eorum desierit; cf. p. 104 et 107.
- [69b] pro salute et Iovi [b(ovem) m(arem)], Iun(oni) vacc(am), Min(ervae) [v]acc(am), Iov(i) victori, ') Salluti p(ublicae) p(oadventu eiusdem: puli) R(omani) vacc(am), Felicitati vacc(am), Gen(io) p(opuli) R(omani) taur(um); in foro August i Marti ul[tori] taur(um), Gen(io) ipsiu[s t]aurum. 1)
  - 1) quadratarii, ut videtur, errore intercidit victimae mentio.
  - 2) restitui deorum nomina, quae lapide fracto deficiunt, ex actis ad diem imperii principis eiusdem pertinentibus (cf. p. 72), quamquam de sinqulis non constat, ut ibi diximus.
- 80 ad restitutionem et dedicationem Capitolii:
- 89 pro salute et reditu et victoria Domitiani ad vota nuncupanda adsuscipienda:

nec dii nec victimae nominantur.

[87] pro salute et [Iovi o(ptimo) m(aximo)] b(ovem) m(arem). Iunoni regin[ae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eincolumitate minam)] . . . . (intercidit fortasse Salus publica). Domitiani:

89 pro salute et Iovi, Iunoni, Minervae, Marti, Saluti, Fortunae, Vicreditu Domitiani: toriae reduci, [Genio po]puli Romani (victimis non memoratis).

[101] pro salute et reditu et victoria Traiani:

cf. carmen p. 123.

[105] pro itu et reditu eiusdem:

in acta relatum erat carmen quod fracto lapide nunc deficit.

berna Nicomediae Caracallus ingressus sit:

[214] quod ad hi- lapide fracto exciderunt nomina, ut videtur, numinum Capitolinorum ac victimae iis immolatae: sequuntur haec: [b(ovem)] f(eminam) a(uratam), Saluti imp(eratoris) Antonini b(ovem) f(eminam) a(uratam), Fort(unae) duci b(ovem) [f.eminam) a(uratam), Lari v]iali ') t(aurum) a(uratum, Genio Antonini Aug(usti) t(aurum) a(uratum), Iun(oni) Iuliae [Aug(ustae) b(ovem) f(eminam) a(uratam)] . . . . . . .

1) sic restituit Marinius (p. 510): idem in iis quae praecedunt ducis exercitus, contra lapidem.

[231] pro salute, reditu, victoria (?) Alexandri: [241] pro matrimonio Gordiani:

fractis lapidibus deficit deorum et victimarum mentio.

#### 4. Carmen votorum.

Verba, quibus vota concipiuntur, supersunt in solis actis CLAUD. C et anni 101. Relata erant in anni quoque 105 acta, sed exceptis reliquiis nonnullis nominis Iovis optimi maximi fracto marmore tota ibi interciderunt. In actis ceteris ipsa verba carminis non enuntiantur. Concepta sunt carmina sic:

[CLAVD. C]

[Iu]ppiter optime maxime, te pr[ecamur quaesumusque, uti tlu Neronem Claudium suboslem Agrippinae Aug(ustae), imp(eratoris) Claudii Germ(anici) dlivini 1) principis parentisque [publici filium, princ(ipem) iuvent(utis), salvom incolum]enque (sic) conserves et in reliq[uom malae valetudinis primo q uoque tempore praestes ex pertem, quae si ita sunt eruntve, astu ea ita flacxsis, tum nos tibi boze aur ato vovemus esse futurum. Iu ppiter optime maxime, quae i[n verba tibi b(ove) a(urato) vovimus esse futurum, qluod hodie vozimus, 1) astu ea it[a facxsis, tum nos in eadem verba, q]uod conlegium fratrum Ar[valium hodie vovit, b(ove) a(urato) ti|ri (sic) Josemus esse furum (sic). — [Iu]no regina, quae in verba Iozi [optimo maximo b(ove)] a(urato) vovimus esse f|uturum, quod hodie 404imu[s, astu ea ita facxsis, tum nos in eadem verba c]onlegi fratrum Argalium no[mine b(ove) a(urata) tibi vovemus esse futurum. — Milnerva, quae in verba Iunon[i reginae b(ove) a(urata) vovimus esse (quae sequuntur, ut supra de Iunone). [Sa]lus publica populi Romani Q[uiritium, te quaesumus precam urque, uti tu Neronem Clau dium, subolem Agrippinae Aug(ustae) imp(eratoris) Claudii G|ermanici, divini principis [parentisque publici filium, princ(ipem iuvent(utis) slalvom incolumemque con-[serves et in reliquom malae v]aletudinis primo quoque stempore praestes expertem; quae si ita sunt elruntve, astu ea ita facxsis, tum [nos bove aurata tibi vovemus esse futurum].

1) nota Claudio datum titulum divini principis. Cognomen quod est divina domui Augustae tempore demum multo recentiore tribui solet eiusque exemplum antiquissimum olim dixi anno 170 exaratum esse (index ad Or. p. 57): sed paullo antiquiores tituli sunt Africani apud Renierium I. A. 1595—Henzen 5471, qui est anni 169, et qui eiusdem fere netatis est alter apud Guérin voyage dans la régence de Tunis 436, item titulus quidam urbanus (C. I. L. 6, 253 = Murat. 314, 3) qui cum Sergium Paullum consulem simpliciter sistat, ante annum 168 exaratum eum esse intellegitur, quo iterum fasces ille gessit: quapropter tribui Hadriano Augusto, cum Antoninus cognomine Pii carere non possit. His tamen exemplis ad saeculum alterum pertinentibus addendus est titulus C. I. L. 7, 11 = Or. 1338, quem ad saeculum primum pertinere litterarum formae manifesto ostendunt.

2) littera Claudiana A modo adhibetur, modo neglegitur.

Iuppiter o(ptime) m(axime), te precamur, quasesumus obtestam]urque, uti tu imp(eratorem) Caesarem Nervae filium Nerva (sic) Traianum Aug(ustum) Germ(anicum), prin[cipe]m parentemq(ue) nostrum. pont(ificem) max(imum) tribun(icia) potest(ate) p(atrem) p(atriae), quem nos sentimus [dicere, e|x is locis provincisq(ue), quas terras (sic) marique adierit, bene adque feliciter i[ncolumem red]ucem victoremq(ue) faci[a|s, earumq(ue) rerum ei, quas nunc agit actur[usve est, bonum eventum] des, adque in eo statu, quo nunc est, aut eo meliori eum conserv[es eumque reduce]m incolumem victoremq(ue) primo quoq(ue) tempore in urbem Romam sis[tas; ast tu ea ita facsi]s, tum tibi nomine coll(egi) fratrum Arvalium bove aurato vovimu[s esse futurum. Iu]no regina, quae in verba Iovi o(p-

101

timo) m(aximo) pro salute et reditu et visctoria imp(eratoris) Caesaris di|vi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug(usti) Germ(anici) pr[i]ncipis parentisq(ue) nostr[i, pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) p(atris) p(atriae) bovem (sic) aurato vovimus esse futurum, quod hodie vovimus, astu e|a| ita fa[csis, tunc tib]i in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bove aurat(a) vovimus esse futurum. Minerva cet. ut de Iunone. Iovis victor cet. ut de Iunone, nisi quod boy(e) aurato ei Salus rei pub(licae) p(opuli) R(omani) Quiritium cet. ut de Iunone, nisi quod p[ro sal(ute) et iltu et red(itu) et victor(ia) vovetur. Mars pater cet. ut de Iunone, nisi quod [pro] itu et red(itu) et victor(ia) vovetur posteaque tauro aurato in lapide legitur. Mars victor cet. ut de Iunone, nisi quod tauro aurato immolatur. Victoria cet. ut de Iunone. Fortuna redux cet. ut de Iunone. Vester mater cet. ut de Iunone. Neptune pater cet. ut de Iunone, nisi quod tauro aur(ato) immolatur. Hercules victor cet. ut de Iunone, nisi quod tauris (sic) aur(atis) immolatur. 1)

#### 1) vide emendandumne sit tauro aur(ato),

Pertinent vota ad profectionem Traiani ad bellum prius contra Dacos gerendum, marique eum iter fecisse et formulae carminis et invocatio Neptuni patris significant. Idem de expeditione altera ostendunt imagines in columna Traiani repraesentatae; cf. Fröhner colonne Traiane p. 123. — Vota ipso profectionis die suscepta esse probabile sane est: sed cf. ea quae de votis annuis annis 101 et 105 non solutis antea p. 97 conieci.

[105] [Iuppiter] o(ptime) m(axime): lapide fracto deficiunt cetera.

Fragmentum hoc ad profectionem Traiani ad secundam expeditionem Dacicam referendum esse antea exposui p. 117, de eoque credendum est idem, quod modo dixi de votis anni 101.

Vota extra ordinem ab Arvalibus nuncupata, ut ipsa, de quibus antea egimus p. 89 seqq., vota annua, Iovi optimo maximo potissimum facta sunt, cui magna accedunt numina Capitolina quae sunt Iuno regina et Minerva, porro Salus publica. Horum autem deorum invocatio videtur suffecisse, ubi pro salute vel valetudine principum vota suscipienda erant (cf. CLAUD. C. 87), cum vero pro itu imperatoris et reditu vel pro victoria vota fiebant, alia addebantur numina. Et acecsserunt quidem divus Augustus, diva Augusta, divus Claudius, cum pro salute et reditu Othonis vota conciperentur; pro adventu autem

Vitellii cum immolaretur, omissis divis gentis Iuliae et Claudiae (p. 121; cf. 104, 107) addita sunt vota Iovi victori, Marti ultori, Genio Caesaris, porro Felicitati, ut videtur, et Genio populi Romani. Similiter cum pro bello Domitiani Dacico vota fierent, praeter numina Capitolina et Salutem invocati sunt Mars, Fortuna, Victoria redux, Genius populi Romani, numina scilicet ea, quorum auxilio ad bellum feliciter gerendum maxime opus erat.

Item cum ad priorem expeditionem Dacicam Traianus proficisceretur et mari iter facturus esset, ut deus quoque maris potens invocaretur necesse erat. Tum enim vota concepta sunt numinibus Capitolinis, Saluti rei publicae populi Romani, Marti patri. Accesserunt autem Iovi patri optimo maximo Iovis victor; Marti patri, fundatori scilicet gentis Romanae, Mars victor bellorum potens; praeter Victoriam deinde Fortunamque reducem invocantur etiam Vesta mater summa urbis domusque custos et dea tutelaris, Neptunus pater maris dominus; denique Hercules victor, qui triumphalis vocatur atque per triumphos vestitur habitu triumphali (Plin. n. h. 34, 33). De decima temporibus antiquis ei consecrata de eiusque cultu posteriore etiam imperii aetate servato cf. nunc Mommsen C. I. L. 1 p. 149. Ceterum conferenda sunt ea quae de sacrificiis ob victoriam Germanicam Antonini Severi f. in acta a. 213 relata sunt (p. 81. 86). Ibi enim immolatur numinibus iisdem nisi quod pro Marte victore, Hercule et Neptuno Lares duo militares ac Genius principis invocantur, item pro Vesta matre Iuno Iuliae Augustae matris Augusti. Numina igitur sunt duodena, seni dii deacque senae, quibus belli causa sacrum fit, ut recte notavit Mommsenus (Grenzboten 1870 1 p. 174). -Restant vota anno 66 nuncupata et soluta ob detecta nefariorum consilia: nam vix videtur aliter explicari posse iterata rei eiusdem commemoratio nisi ut primo detecta necdum oppressa coniuratione concepta dicamus esse vota, quae postea reddita sunt. Et haec quidem vota praeter numina magna Capitolina aliaque nonnulla, quorum mentio fracto lapide intercidit, ad Martem pertinent et Providentiam, item ad Honorem, Aeternitatem imperii, Genium denique, ut videtur, principis. De Aeternitate imperii cf. quae ad vota adnotavi pro Domitiano Augusto a. d. XI kalendas Februarias nuncupata p. 111; Providentiae immolatum est anno 59, cum pro salute Neronis Caesaris supplicationes fierent (p. 84), item anno 69 ob adoptionem Ser. Sulpicii Galbae Caesaris (p. 86): ara autem Providentiae Augustae memoratur anno 38 (p. 75) incertoque quodam anno imperatoris Claudii; Providentiae denique deorum pro salute Commodi immolatur a. 183 (cf. acta horum annorum et p. 112). In nummis saepe occurrit Providentia et simpliciter dicta et Augusta deorumque: cf. Eckhel 8 index inscriptionum p. 549, et de ipsa dea Marini p. 80 et Preller R. Myth. p. 630 ed. 1. — De Honore cf. idem l. c. p. 613.

Victimae immolantur singulae numinibus singulis, excepto anno 37, quo ob securitatem et salutem Ti. Caesaris boves mares duo Iovi sacrificantur. Item Herculi victori ob profectionem Traiani ad priorem expeditionem Dacicam tauris dicitur immolatum esse: sed cum ceteris diis omnibus singulis victimis sacrum factum sit, videtur errore quadratarii pluralis pro singulari numero positus esse.

### 5. Praesentes.

Qui adfuerunt, nisi nomina eorum fractis lapidibus interciderunt, in fine actorum adnotantur praescriptis verbis his:

[CLAVD. C.] 66 69 ) 80 86 [87] 89 (IIII ) in collegio adfuerunt. k. Febr.)

[89 (pr. idus Ian.) non constat, utrum scriptum fuerit in collegio adet VI k. Febr.)] fuerunt, an interfuerunt.

101 adfuerunt in collegio.

 $\begin{array}{c} [34\ 37\ 63\ 90\ 105 \\ 214\ 231\ 241] \end{array} \right\} \ \textit{lapide fracto deficit.}$ 

# C. PIACULA.

# I. PIACULA ANNUA LUCI COINQUIENDI.

Piacula ob lucum coinquiendum die altero sacri deae Diae facti in ipso luco fiebant: de quibus vide ea quae de illo die supra exposuimus p. 22.

# II. PIACULA OB FERRI INLATIONEM ET ELATIONEM FACTA.

Acta fratrum Arvalium inde ab actate Caesaris Augusti vidimus (p. II) palam esse proposita, id quod ita ficri solebat ut acta magisteri consummati primis mensibus anni proximi sequentis in luco in marmore exararentur. Ob eam rem cum instrumenta ferrea in lucum inferre opus esset, nec ex ritu vetusto liceret ferro ibi uti, piaculum luci expiandi causa faciendum erat et cum inferretur ferrum et cum rursus efferretur. Id quamquam re vera anno insequenti fiebat, adnotabatur tamen ad finem actorum eius anni ad quem ipsa acta spectabant. Piaculorum autem illorum, etsi quin aetate iam Caesaris Augusti facta sint dubium non est, in actis Arvalium mentio superest nulla ante annum 80, in cuius actis piacula signata sunt mense Maio anni 81 facta. Inscribi autem coepta esse eiusmodi piacula post annum demum 59, huius anni acta ostendunt, quae licet fere plena exhibeant documenta ad annum 59 pertinentia, piacula ob ferrum inferendum et efferendum facta non commemorant. Unde constat inter annos 59 et 80 in acta referri ea coepta esse.

Fiebant eodem plane modo piacula ob ferri inlationem et elationem.

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nusquam omittuntur et semper primum locum obtinent: exceptionem faciunt sola acta anni 225, quibus coniunguntur quodam modo piacula ob inlationem et elationem facta, et anni 214, quibus annus et dies videntur omissi esse.

| [91]  | [M'. Acilio Glabrione, M. Ul]pio Traiano co(n)s(u- libus) III k(alendas) Maias.                                              |                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | autem illa aetate gessisse possint, n                                                                                        | spatii isdem co(n)8(ulibus) receperim: cum consules vix ultra quartum mensem fasces ec duobus diebus acta integra videantur inum explere non sum conatus.             |
| [92]  | Q. Volusio Saturnino, L. Venu[leio Aproniano co(n)s(ulibus)] VII k(a-lendas) Maias.                                          | [isdem co(n)s(ulibus ]                                                                                                                                                |
| [119] | [imp(eratore) Caesare Trai-<br>ano Hadri]ano Aug(usto)<br>III, A. Platorio Nepote<br>co(n)s(ulibus) [k(a-<br>lendas) Maias]. |                                                                                                                                                                       |
| 121   | M. [ F]austo, Q. Pomponio Marcello co(n)-s(ulibus)VII id(us)Apriles.                                                         | T. Pomponio An[ti]stiano, L. Pomponio Silvano co(n)s(ulibus) V   Maias].                                                                                              |
| [126] | ¹) consules ordinarii<br>bibulus, qui cum                                                                                    | eisdem co(n)s(ulibus) 1) fuerunt M. Annius Verus III, Eggius Amignoremus utrum per duos, an per quattuor eserint, nomina consulum restituere non                      |
| [130] | <b>-</b>                                                                                                                     | [ Ca]ssio Agri[ppa?]                                                                                                                                                  |
|       | vio Apr]o co(n)s(ulibus) VIIII k(alendas) M[artias].                                                                         | Quarti [ c]o(n)s(u-libus) XIIII k(alendas) [Apriles].                                                                                                                 |
| 156   |                                                                                                                              | isdem co(n)s(ulibus) non(is) Mar-<br>t(iis). 1)                                                                                                                       |
|       | drato, Straboni Aemiliano co(n)s(ulibus) pridie idus Mart(ias).                                                              | (116). j                                                                                                                                                              |
|       | 1) in indicandis dieb<br>ferrum nonis Mar<br>nonis Aprilibus el                                                              | us erratum esse constat: fortasse inlatum<br>tiis pridie idus easdem elatum est, cum si<br>lationem tribuerimus, nimis magnum proce-<br>nter inlationem et elationem. |
| [MARC | . F] lapide fracto deficiunt                                                                                                 | ilem.                                                                                                                                                                 |
|       | consulum nomina                                                                                                              | V non(as) Mai(as).                                                                                                                                                    |
| [104] | [Ap]ril.                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                               |
| [184] |                                                                                                                              | C. Octavio Vindice ') XV k(alendas) Iun(ias).                                                                                                                         |
|       | Cn. Papirio Aeliano [co(n)-s(ulibus) Maias].                                                                                 | uas) luntias).                                                                                                                                                        |
|       | 1) nota unum consule                                                                                                         | m nominatum fortasse propterea, quod solus<br>enque collegae iam antea relatum erat: cf.                                                                              |
| [214] | •                                                                                                                            | dies, nec scripti videntur in actis                                                                                                                                   |
|       | fuisse.                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                     |
|       | D A/VP                                                                                                                       | T.                                                                                                                                                                    |

| [219] | [imp(eratore) Antonino Augusto) II et S]acerdote II co(n)s(ulibus                                  | [isdem co(n)s(ulibus)]                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 221   | Grato et Seleuco co(n)s(ulibus) VII id(us) Maias.                                                  | isdem co(n)s(ulibus) (dies omissus).              |
| [222] | [imp(eratore) Caes(are) M. Aur(elio) Antonino Au- g(usto) IIII, M. Aur(elio) Severo Alexandro Cae- | [isdem co(n)s(ulibus)] VII kal(endas)<br>Mai(as). |

sar]e Aug(usto) co(n)s(ulibus) XVI kal(endas) Mai(as). 225 Fusco II et Dextro co(n)-

(omissa consulum nomina) III non(as) Mai(as).

s(ulibus) XIIII k(alendas) Maias.

Collatis actorum partibus supra propositis acta plerumque mense Aprili incisa esse apparet: differunt anni 81 183 221, quibus Maio, 156, quo Martio, 130, quo Februario et Martio exarata sunt.

#### 2. Locus.

Locus, cum piaculum semper in luco deae Diae fieret nec de ea re dubitari posset, non ubique adscribebatur; deficit enim in actis annorum 156 183 214. Ubi autem adnotatur, ponitur fere semper post notam diei, raro post verba quae sunt piaculum factum. Pro verbis in luco deae Diae semel videtur scriptum fuisse a]d d[eae Diae]: aliter enim nego expleri posse litteras dd quae solae supersunt in actis piaculi ob efferendum ferrum anno 88 facti. Ceterum exceptis actis anni 88 de loco plane inter se consentiunt acta piaculorum quae singulis annis ob inlationem et elationem ferri fiebant, nisi quod in actis elationis interdum omittitur locus, cum in actis inlationis notetur (221 225).

1 piacula ob inlationem facta.

2 piacula ob elationem facta.

81 [118] 121 [126 130] 225 in luco deae Diae piaculum factum. similiter, nisi quod omittitur locus a. 225.

[88] piaculum fa[ctum in luco [piaculum factum a]d d[eae Diae].

deae Diae]. 1)

1) locus non videtur esse omissus, cum hiatus satis amplus aliter vix possit expleri.

piaculum factum mag(isteri) omissus est locus.
illius in luco deae Diae.

156 184 214 omissus est locus.

[91 92 219 222] deficiunt nonnullu actorum verba, sed hiatus videntur postulare loci mentionem.

## 3. Ratio piaculorum.

a. quam ob causam piacula facta sint.

81

- ob ferrum inlatum in aedem (de aede elatum) scripturae caussa. 1)
- 1) verba scripturae caussa deficiunt in actis elationis.

[88]

- ob ferrum in[latum scripturae et scalpturae consummato magi]sterio illius. 1)
- ex actis elationis tam exiguae reliquiae supersunt, ut qua ratione fuerint concepta non satis perspiciatur.

[91]

- [ob ferrum in]latum ut acta insculperentur magisteri illius. 1)
- 1) in actis elationis scriptum est: ob ferrum elatum omissis iis quae seguuntur.

[92 119 121 126 130| 156

- ob ferrum inlatum (elatum) scripturae et ') scalpturae magisteri consummati illius. ')
- 1) verba et scripturae omissa sunt in actis inlationis anni 156. 2) in singulis versibus cum quinquagenae fere litterae exaratae sint, nec possint defuisse verba scalpturae et scripturae propter similitudinem actorum quae ad elationem pertinent, in restituendis actis ad inlationem spectantibus propter angustiam spatii verbum consummati omittendum est 92. — In actis elationis nomen magistri videtur omissum fuiese: fortasse scriptum ibi erat stupra) s(cripti) 126. — Magisterio (sic) illius consummati 156 inlat. - Acta anni 92 ad elationem ferri pertinentia sic fere concepta sunt: piaculum factum per illum [ob ferrum . . . . . . . ] tum et elatum scalpturae et [scripturae magisteri consummati fratrum Ar]valium. Marinius explevit sic: piaculum cet. [ob ferrum de aede educ]tum et elatum scalpturae et [scripturae marmoris et operis perfecti per publicos fratrum Ar]valium cet. item in actis piaculi ob inlationem facti post verbum inlatum inseruntur verba in aedem. Neque tamen unquam Domitiano imperante in aede acta dicuntur insculpta cases nec respondet litterarum numerus, formulae autem a Marinio adhibitae aevi recentioris sunt: cf. a. 221 225. Iam vero cum notatus non sit dies qua ferrum elatum sit, eodem die videtur elatum esse quo inlatum erat. Uno autem die cum acta nequeant incisa esse, ferrum nescio an credi possit ruptum eamque ob causam statim elatum esse. Nimis tamen incerta omnia quam quae in restituendo monumento proponi potuerint. Verbum [Ar]valium in fine servatum publicorum mentionem videtur postulare; sed obstat quod sic calator loco priore commemoratur.

[MARC. F 184]

- ob ferri inlationem ') (elationem) ') scripturae et scalpturae magisteri peracti. ')
- 1) inlatum 184.
- 2 elationi 184.
- s) ex actis MARC. F pauca quidem supersunt, sed quae cum actis a. 184 maxime conveniant. Nomen magistri omissum esse ostendunt non solum acta MARC. F, sed etiam angustia hintus in actis a. 184.

[214]

ferri inferendi (efferendi). 1)

1) acta inlationis valde mutila ex elationis actis restituuntur.

[219]221 [ALEX.D] mag(isteri) 1) illius . . . . ob ferri inlatione (sic. elationem) scripturae et scalpturae marmoris. 1)

Dedi acta a. 221.

1) sc. piaculum: verba magisteri secundi in actis elationis desunt.
2) operis perfecti pro marmoris act. elat. — Fragmentum exiguum, quod propter similitudinem litterarum temporibus Alexandri tribui, easdem videtur exhibuisse formulas: item similia sunt ea quae ex actis a. 219 supersunt.

[222]

[ferru]m inferendi scripturae et sca[l]ptur[ae mar]-m(oris). 1)

[ferrum efferendi scripturae et scalpturae] magisteri peracti. 1)

 in actis inlationis mentio magistri anni, cuius acta incidenda sunt, coniuncta erat cum verbis piaculum factum: deficiebat in actis elationis.

225

mag(isteri) illius 1) ob ferri inlationem (elationem)
scriptur(ae) et sculptur(ae) marmor(is) causa. 2)

1) sc. piaculum: verba magisteri illius om. acta elationis.

2) operis perfecti pro marmoris act. elat.

Ferro uti in sacris non licebat. Legimus apud Macrobium (5, 19, 11): omnino ad rem divinam pleraque aenea adhiberi solita multa indicio sunt, et paullo post (l. c. 13) verba Carminii haec: prius itaque et Tuscos aeneo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos, in Tageticis eorum sacris invenio et in Sabinis ex aere cultros quibus sacerdotes tonderentur. Item Servius (ad Aen. 1, 448): flamen Dialis aereis cultris tondebatur, deque flaminica Diali Ovidius (fast. 6, 230): non unques ferro subsecuisse licet; cf. Ioh. Lyd. de mens. 1, 31. Scribunt porro de ponte sublicio Dionys. Halic. 3, 45: καὶ τὴν ξυλίτην γεφύραν, ἢν ἄνευ χαλκοῦ καὶ σιδήρου δεδέσθαι θέμις ὑπ' αὐτιῦν διακρατουμένην τῶν ξύλων, ἐκεῖνος (sc. Αγκος Μάρκιος) επιθείναι τω Τεβέρει λέγεται, ην άχρι του παρόντος φυλάττουσιν ίερον είναι νομίζοντες: et Plinius (n. h. 36, 100): Cyzici et buleuterium vocant aedificium amplum sine ferreo clavo, ita disposita contignations ut eximantur trabes sine fulturis ac reponantur, quod item Romae in ponte sublicio religiosum est. In lege porro de aede Iovis Liberi Furfonensi (C. I. L. 1, 603) id ipsum cavetur ut in reficienda ea ferro uti fas sit. Ritu igitur vetusto cautum erat ne ad sacra ferrum adhiberetur, eamque ob causam piaculum erat Arvalibus, quoties in lucum aedemve ferrum inlatum erat. Cf. Mommsen ad C. I. L. l. c. et M. de Rossi Ann. inst. arch. 1867 p. 35. — Inferebatur autem ferrum scripturae et scalpturae causa, sive ut acta insculperentur magisteri cuiusdam (cf. 91). Quae antea vidimus in parietibus externis aedis deae Diae exarata esse (cf. Exordium §. 28 p. XXV), donec spatium recipiendis iis sufficeret: id quod confirmatur verbis actorum anni 81, quibus in aedem ferrum inlatum esse dicitur.

b. a quo piacula facta sint.

per calatorem et publicos eius sacerdoti. 1)
1) sc. fratrum Arvalium.

| [88 91 214]                    | per calatorem et publicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [92]                           | per calatorem. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | 1) in actis tamen elationis publicorum quoque mentionem factam esse spatium indicat.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [119 130] 156<br>[MARC. F 184] | per illum calatorem 1) eius 1) et publicos fratrum Arvalium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [                              | <ol> <li>nomen calatoris ante mentionem officii ponitur 130 156 184,<br/>post eam 121; non constat quo loco positum fuerit, quamquam<br/>nomen videtur requirere hiatus satis amplus, 119.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
|                                | <ol> <li>sc. magistri; omittitur MARC. F et 184, ubi errore legitur in<br/>actis inlationis per illo kalatore.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121                            | per publicos et calatorem eius illum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [219]                          | [per illum] tab(ularium) rat(ionis) k(astrensis) [et per publ(icos) fratr(um) Arv(alium)]. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | 1) similiter legitur in actis elationis: [per illo] tab(ulario) rationis: s(upra) s(criptae) et [p]er [illos publicos] fr(atrum) Arv(alium). — Marinius (p. 659) intellegendos esse putat tab(ularium) rat(ionalem) vel a rationibus Arvalium eorumque k[alatorem], quamquam verae siglorum significationis minime ignarus. Huic opinioni obstat quod in actis elationis legitur. |
| 221 [ALEX. D]                  | per illum ') c(larissimum) v(irum) fratrem Arval(em) et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | public(os) et a sacris. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | 1) sc. magistrum anni cuius acta inciduntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | 2) in actis elationis scriptum est sic: per eos quos supra, et<br>per Primum Cornelianum comm(entariensem) et public(os)<br>fratr(um) Arval(ium). — Fragmentum quod citavi aetatis<br>Alexandri paucissimas quidem litteras exhibet, tamen de simi-<br>litudine cum actis a. 221 constat.                                                                                         |
| [222]                          | per illum 1) [et per illum] Aug(usti) lib(ertum). 1) sc. magistrum anni cuius acta inciduntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 225 inlat.                     | immol(ante) ipso mag(istro) ministranti-<br>bus public(is) et pr[a]e[s]entibus a sacr(is) d(omini)<br>n(ostri) Aug(usti).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| elat.                          | item immolavit per illum calat(orem) et per public(os) fratr(um) Arvalium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [126]                          | angustiae spatii videntur indicare omissam fuisse men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fiebant piacula plerumque per calatorem sacerdotis eius, qui anno praecedenti magister fuerat huiusque, ut videtur, nomine, ita ut ageret vice sacerdotis, unde in actis a. 225 hic per calatorem dicitur immolasse, licet non appareat, utrum ipse adfuerit, an absens piaculum faciendum curaverit. Interdum ipse sacerdos praesens immolavit, ut Flavius Archelaus ob ferri inlationem magisteri, quo functus erat anno 220, anno 221 piaculum fecit: item Aelius, ut videtur, Secundinus ob magisterium alterum anno 221 gestum anno 222 sacrum fecit. Anno autem 225 magister qui dicitur immolasse ob piaculum inlationis ferri magisteri L. Porci Prisci, ipse videtur fuisse Porcius, quod in actis elationis immolasse dicitur per calatorem Porcium Philologum. Calatores

tionem eorum, per quos piaculum factum est.

enim cum liberti essent fratrum Arvalium, Porcius calator necessario poscit Porcium magistrum. Calator autem cum ageret vice sacerdotis, non aderat caerimoniae, cum hic ipse sacra faciebat. Eamque ob causam qui in actis anni 222 commemoratur Augusti libertus, non potest fuisse calator, cum piaculum fecerit ipse Aelius Secundinus magister qui fuerat. Quod anno 219 tabularius rationis castrensis piaculum fecit, quo modo explicandum sit, minus liquet. Anno 218 cum incertum sit quis magister Arvalium fuerit, hominem non privatum magisterio functum esse quodammodo indicare videtur, quod primo Ambarvalium die Arvales in Palatio in divorum convenerunt, cum in domum magistri plerumque convenire solerent. Iam vero cum anno 218 Elagabalus certe magister non fuerit, quippe qui eo demum anno inter Arvales cooptatus sit, cogitari potest de Macrino, quamquam sane probabile non est post caedem eius magisterium per sex menses vacuum relictum esse. Nibilominus id videtur admittendum esse et aut statuendum deficiente iam caeso Macrino calatore eius tabularium pro calatore acta incidenda curasse, aut tabularium illum simul calatoris munere functum esse. — Praeter calatores et quem eorum loco vidimus fuisse tabularium publici commemorantur, eosque calatori in sacris praesto fuisse ostendit quod in actis anni 225 ministrantibus iis immolasse magister dicitur. Cum autem in sacrificando non agerent nisi partes secundas, mentio eorum nonnunquam in actis omissa est (cf. 92 et 222). Cum vero ipse magister, cuius acta incidebantur, piaculum faciebat, praeter publicos commemorantur etiam homines quidam a sacris (221) vel a sacris domini nostri, qui nec immolarunt nec ministrarunt, sed praesentes dicuntur fuisse (225). Quos recte distinxit Marinius a sacerdotibus qui dicuntur imperatoris Augusti (Arv. p. 579; cf. supra p. 16 seq.), ministros eos vel aedituos fuisse affirmans, quamquam quam ob causam Arvalium sacris intersuerint parum liquet. Id tantum constat sacerdotibus, cum piaculum ipsi faciebant, plures quam calatoribus ministros adfuisse ac maiore cum apparatu caerimonias celebratas esse. Nec iniuria Marinius (p. 209) aetate antiquiore calatores, posteriore ipsos Arvales piaculum fecisse posuit: quamquam nec ante annum 221 ullum novimus exemplum piaculi per magistrum facti, et etiam tunc interdum certe sacerdotes per calatorem immolasse acta elationis anni 225 ostendunt. - Semel denique mentio fit commentariensis, qui praeter publicos et a sacris adfuit, cum ob elationem ferri anno 221 frater Arvalis-piaculum faceret. Iam cum consentaneum sit, qui acta Arvalium in commentarios rettulisset, eundem incidenda ea curasse, hunc probabile est semper piaculo elationis adfuisse, nomen autem in actis omissum esse, quia in ipso piaculo faciendo partes ageret nullas, ut solum calatorem vidimus memoratum nonuunquam esse, quamquam publici semper ei adfuerunt. De calatore et publicis cf. Exordium p. VII seq.

# c. quo modo facta sint piacula.

| 81            | piaculum factum per illos ob ferrum cet. porcam et agnam opimam.                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [88 91 92]    | piaculum factum per illos cet. omissa victimarum indicatione.                                                                                                                                                                       |
|               | piaculum factum ob ferrum cet. porcis et agnis, ') struibus fertisque per illos.  1) porca et agna opima 125, ubi haec verba proxime post verba piaculum factum posita sunt; porca et agna 156 184; item, ut videtur, MARC. F.      |
| [214]         | piaculum factum ferri cet. [agna]m 1) et porcil(iam) per illos.  1) collatis actis actatis fere ciusdem verbum opimam non addidi.                                                                                                   |
| [219]         | lapide fracto intercidit mentio victimarum.                                                                                                                                                                                         |
| 221 [ALEX. D] | piaculum factum mag(isteri) illius ob ferri cet. per illos porcam piacularem, struibus, fertis et agnam, quorum (sic) extae redditae sunt.                                                                                          |
| 222           | piac[ulum factum ferru]m inferendi [cet. per illum] struib(us) e[t] fert(is), porciliam alb[am et agnam]. 1)  1) fortasse additum erat: quarum extas redditas sunt. — In netis elationis: piaculum factum cet. ea omnia quae [supra |
| 225 inlat.    | fac]ta sunt.  p(iaculum) f(actum) cet. immol(ante) ipso mag(istro)  porcam et agnam, struib(us) e[t] fertis, et extas  reddid[it] ad aram, ministrantibus illis.                                                                    |
| elat.         | item immolavit ob ferri clationem cet. per illum et illos.                                                                                                                                                                          |

# III. PIACULA OB CAUSAS SINGULARES EXTRA ORDINEM FACTA.

#### a. PIACULA MINORA.

Piacula extra ordinem ab Arvalibus facta pertinent fere omnia ad lucum eorum, in quo sive arbor sive ramus vetustate tempestateve deciderat, piaculum erat sacrificiis expiandum. In eaque re ita versatos esse Arvales ut magister quidem ad fratres referret, hi censereut quid faciendum esset, acta ostendunt anni 14, in quibus scriptum est sic:

[isdem consulibus (deficient dies et locus) . . . . quod [Cn. Corneliu]s Cn. f. Lentulus augur mag(ister) in locum . . . . . . [factus, ad] fratres Arvales rettulit arborem [in luco d]e[ae] Diae vetustate cecidisse, q'uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): [cum arbo]r vetustate in luco deae Diae cecidisset, ut [in luc]o ad sacrificium consumeretur, neve quid [ligni] exportaretur.') [adfuerunt fratres illi.]

1) Marinius explevit sic: ut [illa expiaretur porca et agna opima] . . . . o ad sacrificium consumeretur, neve quid [e luco] exportaretur, nulla ratione habita spatii, quod tot litteras minime capit.

Piaculi hic mentio non fit, nec fortasse eo opus fuit, cum in ipso luco ad sacrificium lignum consumendum esset; nam hoc loco excepto nunquam commemoratur arbor collapsa, quae sacrificiis non sit expiata. Quapropter mentionem piaculi in alterum quoque inserui decretum de arboribus caedendis anno 105 ab Arvalibus factum, quod ita fere videtur conceptum fuisse:

isdem c[o(n)s(ulibus) (die aliquo post diem VII idus Ianuarias ante kalendas Iunias)] in aedem Conco[r-diae fratres Arvales convenerunt] ibique referen[te M. Valerio Trebicio Deciano mag(istro) ad] colle-

gas de arbor[ibus lauribus in luco deae Diae quod] a tempestatibus per[ustae essent, placuit piaculo fac]to caedi. adfuerunt in collegio illi.

De ipso piaculo facto ef. infra. — Acta autem piaculorum, quae ob arbores quae deciderant ramosve delapsos fiunt, concipiuntur sic:

## 1. Annus et dies.

| Annus raro loco positi sunt. | omittitur, dies nunquam nisi lapide fracto, primoque semper<br>Commemorantur autem piacula annis his:                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                           | a(nte) d(iem) XIIII k(alendas) Maias. 1)                                                                                                                                                                       |
|                              | (post diem IIII idus Octobres ante diem XVI kalendas Decembres: nota enim diei excidit.)                                                                                                                       |
|                              | 1) consulatus in hac tabula non repetitur, sed semel ponitur ubi primum commemoratur.                                                                                                                          |
| [58 66]                      | videtur notatum esse piaculum, sed deficit dies.                                                                                                                                                               |
| [72]                         | <ul><li>imp(eratore) Cae[sa]re Ves[pasiano Aug(usto) I]III,</li><li>Tito Caesare imp(eratore) II co(n)s(ulibus) []</li><li>Maias.</li></ul>                                                                    |
| 81                           | <ul> <li>L. Flavio Silva Nonio Basso, Asinio Pollione Verrucoso co(n)s(ulibus) XVIII k(alendas) Februarias).</li> <li>M. Roscio Coelio, C. Iulio Iuvenale co(n)s(ulibus) IIII k(alendas) Apr(iles).</li> </ul> |
| 87                           | Prisco co(n)s(ulibus) IIII idus Sep-<br>t(embres) mag(isterio) C. Iuli [Sila]ni.                                                                                                                               |
| [89]                         | [isdem c]o(n)s(ulibus) pr(idie) idus April(es).                                                                                                                                                                |
| [90]                         | [isdem (?) co(n)s(ulibus)] VIIII k(alendas) Maias magisterio P. Sallusti Blaesi II.                                                                                                                            |
| [91]                         | Q. Valerio Vegeto, P. Met[ilio Secundo (?) co(n)s(ulibus) non(is) Nov(embribus) magisterio II L. Verati Quadrati.                                                                                              |
| [101]                        | Q. Servaeo Innocente, M. Maecio Celere co(n)s(ulibus)<br>VI k(alendas) Mai(as).                                                                                                                                |
|                              | iterum eodem anno piaculum factum ob arborem quae deciderat, sed deficiunt consulatus ac diei notae.                                                                                                           |
| [105]                        | isdem co(n)s(ulibus) k(alendis)                                                                                                                                                                                |
| 118                          | isd(em) co(n)s(ulibus) pr(idie) non(as) Mart(ias).                                                                                                                                                             |
| 155                          | [isdem] co(n)s(ulibus) III k(alendas) Iun(ias).                                                                                                                                                                |

## 2. Locus.

|                                          | ter enuntiatur verbis quae sunt in luco deae Diae, non positis: nam concepta sunt acta sic, ut verba                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 .[66]                                 | in luco deae Diae addantur ad verba ramum delapsum<br>arboremve quae ceciderat, locumque indicent, quo<br>acciderit id, propter quod factum sit piaculum; |
| [72]                                     | inserta sint post verba piaculum factum;                                                                                                                  |
| 81 (bis) 87 [89 90<br>101] 105 [118 155] | ab initio statim post notas anni et diei collocentur;                                                                                                     |
| [91]                                     | post indicationem eorum per quos factum sit piaculum                                                                                                      |

# 3. Ratio piaculorum.

|       | a. quam ob causam facta sint piacula.                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [38]  | ob ramum vetus[tate delaps]um.                                              |
| [66]  | [o]b arborem quae ceci derat.]                                              |
| [72]  | ob arborem qua[e a] tempestate de[ciderat].                                 |
| 81    | quod arbor a vetustate decidit, expiandum.                                  |
|       | iterum: ob arbores, quae a tempestate nivis deciderant, expiandas.          |
| 87    | quod ramus ex arbore ilicina ob [v]ctustatem deciderit.                     |
| [89]  | ob a[rbor]em expiata (sic) cui prae(?)                                      |
| 90    | expiatam arborem ob vetustatem quod decidit.                                |
| [91]  | expiata arbor quod vetustat[e decidit].                                     |
| 101   | arbores expiatae, quod vetustate vel vi maiori deci-<br>derant.             |
|       | iterum: quod arbor vetusta[te deciderat].                                   |
| [105] | [ob arbores lau]rus caedendas, quod tempestatibus perusta[e erant].         |
| [118] | ob arb[orum caeden]darum causa, quae tempestate vel vi maiori decide[rant]. |
| [155] | ob arborem expiandam quae ve[tustate deciderat].                            |

Fiebant igitur piacula, cum arbores vel rami decidissent sive ob vetustatem sive tempestatibus sive vi maiore. Vis autem maior quo modo intellegenda sit, cum dubium sit, mihi probabile est fulminis ictum significari: nam et una cum tempestate commemoratur (118), nec de hominum iniuriis in luco sacro cogitari potest. At ubi arbores dicuntur perustae esse tempestatibus,

fulmina non puto intellegenda esse, sed verbum perurendi ita usitatum, ut hodieque Itali verbo utuntur quod est bruciare, quod aeque de calore, frigore, ventis adhibent. Ac de frigore quidem cf. Cato R. R. 161 qui de asparago sic praescribit: substramentis per hiemem operito ne peruratur. Cum autem re vera fulmine tactae arserant arbores, maioribus piaculis videtur opus fuisse: cf. infra p. 142. — Anno 81 nota arbores exeunte etiam mense Martio tempestate nivis decidisse.

## b. a quo facta sint piacula.

38 ille promagister.

[iterum] ille [promagiste]r collegii fratrum Arva[lium nomine].

72 87 [89] per calatorem et publicos. 1)
1) per publicos [et callatorem 89.

81 bis [101] per calatorem et publicos eius sacerdoti. 1)

1) publicos eorum 101.

91 per calatorem et publicos et aedituom.

[66 90 101 iterum] fracto marmore intercidit mentio eorum per quos piacula facta sint.

per illum [mag(istrum)] ministrantibus public[is].

per illum mag(istrum) 1) et publicos fratrum Arva[lium].

1) [pro]magist(rum) 155

Quod antea piacula exposuimus ferri inferendi et efferendi ab'ipso interdum magistro provemagistro facta esse, huius vero vice et nomine egisse calatorem, id confirmatur conlatis actis supra propositis. Praeter calatorem et publicos semel nota commemoratum esse aedituum, acdis puta deae Diae.

## c. quo modo facta sint piacula.

[38 bis] ille promagister . . . . sacrificium piaculare fecit ramumqu[e exportari iu]ssit.

[75] [sa]crific[ium piaculare factum] cet.

87 piaculum factum per illos.

[66] 81 bis [90 91] piaculum factum per illos . . . . porcam et agnam opimam. 1)

1) omittitur verbum opimam 90 91. In fine actorum indicantur victimae 66 81 bis, praecedunt indicationem causae piaculi 90 91.

[101 bis] 105 118 piaculum factum quod cet. porcis et agnis, struibus fertisque per illos.

140

Piacula.

[155] [piaculum fact]um ob cet. [porca]m et agnam, struibus ferctisq(ue) per illos.

72 89 deficit victimarum mentio.

Piaculum item extra ordinem factum signatum est in actis anni 69 sic:

[..... in luco deae Diae p]iaculum factum per calato[rem et publicos coll(egi) fratr(um) Arval(ium) ob .....] m faction(is) venet(ae) ') porcam et a[gnam opimam].

1) potest etiam scriptum fuisse a faction(e) venet(a).

Respondent igitur tam victimae quam ministri sacrorum iis qui in actis commemorantur piaculorum de quibus antea egimus. Videtur antem hoc loco indicatum esse piaculum factum ob errorem quendam a factione veneta commissum fortasse in ludis in luco altero sacri die celebratis. — Denique piaculum indicatum est in actis a. 58, ubi scriptum est sic:

isdem co(n)s(ulibus) x [..... in l]uco deae Diae [piaculum factum por]cam [et agnam opimam ... .... c]ausam.

#### b. PIACULA MAIORA.

Praeter piacula, quae ob arbores vetustate tempestateve lapsas aliasque propter causas minores omnibus fere annis fiebant, piacula nonnulla maiora in acta relata sunt, ea scilicet, quorum causa nec paucis victimis struibusque et fertis, nec, ut in illis videtur factum esse, soli deae Diae immolatum est, sed victimis plurimis numinibusque, ut videtur, omnibus, quae in luco Arvalium colerentur. Unde haec quidem a minoribus piaculis bene distinguenda sunt de iisque separatim disputandum. Concepta autem acta sunt sic, ut primo loco indicentur annus et dies, deinde locus, quo piaculum factum est. Sequitur indicatio eorum qui sacra fecerunt, ac relata causa, propter quam piaculum faciendum fuerit, enumerantur numina, quibus immolatum est, addito ipsarum victimarum indice.

### 1. Annus et dies.

183

- L. Tutilio Pontiano Gentiano co(n)s(ule) ') VI id(us) Februar(ias).
- 1) suffectum putant Borghesius in fastis ined. Commodo Augusto, Marinius p. 360 Aufidio Victorino, ut nomen imperatoris omissum sit: ille certe probabilius, cum post paucos dies consulatu se abdicare Caesares soliti sint. Omissum igitur erit Victorini nomen utpote antea iam propositum.

iterum: M. Herennio Secundo, M. Egnatio Proculo co(n)s(ulibus) III id(us) Mai(as).

[218] (lapide fracto deficiunt annus et dies.)

224 (omissa sunt nomina consulum) VII id(us) Nov(embres).

(item) IIII id(us) Dec(embres).

[ALEX. B] (lapide fracto deficiunt consules) non(is? as?) Mai(s?as?).

#### 2. Locus.

183 bis [218] in luco deae Diae, ibique item immolatur ad aedem ') deae Diae et ante Caesareum.

1) verba ad aedem omissa sunt 218, ubi tamen notatur immolatum esse deae Diae. Ibidem in actis operis perfecti locus non commemoratur.

224 [ALEX. B] in luc(o) d(eae) D(iae) via Camp(ana) apud lap idem) V, ') ibique item immolatur ante Caesar(eum).

1, have certe legebantur in actis: de iis quae sequuntur non constat propter lapidem fractum ALEX. B.

## 3. Ratio piaculorum.

#### a. quas ob causas facta sint piacula.

operis inchuandi causa quod in fastigio aedis deae

224

Diae ficus innata esset, eruendam et aedem reficiendam.

operis perfecti causa, quod arboris eruendae et aedis refectae.

[218] fracto marmore deficit indicatio causae, in actis tamen operis perfecti nihil aliud potest scriptum fuisse nisi ipsa verba operis perfecti causa.

quod vi tempestat(is) ictu fulmin(is) arbor(es) sacr(i) l(uci) d(eae) D(iae) attactae arduer(int), ear(um)-q(ue) arbor(um) eruendar(um), ferr(o) [f]endendar(um), adolendar(um), commolendar(um), item aliar(um) restituendar(um) causa operisq(ue) inc[h]oandi, ara[s] temporal(es) sacr(i) [luci?] d(eae) D(iae) reficiend(i), eius rei causa cet.

quod ab ictu fulminis arbores luci sacri d(eae) D(iae) attactae arduerint, earumq(ue) arborum adolefactarum et coinquendarum, et [quod] in eo luco sacro aliae sint repositae et arae temporal(es) refectae, ferri effer(endi) [h]uius oper(is) perfecti causa.

[ALEX. B] operum luci sacri [inchoandorum causa] cet.

Anno 183 facta sunt piacula maiora, quod fico in fastigio aedis nata cavendum erat ne haec everteretur. Similiter narrat Plinius (n. h. 15, 77): fuit et ante Saturni aedem (ficus) urbis anno 260 sublata sacro a Vestalibus facto, cum Silvani simulacrum subverteret. De ficis in luco sacro natis cf. Festus ed. M. 169 s. v. Navia et Plinius l. c. — Anno autem 224 quod piacula facta sunt maiora, id inde videtur explicari, quod arbores non solum vetustate tempestateve ceciderant, sed arserant ictu fulminis attactae, unde eruendae earumque loco aliae restituendae erant. Ipsae autem arbores attactae dicuntur ferro fissae esse: verbum enim quod apud Ursinum legitur pendendar(um) emendandum esse in [f|endendarum sive [f]indendarum, priores secutus, licet dubitans, recte proposuit Marinius (p. 679). Idem vocabulum attactae proprium fuisse haruspicinae ex verbis Festi (ed. M. p. 333) collegit, qui de puteali Scribonjano verba faciens ea voce videtur usus esse. Ligna deinde fissa non exportata ex luco sunt (cf. a. 38), sed ad sacrificia ut videtur adhibita (cf. a. 14), vel in honorem deorum combusta: de verbo enim adolendi scribit quidem Nonius (p. 58 ed. Merc.): adolere verbum est proprie sacra reddentium, quod significat votis ac supplicationibus numen auctius facere cet., alibi autem (p. 247) adolere, dicit, est urere. Verg. in Bucolicis: verbenasque adole pinguis et mascula tura cet. Similiter Servius ad Verg. Aen. 1, 704: flammis adolere penates, i. e. colere, sed adolere est proprie augere. In sacris autem κατ' εὐφημισμον adolere per bonum omen dicitur, nam in aris non adolentur aliqua, sed cremantur; id. ad Ecl. 8, 65: adole: incende, sed κατ' εὐφημισμον dicitur; nam adole est auge. — Verbum quod sequitur commolendi idem videtur significare atque quod eodem loco postea ponitur coinquendi vocabulum (cf. Marini p. 382 et 680): de quo vide ad acta diei secundi sacri deae Diae p. 22. Vulgari enim verbi commolendi significationi, quae ad granum conterendum pertinet, locus hic non est. Videntur igitur non omnes arbores crematae, sed quae minus damni passae erant, deputatis quibusdam ramis in luco relictae esse. - Aras denique temporales fuisse ad tempus factas, caespiticias fortasse, Marinius (p. 683) exposuit, qui dubitat, utrum quae in lapide extant notae SACR. D. D. omisso per errorem verbo luci explicandae, an sacr(arii) d(eae) D(iae) legendae sint. Piaculum autem quod inchoandi operis causa factum erat, repetitum est operis perfecti causa.

# b. a quo facta sint piacula.

ille mag(ister).

[collegium fratrum Arvalium] per eundem illum promagistrum. 1)

1) lapide fracto intercidit in actis operis inchoandi, in quibus similiter puto scriptum fuisse.

224

fratres Arvales in cet. conv(enerunt) 1) per illum ma-

g(istrum) et ibi imm(olarunt) 2)
1) convener(unt);

<sup>2)</sup> immolav(erunt) acta op. perf.

[ALEX. B]

cum solum verbum mag. supersit, non constat quo modo acta concepta fuerint; videntur tamen respondisse actis a. 224.

#### c. quo modo quibus numinibus facta sint piacula.

Piacula, de quibus antea egimus, minora soli deae Diae videntur facta esse: maiora haec omnibus, quae in luco colebantur, numinibus. Et initium quidem eorum ita fiebat, ut lustrum mitteretur suovetaurilibus, id quod in actis notatur sic:

ille ') immolavit suovetaurilibus maioribus.

 collegium videtur nominatum fuisse in actis a 218; cf. b.

 fratres Arvales immolarunt . . . eius rei causa lustrum miss(um) suovetaurilib(us) maior(ibus).
 [ALEX. B] [lustru]m missum ille [immolavit] . . . . . . . suovetaur[ilibus maioribus].

Suovetaurilium fuisse genera duo confirmat Festus (ed. M. p. 189 s. v. opima spolia), qui legem opimorum spoliorum citans scribit sic: secunda spolia, in Martis aram in campo solitaurilia utra voluerit caedito. Quae minora ac maiora appellata esse ex actis Arvalium primum cognitum esse observavit Marinius (p. 364). Idem recte, ut videtur, maiora victimis adultis, minora lactentibus facta esse ex precatione quadam desumpsit a Catone servata (de r. r. 141), in qua verba leguntur haec: .... harumce rerum ergo fundi, terrae agrique mei lustrandi lustrique faciendi ergo sicuti dixi macte hisce suovetaurilibus lactentibus immolandis esto. Maioribus autem suovetaurilibus ob arbores fulmine attactas sacrificandum fuisse inde effecit, quid inter prodigia, quae Livius (24, 10; 28, 11) maioribus hostiis narrat procurata esse, non raro commemorantur aedes de caelo tactae: item ob ficum eruendam aedemque reficiendam iisdem opus fuisse loco Servii (ad Aen. 12, 170) probat, quo sic legitur: in rebus quas volebant fieri celerius, senilibus et iam decrescentibus animalibus sacrificabant; in rebus vero, quas augeri et confirmari volebant, de minoribus et adhuc crescentibus sacrificabant. De suovetaurilibus sive solitaurilibus cf. Festus (p. 293 ed. M. s. v.): solitaurilia hostiarum trium diversi generis immolationem significant, tauri arietis verris; et Cato (l. c.): ubi porcum, agnum vitulumque immolabis cet. — Lustrum mittere idem esse atque lustrum facere, condere docet Marinius (l. c. et p. 684) verbum ratus inde explicandum esse, quod in lustro faciendo victimae circa agrum areamve lustrandam ducebantur (cf. Cato l. c.). In qua pompa praecessisse porcum, secutum esse agnum, taurum venisse ultimum imagines ostendunt sacrificii in vetustis monumentis superstites.

Suovetaurilibus perfectis immolabatur numinibus ceteris, de iisque sacrificiis acta concepta sunt sic:

ad aedem deae Diae boves feminas II.

[218] deae Diae [b(oves) f(eminas) n(umero) II].

224

ante aed(em) d(eae) D(iae) b(oves) f(eminas) a(uro) iunct(as) n(umero) II.

Sacrificia quae ad aedem deae Diae vel ante eam facta esse dicuntur, ipsi deae oblata esse collatis his actis apparet. — Boves feminae auro iunctae egregie explicantur iis quae de pompa quadam a Gallieno in Capitolium ducta Trebellius (vit. 8) narrat: processerunt etiam altrinsecus centeni albi boves cornuis auro iugatis cet.; cf. Salmasius ad hunc locum (p. 281 ed. Paris 1620), qui auro iugatum, vinctum, ligatum, xovaérderor idem esse notat atque auratum, et Marinius p. 685. — Prosequuntur acta anni 224 sic:

item ad ar(as) tempor(ales) dis inf(ra) s(ub)s(criptis) quae verba deficiunt in actis annorum 183 et 218: deinde numina et victimae enumerantur quae sequentur:

183 224

Iano patri arietes II. ')
') lapide fracto deest 218.

De Iano Cic. n. d. 2, 27: quamque in omnibus rebus vim haberent maximam prima, principem in sacrificando Ianum esse voluerunt. Confirmant id formula devotionis apud Livium 8, 9, quaeque de lustrando agro praescribit Cato r. r. 141. Cf. Preller R. Myth. p. 148 ed. 1.

183 224

Iovi berbeces II altilaneos. 1)

1) lapide fracto desunt 218; verbec(es) II om. verbo altilaneos 224.

Verveces altilanei dicuntur pro intonsis, ut Servius ad Aen. 12, 170: (poëlam) intonsam . . . bidentem dixisse, quam pontifices altilaneam vocant.

183

Marti arietes altilaneos II. 1)

1) lapide fracto deest 218.

224

Marti patri ult(ori) ar(ietes) n(umero) II.

Distinguendum esse Martem hunc ab illo, cui agri lustrandi causa suovetaurilibus immolabatur (Cato l. c. 141), observat Marinius (p. 686).

183 [218] 224

Iunoni deae Diae oves II. 1)

n umero) II 224, ubi verba haec leguntur post ea quae sequentur.

Genii deorum Iunonesque dearum saepe in monumentis antiquis commemorantur: cf. e. g. genius Asclepii (?) Or. 1731; Iovis C. I. L. 2, 2407. I. N. 6011 = Or. 2488; Martis C. I. L. 2, 2407. I. Rhen. 1611. 1701 = Or. 1351. 1352; Mercurii Alauni I. Rhen. 1717 = Henzen 5866; numinis Fontis Sermon. C. I. L. 6, 151; Iuno Concordiae Augustae I. A. 1429; Isidis victricis Or. 1882. A scriptoribus laudantur genius Iovialis (Arnob. 3, 40); genius Priapi (Petron. 21); genius Iunonis Sospitae (Mart. Cap. 1, 58). Cf. Marinius p. 368 seqq. et Preller R. Mythol. p. 74 ed. 1.

183 218 224

sive deo sive deae oves II. 1)

1) oves n(umero) II 218; verb(eces) II 224.

Aras habemus positas sei deo sei deivae C. I. L. 1,632 et 6,110 = Or. 2135; sive deo sive deae C. I. L. 6,111 = Or. 2136; sei deus sei dea Henzen 5952 (eadem videtur esse atque ea quam citat Marinius p. 370 editam ab Oderico diss. p. 184 et 285). Ita autem Romani solebant appellare numina, quorum

de indole et sexu parum constabat; iisque modo oves tamquam deabus, modo verveces tamquam diis immolabantur: cf. Marinius p. 370.

183 224

Virginibus divis oves II. 1)

1) n(umero) II 224. - Lapide fracto deficient 218.

Virgines divae quae suerint parum constat: videntur tamen suisse Nymphae, ut nomen ipsum indicat Graecae certe appellationi respondens, neque inepte Prellerus (R. Myth. p. 88 ed. 1) adsert Festi (p. 261 ed. M. s. v. Querquetulanae) verba hnec: Querquetulanae [virae] putantur significari nymphae praesidentes querqueto virescenti, quod genus silvae indicant fuisse intra portam, quae ab eo dicta sit Querquetularia: sed seminas antiqui, quas scilas dicimus, viras appellabant, unde adhuc permanent virgines et viragines. — Camelis (= gameliis) virginibus supplicare nupturae solitae erant legitur apud Paul. Diac. p. 63 ed. M.

183 224

Famulis divis verbeces duos. 1)

1) numero II 224. - Lapide fracto deficiant 218.

Famulos intellegendos esse non Famulas inde apparet, quod verbeces iis immolantur. Prellerus (l. c. p. 80) cos F. unos suisse putat vel Silvanos Virginum Nympharumve propinquos, Graecorumque consert dainuras nonnódurs (cf. Lobeck Aglaoph. p. 1234 seqq.). Marinius (p. 371 seqq.) consert verba Festi (Paul. Diac. p. 19 ed. M. s. v. ancillae): . . . quod antiqui anculare dicebant pro ministrare, ex quo dii quoque ac deae feruntur coli, quibus nomina sunt anculi et anculae. Neque tamen ad samulos hos videntur reserri posse quae Martianus Capella (2, 152) scribit: sed quoniam uni cuique superiorum deorum singuli quoque deserviunt, ex illorum arbitrio istorumque comitatu et generalis omnium praesul et specialis singulis mortalibus genius admovetur cet., nec quod Elagabalus omnes deos sui dei ministros esse aiebat, cum alios eius cubicularios appellaret, alios servos, alios diversarum rerum ministros (vita 7). Cf. Servius ad Aen. 5, 95: singula enim numina habent inferiores potestates [quasi] ministras.

183 224

Laribus verbeces duos. 1)

1) n(umero) II 124.— Lapide fracto deficiunt 218.

183 [218] 224

Matri Larum oves duas. 1)

1) n(umero) 11 218 224.

Lares in lucis cultos esse docent verba Ciceronis (de leg. 2, 8, 19): lucos in agris habento et Larum sedes; praeterea noti sunt Lares casanici, compitales, domestici, rurales, viales (cf. Or. Henzen index p. 32), nec videtur dubium esse quin omnibus fere locis Lares praefuerint; cf. Preller l. c. p. 486 seqq. — De matre eorum cf. idem p. 458 seqq. Eam Maniam dici tradunt Varro (l. 1. 9, 61): videmus enim Maniam matrem Larum dici, et Macrobius (1, 7, 34. 35): . . . ludi per urbem in compitis agitabantur, restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Maniae ex responso Apollinis, quo praeceptum est ut pro capitibus capitibus supplicaretur. Idque aliquamdiu observatum ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur Maniae deae matri Larum. Alii Larundam sive Laram volunt matrem Larum esse; cf. Lactant. 1, 20, 35: quis quum audiat deam Mutam, tenere risum queat? hanc esse dicunt ex qua sint nati Lares, et ipsam Laram nominant vel Larundam; Anson. Technop. de diis v. 9: Larunda progenitus Lar; quaeque de nympha Lara sive Muta matre Larum compitalium dicit Ovidius (fast. 2, 581 seqq.)

183

sive deo sive deae in cuius tuteļa hic lucus locusve est oves II. 1)

1) numen hoc omissum est 218 224.

Idem fere est qui Genius luci vel loci, et videtur etiam conferri posse deus tutelae (C. I. L. 2, 3377 4092), vel deus tutelae Genius loci (l. c. 2, 3021, ubi vide ea quae adnotavit Huebnerus). Omnia loca omnesque omnino res in tutela dei cuiusdam fuisse satis constat: cf. Marini p. 374.

183 218 224 Fonti verbeces II. 1)

1) verveces n(umero II 218, verb(eces) n(umero) II 224.

Cf. Servius ad Aen. 7, 84: nullus enim fons non sacer; Frontinus de aquis 4: fontium memoria cum sanctitate adhuc extat et colitur, deque Fontinalibus a. d. III idus Octobres celebratis (fasti Nah. Maff. Amit.) Varro (l. l. 6, 22): Fontanalia a Fonte, quod is dies feriae eius; ab eo tum et in fontes coronas iaciunt et puteos coronant, et Festus (p. 85 s. v.): Fontinalia fontium sacra, unde et Romae Fontinalis porta. Inscriptiones ad cultum fontium pertinentes habes C. I. L. 2, 2005 2694; 3, 755; 6, 149—166 404; Henzen 5765 5766 cet. — Aram Fontano dicatam edidi in Annalibus Instituti archaeologici 1866 p. 128. cf. inscriptio sacra Fontano et Fontanae C. I. L. 2, 150.

183 218 224 Florae oves II. 1)
1) n(umero) II 218 224.

Cf. fast. Praenest. IIII k. Mai: eodem die aedis Florae, quae rebus florescendis praeest, dedicata est propter sterilitatem frugum, et quae ad hunc locum adnotat Mommsenus C. I. L. 1 p. 392.

224 Summan(o) pat(ri) verb(eces) atros II. ')
') om. 183 218.

Summano recte perspexit Marinius (p. 687) ideo sacrificari, quod expiandae erant arbores fulmine tactae, id quod noctu fortasse factum erat: Romani enim veteres, scribit Augustinus (civit. dei 4, 23), nescio quem Summanum, cui nocturna fulmina tribuebant, coluerunt magis quam Iovem, ad quem diurna pertinebant; item Plinius (n. h. 2, 182): Tuscorum litterae novem deos emittere fulmina existumant eaque esse undecim generum, Iovem enim trina iaculari. Romani duo tantum ex iis servavere, diurna attribuentes Iovi, nocturna Summano cet.; Paulus Diac. (p. 75 ed. M.): dium fulgur appellabant diurnum, quod putabant Iovis, ut nocturnum Summani, et Festus (p. 229 ed M. s. v.): provorsum fulgur appellatur, quod ignoratur noctu an interdiu sit factum. ituque Iovi fulguri et Summano fit, quod diurna Iovis, nocturna Summani fulgura habentur. Inde explicantur quae in titulis commemorantur fulgur dium (C. I. L. 6, 205; cf. 2, 2421; Or. 2482) et fulgur sum(manum) condit(um) (C. I. L. 6, 206): cf. Marini l. c. Iovem altum Summanum exhibet Orellius 1216. — De imagine eius fictili in fastigio aedis Iovis optimi maximi posita cf. Cicero de divinat. 1, 10, 16; deque aede cius Livius 30, 29; Ovid. fast. 6, 725; Plinius n. h. 29, 57. Summano ad circum maximum legitur in fastis Venus. Esq. Amit. ad XII k. Iul. -Atris victimis immolabatur diis inferis diisque manibus: cf. Cenot. Pisan. apud Orellium 642: inferiae mittantur bosque et ovis atri infulis caerulis infulati diis manibus eius (L. Caesaris) mactentur, ad eumque locum Norisius diss. III c. 5, qui de ea re plurima scriptorum testimonia collegit.

183

Vestae oves II.

Vestae matri oves II.

224

Vestae matri ov(es) II.

Ves[tae| deo(rum) dear(um)q(ue) ov(es) II.

Quod Vesta claudit agmen numinum eorum quibus ad aras temporales immolatum est, recte se habet; scribit enim Cicero (de deor. nat. 2, 27): cumque in omnibus rebus vim haberent maxumam prima et extrema, principem in sacrificando Ianum esse voluerunt . . . . Nam Vestae nomen a Graecis — ea est enim, quae ab illis 'Envíu dicitur — vis autem eius ad aras et focos pertinet. Itaque in ea dea, quod est custos rerum intumarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est. Cf. Marini p. 378 et Preuner Hestia-Vesta p. 28.

Vesta deorum dearumque quo modo a Vesta matre diversa fuerit, ego certe non perspicio. Illam Marinius (p. 380) repperisse sibi visus est apud Arnobium (3, 32): trina pariter numina vobis interpretibus nulla sunt: non Ceres, non Vesta deorum esse computabuntur in fastis, non ipsa denique Mater deum cet.; sed genetivus deorum, quem cum nomine Vestae ille conectit, coniungendus potius videtur esse cum verbis in fastis. Vesta autem ubi mater a Romanis appellatur, ipsa est illa quae a Vestalibus colitur (cf. Vergil. Georg. 1, 498 et qui perperam a Prellero citatur titulus Or. 1181, in quo pontifex Vestae matris minime diversus est a pontifice simpliciter dicto) eamque quamvis virginem indole tamen quadam materna praeditam fuisse nuper exposuit Preunerus (l. c. p. 333 seqq. et 420 seqq.). Vesta mater invocatur etiam in votis anno 101 pro itu et reditu Traiani factis (p. 124).

A numinibus hucusque enumeratis voce item separatur dea quaedam varie in actis indicata. Haec enim concepta sunt sic:

183 [218]

Adolendae Commolandae (sive Commolendae) Deferundae oves II. 1)

1) fracto lapide periit nomen quod non constat num plane responderit numini in actis anni 183 usitato 218; n.umero) Il ibd.

224

## Adolend(ae) Coinq(uendae) ov(es) II.

Binarius victimarum numerus ostendit de uno numine agi. Pertinebat autem id ad ipsum actum, propter quem piaculum faciendum erat, ob camque causam non eodem semper nomine appellabatur. Cum euim anno 183 piaculum fieret ob ficum in fastigio aedis eruendam, arbor illa debedat primo de fastigio tolli indeque deferri, deinde commoli, denique adoleri sive comburi: tribus igitur actibus cum consisteret opus, cuius inchoandi vel perfecti causa piaculum factum est, tribus nominibus appellabatur dea, quam praesidere operi putabant. Auno contra 224, cum arbores fulmine attactae caedendae modo et cremandae essent, ab his duobus actibus operis faciendi quae ei praesidebat dea duobus nominibus nuncupabatur. Actio autem commolendi cum in actis anni 224 verbo indicetur coinquendi, dea quoque pro Commolenda, ut in actis anni 183 nominatur, in his Coinquenda vocatur. Ceterum apud omnes satis constat ex pontificum doctrina, ut Servius (ad Aen. 2, 141) scribit, singulis actibus proprios deos praeesse, certos deos a Varrone appellatos, alioque loco (Georg. 1, 21) idem sic tradit: nomina haec numinum in indigita-

mentis inveniuntur, i. e. in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et rationes ipsorum continent: quae etiam Varro dicit. Nam, ut supra dizimus, nomina numinibus ex officiis imposita. Verbi causa, ut ab occatione, deus Occator dicatur, a sarritione deus Sarritor cet. Cf. Marquardt R. A. 4 p. 7 seqq.; Preller R. Myth. p. 572 seqq. ed. 1. — Numinibus singulis hucusque enumeratis quod binis victimis immolabatur nescio quo modo explicandum sit: hoc certe constat altero quoque die sacri deae Diae, cum immolabatur luci coinquiendi causa, duabus porcis piacularibus sacrificatum esse, ut numerus binarius victimarum in piaculis maioribus fuerit sollemnis. In caerimoniis ceteris duae victimae non solebant immolari nisi cum pro salute duorum imperatorum simul sacrificabatur.

Absoluto deorum dearumque ordine acta continuantur sic:

224

Genio d(omini) n(ostri) Severi Alexandri Aug(usti) t(aurum) a(uratum). 1)

1) Genius imperatoris om. 183 218.

Genio imperatoris semper immolabatur tauro: cum autem ei sacrificetur ante Caesareum, in eo una cum imperatoribus consecratis apparet Genium Augusti imperantis cultum esse. Quamquam non semper simul iis immolatum esse acta ostendunt annorum 183 et 218.

183

Divis n(umero) XVI verbec(es) n(umero) XVI.

[218] 224

Divis n(umero) XX verbec(es) XX. 1)

1) n(umero, XX 218

Divi sunt imperatores consecrati, eorumque sedecim auno 183, viginti annis 218 et 224 ab Arvalibus colebantur. Quem numerum ita explicat Marinius (p. 387), ut praeter imperatores consecratos solae coniuges eorum eo comprehensae fuerint, exclusis sororibus eorum et filiabus. Consecrati autem re vera sunt hi, ex quibus asterisco notavi eos, qui ab Arvalibus non coluntur:

- 1 Caesar Augustus a. 14.
- 2 Iulia Augusta sive Livia a Claudio Augusto: Suet. Claud. 11; Dio 60, 5; cf. nummi et inscriptiones.
- 3\* Drusilla Germanici filia a C. Caesare fratre a. 38: Dio 59, 11 13: Sueton. Cal. 24; cf. acta a. 38; Or. 673b 674 5389; et de nummis Eckhel d. n. 6, 231 et Borghesius dec. 14, 2, opp. 2, 139.
- 4 Claudius Augustus.
- 5\* Claudia Augusta Neronis filia ex Poppaea a. 63: Tac. Ann. 15, 23; cf. acta a. 66 et supra ad sacrum ob Augustalia factum p. 50.
- 6 Poppaea Augusta Neronis exeunte fere anno 65 (Relazione p. 21); cf. Or. 731 et supra ad sacrum ob Augustalia factum p. 50.
- 7 Vespasianus Augustus.
- 8 T. Caesar Augustus: Suet. Dom. 10.
- 9\* Iulia Augusta Titi Caesaris filia, quam ineunte saltem anno 87 in vivis fuisse acta ostendunt: cf. nummi l. c. p. 366.
- 10 Nerva
- 11\* Traianus pater imperatoris: C. I. L. 3, 5807; cf. Eckhel l. c. p. 433

Piacula 149

et Mommsen zwei Sepulcralreden in Abhandl, der Akad, der Wissenschaften zu Berlin 1863 p. 487.

- 12\* Marciana Augusta soror Traiani Aug. inter a. 112 et 114: Or. 792; cf. Eckhel l. c. p. 468 et Mommsen l. c. p. 486.
- 13 Traianus Augustus.
- 14\* Matidia Augusta socrus Hadriani a. 119: acta a. 120; cf. Cohen 2. p. 166 n. 543 et Eckhel l. c. p. 472.
- 15 Plotina Traiani: Or. 797 3744 3774; cf. Eckhel l. c. p. 466.
- 16 Hadrianus Augustus.
- 17 Sabina Hadriani: non constat, utrum a marito, an ab Antonino Pio consecrata sit; cf. Eckhel l. c. p. 522.
- 18 Faustina Antonini P.i a. 141: Capitol. Anton. P. 6; cf. Eckhel l. c. 7, 37.
- 19 Antoninus Pius.
- 20 L. Verns.
- 21 Faustina Marci.
- 22 M. Aurelius Philosophus.
- 23 Commodus.
- 24 Pertinax.
- 25 L. Septimins Severus.
- 26 M. Aurelius Antoninus Severi filius. ')
  - <sup>1</sup>) Addit Marinius p. 387 et 825 Iuliam Domnam et Getam, sed cf. Eckhel 7, 197 et 234.

Ex hoc numero deductis iis quos asterisco notavimus divis sex manent divi viginti ab Arvalibus culti; anno autem 183, cum nondum consecrati essent Commodus et qui ei successerunt, recte colebantur divi sedecim. Nec miraberis omissum esse nomen Divi Iulii, cum nunquam eius meminerint acta Arvalium ad cultum gentis Iuliae pertinentia, primusque qui inter Divos commemoretur Divus Augustus sit.

Nota singulos divos nulla sexus ratione habita singulis vervecibus honoratos esse, quamquam deabus victimis feminis immolari solebat.

De piaculo operis perfecti acta concepta sunt sic:

183 respondent omnino verbis actorum operis inchoandi.

[218] [collegium fratrum Arvalium f]ecit similiter q(uod) s(upra) f(actum) e(st) per eundem illum promagistrum.

lustrum missum suovetaurilib(us) maioribus et cetera q(uae) s(upra). adfuerunt illi.

Nota anno 224 piaculo operis perfecti a magistro facto quattuor Arvales adfuisse, cum cetera quorum acta supersunt piacula praesentibus tantum publicis aliisve inferioris ordinis ministris facta sint.

# D. COOPTATIO FRATRUM ARVALIUM.

## 1. Annus et dies.

Annus et dies nisi lapide fracto nusquam deficiunt primoque semper loco adscribuntur. Mentiones autem cooptationum supersunt ex annis his ad diesque pertinent hosce:

| 14     | [is]dem co(n)s(ulibus) ') pridie eidus Maias.                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | [isdem consul]i[b]us ') XVIII k(alendas) Ianuarias.                                                                                                                          |
|        | 1) consules fuerunt Sex. Pompeius et Sex. Appuleius qui per totum annum fasces gesserunt.                                                                                    |
| 21     | Mam(erco) Aem[ilio Scauro], Cn. Trem[ellio co(n)s(u-libus)] III k(alendas) Iun(ias).                                                                                         |
| 38     | [eodem]que die (sc. a. d. VIIII kalendas Iunias). 1)  1) consulum nota ab initio semel posita postea non repetitur.                                                          |
| 43     | fracto lapide perierunt et consulum et diei notae.                                                                                                                           |
| 69     | isdem co(n)s(ulibus) ') IIII k(alendas) Ma[rtias].                                                                                                                           |
|        | 1) consules fuerunt imp. M. Otho Caesar Augustus et L. Salvius Otho Titianus.                                                                                                |
| 78     | isdem $co(n)s(ulibus)$ ) $k(alendis)$ Mart(iis).                                                                                                                             |
|        | 1) consules sunt L. Ceionius Commodus et D. Novius Priscus.                                                                                                                  |
| 81     | isdem co(n)s(ulibus) ') III k(alendas) N(ovembres).                                                                                                                          |
|        | 1) consules sunt M. Petronius Umbrinus et L. Carminius Lusi-<br>tunicus. Fragmentum referendum esse pulavi ad cooptationem<br>quandam propter locum, quo conveniunt Arvales. |
| 86     | isdem co(n)s(ulibus) 1) IIII k(alendas) Martias.                                                                                                                             |
|        | 1) consules sunt Domitianus XII, Sex. Cornelius Dolabella.                                                                                                                   |
| 91     | • fracto lapide annus et dies deficiunt.                                                                                                                                     |
| 118a   | isdem co(n)s ulibus) ') IIII k(alendas) Mart(ias).                                                                                                                           |
|        | 1) consules fuerunt Hadrianus Aug. II, Cn. Pedanius Fuscus Sn-<br>linator.                                                                                                   |
| [118b] | fracto lapide periit nota consulatus nec restant ex nota diei nisi litterae [A]ug(ustas).                                                                                    |
|        | • - · •                                                                                                                                                                      |

| [118c]  | anni el diei indicatio tota periit.                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120     | isdem co(n)s(ulibus) ') VII idus Febr(uarias).                                                                                                     |
|         | 1) consules sunt L. Catilius Severus II, T. Aurelius Fulvus.                                                                                       |
| 186 218 | fracto lapide notae anni et diei deficiunt, sed anno 218 paullo ante idus Iulias cooptatio Elagabali facta sit necesse est; cf. ad acta eius anni. |

Exemplis his collatis id constat diem certum ad cooptandos collegas non fuisse destinatum.

#### 2. Locus.

Locus, cum non semper in eundem Arvales convenirent, omitti non potuit: constanter autem notatur post diem. Convenire solebant Arvales locis his:

| constantel autem n | otatui post ulem. Convenite solevant Arvaice locis nis.                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 bis             | in regia.                                                                                                                                         |
| 21 43 118b         | fracto lapide deficit.                                                                                                                            |
| 38                 | in aede Iovis statoris.                                                                                                                           |
| 69                 | in aede divi Iuli.                                                                                                                                |
| 78 [81]            | in aede Concordiae. 1)                                                                                                                            |
|                    | 1) Concordiae 81: potest igitur fuisse etiam in aedem cet. Verba enim quae in actis posterioribus sunt in pronao aedis cet., hiatus non admittit. |
| 86                 | in aedem Concordiae.                                                                                                                              |
| [91] 118a 120[186] | in pronao aedis Concordiae. 1)  1) dis Concordiae 91, in prona 186. — fracto la- pide periit 1186 c.                                              |
| 218                | ante p[ronaum a]edis Concord(iae).                                                                                                                |

Ad cooptandos igitur collegas solebant convenire Arvales primo in regiam, in aedem Jovis statoris, in aedem divi Iulii, postea ab anno certe 78 in aedem Concordiae, denique in pronaum aedis eiusdem, qui anno 91 primum commenoratur, vel ante id, ut in actis a. 218 scriptum est. Pronaum aedis Concordiae circa a. 87 aedificatum esse inde probabile, quod eo anno primum in actis indictionis Ambarvalium commemoratur (p. 5), nec obstant quae iu actis cooptationum legimus. De regia aedibusque Iovis statoris ac divi Iulii cf. Becker Topogr. p. 223 seq. 112 seq. 335 seq.

## 3. Cooptationis ratio.

Demortuo collega temporibus certe antiquioribus magister sive quis promagistro fratrum Arvalium erat, ad collegium debebat referre de novo collega cooptando: cuius rei in actis unum extat exemplum sic conceptum: [21]

quod ille [mag(ister) fratrum] Arvalium [ad fratres

|                                  | Arvales ret]tulit in [locum illius] demortui [illum fratribus Arval]ibus ad sa[cra deae Diae (?) vocari oport]ere. 1)                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 1) sequitur in actis verbum soli, quod si recte descriptum est, nescio quomodo explicandum sit.                                                                                                                                                                  |
| Ipsius cooptati                  | onis acta concepta sunt sic:                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 bis                           | <ul> <li>ille mag(ister) in locum illius illum fratrem Arvalem 1) cooptavit et ad sacra vocavit.</li> <li>1) in locum illius illum et in locum illius illum fratres Arvales 14b.</li> </ul>                                                                      |
| [38]                             | [magister (aut promagister) ex tabella] imperatoris illius in locum illius illum et in locum illius [illum et in locum] illius illum fr[atres Arvales cooptavit]. 1)  1) verba sollemnia quae sunt et ad sacra vocavit omissa videntur fuisse.                   |
| [43]                             | aliter concepta erant acta a. 43, e quibus non supersunt nisi verba et col [c]ooptati[onem], post cooptationem autem cenasse Arvales litterae et cena significant.                                                                                               |
| 69 [81]                          | astantibus fratrib(us) Arval(ibus) ') cooptat(us) est in locum illius ille mag(isterio) illius [pro]mag(istro) illo.  1) ad[stan]tibus fratribus Arvalibus dependitis iis quae sequebantur, quae quin similiter concepta fuerint dubium non est 81.              |
| 78                               | adstantibus fratribus Arvalibus ex tabella imp(eratoris) illius miss[a] illum in locum illius demortui cooptamus. 1)                                                                                                                                             |
| 0.0                              | 1) confunditur formula cum relatione cooptationis                                                                                                                                                                                                                |
| 86                               | ad cooptan[d]um illum in locum illius. 1)  1) nescio an errore vel brevitatis causa omissa sint verba fratres Arvales convenerunt vel similia; quod si minus placet, possunt etiam coniungi verba ad cooptandum cet, cum verbis quae sunt in collegio adfuerunt. |
| 91                               | collegium fr[atrum Arvalium convenerunt ibi]que cooptarunt fratrem Ar[valem illum] in locum illius.                                                                                                                                                              |
| 118a c 120 [186<br>221? ALEX. D? | ? habita sollemni precatione per ') illum mag(istrum) in locum illius ex litteris imp(eratoris) illius fratrem  Arvalem cooptarunt ') et ad sacra vocaverunt.  1) et al. sacra vocaverunt.                                                                       |

1) . . . . . . . . ecat . . . e p . r 118b, ubi fracto lapide interciderunt quae sequuntur: deinde superest . . . . eris imp.

2) cooptaverunt 118b. — Similiter, quamquam brevius, videntur concepta fuisse acta a. 186, ex quibus paucae reliquiae supersunt; item fortasse a. 221 et ALEX. D.

[118b]

- [fratres Arvales convenerunt] ad cooptandum [illum in locum] illius ') [eumque] ad sacra v[ocaverunt].
- 1) sc. [imp(eratorem) Ca]esarem H[adrianum Augustum) in locum imp(eratoris) Caesaris Tr]aiani Parthici p atris) p(atriae).

218

- fratr(es) Arval(es) convener(unt) ad cooptand(um) illum. 1)
- 1) sc. imp(eratorem) Caes(arem) M. Aurellium Antonin[um pium] fel(icem) Aug(ustum) p(ontificem) m(aximum) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(ulem) p atrem) p(atrine) proco(n)s(ulem. Similiter concepta erant acta a. 193, ex quibus non remanent nisi verba andu[m] imp. Ca[es. P. Helviu]m Pertinacem [Aug. trib. pot. cos.] II p. [m. cet. co]uvenerunt.

In actis a. 118 et 120, item, ut videtur, a. 43, ad formulam cooptationis adnectuntur baec:

[118] 120

- ibique tabulae apertae signo signatae quod exprimit caput 1) Augusti, 2) in quibus scriptum fuit: imp(erator) Caesar Traianus Hadrianus Aug(ustus) fratribus Arvalibus collegis suis salutem. in locum illius collegam nobis mea sententia coopto illum.
- Acta a. 118a minus integra sunt, sed quae superant satis significant eodem modo litteras conceptas fuisse: ex actis 118b non remanet nisi verbum ibiqu[e]. Ex iis quae varie leguntur nota haec:
- 1) kaput 118a.
- <sup>2</sup>, Aug(usti) 120.

Magis different acta a. 118c ex parte saltem neque mutila, in quibus exaratum est sic:

[ibique] t[abulae aperta]e signo signatae quod [e]xprimit Marsy[am et Olympum] su[ringe ca]nentes,
in quibus sc[riptu]m fuit: imp(erator) Caes(ar)
N[erv]a Traianus op[timus Aug(ustus) Germ(anicus)
Dac(icus) Parth(icus) et reliqua ut supra, nisi quod
verbum collegam propter angustiam hiatus non potest positum fuisse ante verbum nobis, sed transferendum videtur esse post sententia.

[43]

De actis a. 43 valde mutilis minus certum iudicium est: exiguae tamen quae ex iis supersunt reliquiae videntur restituendae esse fere sic: [tabulae apertae quibus scriptum fuit (vel similiter): Ti. Claudius Caesar August]us Germanic[us p. p. fratribus Arvalibus collegis] suis [salutem. in locum illius] illum [nobis mea sententia fratrem Arv]alem collegam [coopto.]

Denique quae in actis a. 118 et 120 commemoratur sollemnis precatio cooptationis in actis a. 218 ante enarrationem praescribitur sic:

- [pr]ecatio cooptationis: quod b(onum) f(austum) felix fortu[natum]q(ue) sit imp(eratori) illi¹) tot[i]que domo divin(ae),²) senatui populoq(ue) Rom(ano) Quiritib(us), fratr(ibus) Arval(ibus), parentib(us), liberis coniugibusque nostris, fratrem Arvalem [ex s. c.?] illum⁴) collegam nobis cooptamus fel(iciter).
- 1) in actis a. 218 legitur sic: imp(eratori) Caes ari) divi Mag(ni) Antonini fil(io) divi Severi neptoti) M. Aurellio Antonino pio felici Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(uli) p(atri p(atriae) proco(u)s(uli) et Iuliae Maesae Aug,ustae) aviae Aug(usti n(ostri.
- 2) domo divin(ae) eorum ibd.
- 3) imp(eratorem) Uaes(arem) M. Aure[llium A]ntoninum pium felicem Aug(ustum).

De cooptatione sacerdotum qui post Mercklinium (die Cooptation der Römer 1848 p. 131 seqq.) diligenter nuper disseruit Albertus Gemoll (Berolini 1870) Borghesium (mem. dell' Inst. 1 p. 272 seqq., 292 seqq., opp. 3 p. 409 seqq., 428 seqq.) secutus, facultatem privatos sacerdotiis ornandi penes imperatorem fuisse statuit, senatum neminem nisi ipsum principem filiosque eius sacerdotes facere potuisse. In fastis enim sacerdotalibus qui inveniantur creati ex s. c., aut imperatores esse aut ex domo eoium; qui inveniantur cooptati ex litteris tabellave imperatoris, omnes esse privatos: ubi autem in privatis id non adscribator, ibi indicationem electionis ab imperatore factae omissam esse neglegentia sive eius qui acta concepit sive quadratarii (p. 17). Id nescio num recte ille statuerit, cum mentio litterarum principis tot locis desit, ut de casu neglegentiave vix In fastis sacerdotum qui in aedem Iovis propugnatoris recte cogitetur. convenerunt (Henzen 6057 6058), semel invenimus adiectam formulam quae est ex litteris imperatoris, cum ad nomina principum verba ex s. c. semper videantur adscripta fuisse. Item in Arvalium cooptationibus annis 38 43 78 118 120 imperatorum litterae commemorantur, non commemorantur anno 14 (bis) annique 69 86 91; denique a. 218 in cooptatione Elagabali formula ex s. c. intercidisse potest in hiatu qui est inter verba fratrem Arvalem nomenque imperatoris quod sequitur. Nec magis in actorum cooptationis Hadriaui Augusti (a. 118) exiguis quae supersunt reliquiis diiudicari potest utrum formula illa addita fuerit, necne. Sane formulam quae est ex s. c. in principe cooptando omissam esse nullo exemplo certo et indubitato comprobatur; contra in privatis mentio tabellarum modo additur modo omittitur. Equidem crediderim ex litteris imperatoris creatos non esse nisi eos, quibus formula illa adscripta est, ceteros collegiorum arbitrio factos neque iure sacerdotes eligendi semper imperatores usos esse. Immo ut magistratus alii candidati erant principum, alii sine horum suffragatione eligebantur, ita sacerdotes quoque alii videntur esse ab imperatore electi, alii a collegiis, principes autem omnes ex senatus consulto sacerdotio honorati. [Scilicet cum senatus imperatorem creans ei cuncta principibus solita, ut ait Tacitus hist. 4, 3, decernit, etiam collegia maiora inbet imperatorem eum cooptare; eaque senatus consulta hic intelleguntur TH. M.]. Cf. Marquardt R. A. 2, 3 p. 208 de eaque re aberius disserens Mercklinius Coopt. p. 159 seq. De variata secundum aetatem ratione sacerdotes eligendi cf. quae ad comitia sacerdotiorum exposui p. 67.— In acta a. 118 quae relata est cooptatio altera, eam nota factam esse ex litteris Traiani vita iam functi: ut appareat litteras a Traiano ante mortem missas anno demum insequenti in urbem allatas esse. Nominationem et renuntiationem sollemnis cooptatio secuta est, qua perfectam et absolutam esse creationem inde patet, quod sacerdotes cooptandi haud raro inter eos recensentur, qui cooptationi adfuerunt; cf. caput quod sequitur de iis qui adfuerunt p. 156.

Cum cooptatione coniuncta erat caerimonia vocandi ad sacra, quam cum Marinio (Arv. p. XIV) et Marquardtio (R. A. 4 p. 409) inaugurationem equidem fuisse credidi (Relaz. p. IV et 66), Gemollius (p. 23) ipsam cooptationem ita perfici statuit, ut novus sacerdos ad sacra vocetur. De qua re uter verum invenerit aliis diiudicandum relinquo. Sed cum ne Gemollius quidem neget sacerdotes inaugurari oportuisse (p. 22), non perspicio, quo modo statim ex cooptatione sacris adesse potuerit novus Arvalis nisi rite iam inauguratus.

Cooptationem nota temporibus antiquioribus dici a magistro vel promagistro nomine collegii factam esse (a. 14 38); postea adstantibus fratribus collegae dicuntur cooptati esse (a. 69 78 81), neque tamen additur, a quo id factum sit; ab anno inde 86 collegio ipsi cooptatio tribuitur. — Sollemnis precatio, quae ante cooptationem facta esse dicitur in actis 118 et 120, nihil aliud videtur fuisse nisi quae in actis a. 218 perscripta est formula consueta quod bonum faustum cet.

Cooptationem videtur secuta esse cena, quae una cum illa commemoratur in actis a. 43, in quibus sunt haec:

|   |   |   |   |  |  |       | et col[legam      |   |      |
|---|---|---|---|--|--|-------|-------------------|---|------|
| • | • | • | • |  |  | post  | ]ooptati[onem (?) | • | <br> |
|   |   |   |   |  |  | . res | et cena[verunt(?) |   |      |

Litterae, quibus imperatores novum collegam commendabant, anulo signatae erant ipsius principis. De anulis autem imperatorum tradita accepimus haec. Narrat Plinius (n. h. 37, 10): divos Augustus inter initia sphinge signavit. duas in matris anulis eas indiscretae similitudinis invenerat: altera per bella civilia absente ipso amici signavere epistulas et edicta, quae ratio temporum nomine eius reddi postulabat, non infaceto lepore accipientium, aenigmata adferre eam sphingem. quippe etiam Maecenatis rana per conlationes pecuniarum in magno terrore erat. Augustus postea ad evitanda convicia sphingis Alexandri Magni imagine signavit. Posterioribus tamen temporibus Caesar Augustus imagine sua signare consueverat: scribit enim Suetonius (Aug. 50): in diplomatibus libellisque et epistulis signandis initio sphinge usus est, mox imagine Magni Alexandri, novissime sua, Dioscoridis manu sculpta, qua signare insecuti quoque principes perseverant; item Dio (51,8): διπλην γάο δή σφουγίδα, ή μάλιστα τότε έχοητο, έπεποίητο, Σφίγγα εν έκατερω δμοίαν εντυπώσας. Εστερον γάρ την είκονα την έαυτου έγγλύψας έχείνη τὰ πάντα έσημαίνετο, καὶ αὐτῆ καὶ οἱ μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορες πλην Γάλβου έχρησαντο, ούτος γάρ προγονική τινι σφραγίσματι κύνα έκ πρώρας νειος προχύπτοντα έχοντι ενόμισεν. Caput igitur Augusti, quo in actis Arvalium legimus signatas fuisse imperatorum epistulas, imaginem fuisse constat Caesaris Augusti, qui quod divus Augustus non dicitur, id nescio an inde explicandum sit, quod Caesar vivus repraesentatus fuerit. Quod autem posteriores etiam principes capite Augusti signasse dicuntur, id confirmant acta

Arvalium, in quibus epistulae imperatorum Traiani et Hadriani (a. 101 118 120) capite Augusti signatae fuisse dicuntur. Minus tamen accurate refert Dio (l. c.), cum alio signo solum usum esse Galbam scribit: nam Traianus, quem anno 101 capite Augusti diximus signasse, litteras quae post mortem eius Romam allatae sunt signo quodam signaverat quod exprimebat Marsyam et Olympum suringe canentes: itaque non eodem semper signaculo Traianus usus est. — De Marsya a Romanis confuso cum Pane et syringe illi interdum loco tibiarum tributa cf. Stephani Compte rendu pour l'année 1862 p. 99, 3.

#### 4. Praesentes.

Nomina eorum qui adfuerint in fine adscripta sunt tum quoque, cum praecedunt verba adstantibus fratribus Arvalibus (s. 69 78 81); hoc enim loco nomina eorum non recensentur. Indicantur praescriptis verbis hisce:

14 21 38

adfuerunt illi.

69 78 86

in collegio adfuerunt illi.

91 118a c 120

adfuerunt in collegio illi.

218

adfuerunt illi ibique adclamantes f[e]li[c]ia [dix]erunt.

Temporibus antiquioribus si qui fratres Arvales cum ceteris ad cooptandum convenire non poterant, absentibus etiam per tabellas cooptare licebat: in actis enim scriptum est post nomina eorum qui adfuerunt

14 pridie eidus Maias per tabellas cooptarunt illi.

14 XVIII k(alendas) Ian. per tabellas cooptavit ille.

Hanc tamen cooptationem per tabellas caveas eiusdem generis esse credas atque qua posteriore aetate imperatores collegis novos fratres designare solebant, quod coniecit Gemollius (l. c. p. 21). Nam etiamsi in exemplo altero solus Ti. Caesar dicitur per tabellas cooptasse, in altero tamen praeter Caesarem Augustum, Ti. Caesarem, Germanicum Caesarem Paullus quoque Fabius Maximus commemoratur; videtur igitur etiam privatis tum licuisse per tabellas cooptare, nec maiorem vim habuisse tabellae missae quam suffragia coram data.

Collatis elenchis eorum qui adfuerunt cum ipsis cooptationum actis, eos qui cooptabantur interdum iam ipsi cooptationi interfuisse constat; ut C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, qui anno 78 in collegium cooptatus est, inter eos qui adfuerint recensetur; item a 120 P. Manlius Carbo. Notandum autem nominatos eos esse loco ultimo. — Iis e contrario qui absentes cooptabantur, per publicum a commentariis Arvales cooptationis nuntium misisse inde fortasse aliquis concluserit, quod in actis anni 218, quibus de cooptatione Elagabali agitur, post nomina fratrum qui adfuerunt et commemorationem adelamationis leguntur hace:

detulit Primus Corne[lianus pub]l(icus) [a c]omm(entariis) fratr(um) Arv(alium).

At formula eadem bis videtur scripta fuisse etiam in actis anni 214, in quibus post nomina eorum qui adfuerunt, idem commemoratur Primus Cornelianus publicus a commentariis. Ibi autem cum acta descripta sint sacrificiorum, si recte conieci eandem formulam ibi reponendam esse, verbum deferendi usurpatum sit necesse est de referendo in acta, ut quasi testis loco nomen commemoraretur eius, qui acta concepisset.

# E. ADLECTIO ET SUBSTITUTIO PUBLICORUM.

De publicis fratrum Arvalium cf. Exordium p. VII seq. Eos adlectos esse a sacerdotibus, commendatos ab imperatore acta ostendunt anni 118.

#### 1. Annus et dies.

Annus et dies nisi lapide fracto nusquam deficiunt. Servata autem sunt acta haec ex annis hisce:

| 87 isdem co(n)s(ulibus) | k(alendis | ) Febr(uaris |
|-------------------------|-----------|--------------|
|-------------------------|-----------|--------------|

[101] deficiunt consulum et diei notae: sequitur magisterio illius.

[118] [isdem co(n)s(ulibus . . . Se]pt(embres).

[155] . . . . Severo, L. Iulio Severo co(n)s(ulibus) III idus Decembr. es).

#### 2. Locus.

Locus non commemoratur: qui cum in conventibus Arval'um enarrandis nunquam omittatur, ob adlegendos publicos collegium videtur non convenisse.

#### 3. Ratio adlegendi.

| 87    | adlectus ille publicus loco illius ad fratres Arvales.                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [101] | ille [publicus loco] illius [ad fratres Arvales adlectu]s est. ')                                                                   |
|       | <ol> <li>de adlegendo publico agi ostendit nomen hominis Graecanicum<br/>ac servile; cf. etiam fragmenta incerta p. 167.</li> </ol> |
| [118] | [allectus ad fratres Arvales in loc]um illius publici                                                                               |

s(aris) n(ostri) ille publicus.

[fratr(um) Arval(ium) ex litteris imp(eratoris)] Cae-

Cum adlectione publicorum substitutionem eorum coniunxi, quam pro tempore tum credo factam esse, cum publicus ex collegio exisset in eiusque locum alius nondum adlectus esset: unde id quoque explicatur, quod cum adlectio ex litteris imperatoris fieret, substitutio ad magistrum vel promagistrum pertinebat. Quod si minus placet, etiam adlectionem publicorum putandum est tam ab imperatore quam a magistro fieri potuisse. Substitutionis exemplum acta praebent hoc:

[155]

[in locum] illius publici promoti ad tabulas quaestorias transcribendas substitu[tu]s est ille publicus ex litteris illius (pro)magistri.

# F. SUBSTITUTIO CALATORUM.

De calatoribus Arvalium cf. Exordium p. VII seq. Calatores singulos vidinus nominatos esse a sacerdotibus singulis, quibus praesto essent, ut defunctis patronis illorum cessaret officium. Ob introitum autem inferre debebant in arcam collegii ea condicione, ut si calatori mortuo aliamve ob causam alius substitueretur, successor denuo ne inferret: calator enim pro accessione tantum sacerdotis habebatur. Cuius rei testimonium acta praebent hoc:

[120]

ibique cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Bitti Thalli calatoris Bitti Proculi [petente] 1) ut ei ob introitum redderetur, quaerereturque an legitimi calatoris loco habendus esset, qui [in numero calator]um sine introitu fuerat, placuit, cum calator accessio sit sacerdotis, semel ob [int]roitum inferri [debere, licet alius ca]lator ab eodem sacerdote substitueretur.

1) sic restituit Mommsenus Staatsrecht 1, 283; potentis minus rects idem in Relazione p. 70, cf. 71.

Bittius Proculus, cum in collegium cooptatus esset, calatorem fecerat libertum Bittium Thallum, qui ob introitum, ut fas erat, in arcam intulerat; mox Thallo substituerat libertum alium, qui non intulit. Thallus autem cum defuncto Proculo (cf. a. 120 v. 21 seqq.) ex officio exiret, postulavit a collegio per Bittium Callistratum conlibertum ut summa, quam ob introitum intulerat ei restitueretur ab eoque impenderetur qui sibi substitutus esset. Collegio tamen placuit semel ob introitum inferri debere, calatorem igitur substitutum pro legitimo habendum esse, etiamsi non intulisset. Cf. Mommsen Staatsrecht l. c. qui diverse explicaverat in Relazione p. 71.

# G. MAGISTRI FLAMINESQUE SUFFECTI.

Magister et flamen annui die altero sacri Arvalium a Saturnalibus primis in Saturnalia secunda a fratribus nominari solebant (cf. acta diei secundi sacri deae Diae p. 34): fieri autem poterat, ut demortuo vel magistro vel flamini, antequam annus exisset, alius sufficiendus esset: cuius rei in actis exempla supersunt haec:

78

mag(isterio) illius, in cu[iu]s locum successit, obiit magisterium eodem anno isdem co(n)s(ulibus) k(alendis) illis ille.

[ALEX. B]

... non(is? as?) Mai(is? as?) [fratres Arvales ante pro]naum [aedis Concordiae convenerunt et illum magistr]um annuum [in locum illius demortui nominaver]unt. ille [magister . . . . . . . . . . . ] diem sacris indixit 1) cet.

1) Supplementa parum certa sunt.

Videtur autem, cum magister vita functus esset, flamen flaminatu se abdicasse, in eiusque locum non liquet utrum novus magister an fratres successorem nominaverint. In actis enim a. 78 sequentur haec:

78

isdem co(n)s(ulibus) V id(us) Mart(ias) in aede Concordiae mag(ister) ille cooptatus in locum illius collegi(um) fratrum Arvalium convocavit flam[inemque nominavit 1)] illum.

1) aut nominarunt, sc. fratres Arvales.

Sequentur nomina corum qui adfuerunt, praescriptis verbis in collegio adfuerunt illi.

Item poterat evenire, ut valetudine impeditus in collegio adesse non posset vel magister vel flamen, nec praesto esset promagister vel proflamen: quod si factum erat, novus pariter sufficiendus erat vel magister vel flamen, eiusque rei exemplum videntur exhibere acta a. 21, quamquam fracto lapide pauca in iis certo restitui possunt:

ENARR. ACT.

11

| 21            | [quod ille magister fratrum Arva]lium ad [fratres Arvales rettulit] illum [flaminem fratrum Arvalium?] qui valet[udine impeditus erat, ad]esse non [posse ad sacra facien]da d[e]ae Di[ae illis diebus], in eius lo[cum ille] su[ffectus est. adfuerunt illi. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Similiter     | videntur intellegenda esse frustula duo actorum a. 66, quibus                                                                                                                                                                                                 |
| legitur sic:  | •                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | uit illi, in Capitolio ob laurum cel. et                                                                                                                                                                                                                      |
|               | t illi, Capitolio ob supplica-<br>tiones cet.                                                                                                                                                                                                                 |
| quae restitui | possunt fere sic:                                                                                                                                                                                                                                             |
| •             | [collegium fratrum Arvalium manda]vit illi [ut vice                                                                                                                                                                                                           |

Cf. ad sacrificia propter causas singulares extra ordinem facta p. 83.

immolaret in Capitolio cet.

promagistri illius collegii fratrum Arvalium nomine

## H. FRAGMENTA VARIA ET INCERTA.

| [27] | [ ille promag(ister) statua]m (?) cum titulo et columella                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ponendam curavit in [luco deae Diae (?) cum in-                                                                                                |
|      | scriptio]ne quae infra est: [pro s]alute [Ti. Caesaris                                                                                         |
|      | divi Augusti f. Augusti pon tificis maximi tribunicia                                                                                          |
|      | [potestate co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) et Iuliae                                                                                           |
|      | August ae matris eius, anni                                                                                                                    |
|      | n extremo fragmento cum commemoretur magisterium quartum Caesaris, letur, initio promagistri mentionem credidi inserendam esse.                |
|      |                                                                                                                                                |
|      | -                                                                                                                                              |
| FO#1 |                                                                                                                                                |
| [27] | [v]oto suscepto                                                                                                                                |
| 1    | posivitque                                                                                                                                     |
|      | e hoc fragmento nihil constat nisi post diem XIIII kalendas Iunias a esse sacrum, de quo agitur.                                               |
|      | a observation as que agrear.                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                |
| [34] | L. Vitellio, Fabio P ersico co(n)s(ulibus) [                                                                                                   |
| [OI] | mag(istro) fratru m Arv(alium) (iterum).                                                                                                       |
|      | K(alendis) Ian(uariis) coll                                                                                                                    |
| •    |                                                                                                                                                |
|      | Kalendis Ianuariis vota fieri solebant ob consulatus imperatorum, si qui-<br>eo anno princeps fasces gerebat. Anno autem 34 Tiberius consulatu |

11\*

cum functus non sit, cogitavi de votis kalendis Ianuariis pro ipsa re publica susceptis (cf. commentarius de votis annuis pro salute imperatorum conceptis p. 90), sed eorum in Arvalium actis vestigium extat nullum. Ceterum fragmentum potest referri etiam ad sacrum quoddam, ad quod coll(egas) convocaverit magister vel promagister: cf. TIB. B id. Ian. et X kal. Febr.

| [38] | [eodem die ob consecrationem Drusillae] in templo |
|------|---------------------------------------------------|
|      | divi Augusti novo [                               |
|      | colle gium fratrum  Arvalium                      |
|      | ] i subsequi [ div]ae                             |
|      | Drusillae []m.                                    |

Praecedit sacri ob natalem Divi Augusti facti dies prior. Arvales autem cum duobus diebus eum celebrarint, nec in hoc certe capite eius sacri mentio fiat, eodem die posui factum esse sacrum, quo de agitur. De quo nihil certi potest affirmari nisi quod verba in templo divi Augusti noro ad familiam Augustam caerimoniam videntur referre; cum autem divae Drusillae nomen paullo post commemoretur, de huius cogitavi consecratione; cf. Dio 59, 11.

$$\begin{bmatrix} XVI \cdot K \cdot IVN \cdot II \\ 0 \end{bmatrix}$$

Fragmentum, cum nec praecedant nec sequantur dierum notae, dubitari potest utrum ad ipsum sacrum deae Diae mense Maio factum, an ad indictionem eius referendum sit. Mihi tamen videtur ad indictionem pertinere, cum in acta certe nobis servata sacrum diei primi anno 81 primum relatum sit, ut non credibile sit commemoratum esse in actis a. 43: praeterea litera O in v. 2 sola superstes ad acta indictionis optime convenit. Restituendum igitur fragmentum puto fere sic:

[sacrificium indixit deae Diae ille (pro)magister in] XVI k(alendas) Iun(ias) i[n domo, XIIII k(alendas) Iun(ias) in luco et in domo, XIII k(alendas) Iun(ias) in dom]o.

| [43] | [tabell]ae allatae ut [       |
|------|-------------------------------|
|      | in te]mplo novo di[vi Augusti |
|      | ] eodem die [                 |
|      | tabella m recita verunt       |

|                     | Ti.          | Claudius   | Caesar    | Augustus    | Ge rman icus | 3 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---|
|                     |              |            |           |             | i. f. frater | • |
|                     | Arvalis (?)  | <b>.</b>   |           | ·           | ·            |   |
| Frustulum nimis     | exiguum quar | n quod res | titui pos | sit. Pertii | net autem ad | l |
| pistulam quandam ab | imperatore   | missam, q  | uae non   | liquet nui  | n ad coopta- | - |

tionem referenda sit.

[ille (pro)magister collegii fratrum Arvalium nomine [CLAVD, B] in Capitolio pro salute (?) Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici Iovi o(ptimo) m(aximo) bovem marem, Iunoni vaccam, Minervae vaccam, [Saluti publicae (?) vaccam, divo Augusto bovem [marem, divae Augustae vaccam, in templo Concordiae [.....] item in Palatio divo Augusto [hovem marem, divae Augustae vaccam,] ad aram Providenstiae vaccam, . . . . . . . . . . . vaclcam immolav[it. adfuerunt illi.

Imperio Claudii fragmentum tribuendum esse indicant et forma litterarum et mentio divae Augustae omissumque nomen divi Claudii. Neque tamen constat, utrum pro salute imperatoris, an propter aliam quandam causam sacrum factum sit. Cum autem divo Augusto et divae Augustae immolatum sit bis, in Capitolio et in Palatio sive in templo novo, ad imperatorem pertinere sacrum probabile est. In templo Concordiae sacrificium factum esse in his solis actis legitur, quamquam Concordiae immolatum esse acta aetatis Neronianae tradunt: cf. de sacris ob natales principum factis p. 57. Ad aram Providentiae immolatum est a. 38 et ob detecta, ut videtur, nefariorum consilia a. 66; praeterea Providentiae deorum in Capitolio sacrificatur a. 183 pro salute Commodi Augusti.

| CLAVD. E | [ite m in [Iovi b(ovem)]                 |
|----------|------------------------------------------|
|          | m(arem), Iuno[ni vaccam, Minervae vaccam |
|          | o]b consula[tum ante                     |
|          | t]emplum no[vom                          |

Cf. comment. de sacro annuo ob comitia consularia Neronis facto p. 66 et sacrificia ob introitum consulatus principis p. 70.

[..... Iovi b(ovem)] mar(em), Iu[noni [58] vaccam] cet.

Videtur coniunctum esse sacrificium cum caerimonia quae praecedit, in luco deae Diae facta piaculi causa.

[66] [praecunte L. Salvi]o O[thone Titiano Iovi b(ovem) m(arem) cet. . . . . Genio p(opuli) R(omani) ta]urum '). [in collegio adfuerunt] illi.

1) vel Genio ipsius, vel Marti ultori ta]urum.

Fragmentum in actis proxime praecedit indictionem sacri deae Diae a. d. III idus Ianuarias factam. Itaque facile referretur ad vota annua a. d. III nonas Ianuarias nuncupata, nisi obstaret taurus immolatus nescio utrum Genio populi Romani Caesarisve, an Marti ultori, quibus pro salute potius et reditu principum similesque ob causas sacrum fieri solet. Qui cum nunquam commemorentur in actis votorum annuorum, fragmentum his tribui non posse constat et referendum videtur ad vota ob causam singularem extra ordinem suscepta.

Fragmentum dubitari nequit quin ad sacrum quoddam pertinuerit extra ordinem factum, de quo certi nihil affirmare licet nisi quod mense vel Aprili vel Maio celebratum est: ut collato apparet capite sequenti, in quo litterae leguntur AIAS. Potest spectasse ad victoriam et triumphum Neronis, quamquam aliis quoque actorum locis ii memorantur.

Videtur spectare ad vota extra ordinem ob causam quandam singularem nuncupata, de quibus nihil certi affirmare licet nisi quod facta sint exeunte mense Aprili vel Maio incunte.

|                                         | riagmonta involva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| sacrum extra ordi                       | [item] in foro [Augusto Marti ultori taurum, Gipsius taurum. in collegio adfuerunt] illi.  propter mentionem fori Augusti videtur referendum esseinem pro salute et reditu vel ob causam similem ab Arvalulis restituendis cf. notae ad ipsum fragmentum p. LXXX                                                                                                                                                                                                             | e ad<br>libus                                  |
| [NER. A]  De restituend                 | [isdem co(n)s(ulibus)] C. Vipstan[us A] nianus (pro)mag(ister) collegi fratr(um) Arval(i nomine immolavit in Capitolio ob (pro?) Iovi b(ovem) m(arem), Iuno]n(i) vac(cam), Mi[i vae vac(cam) in collegio adfuerunt lo fragmento cf. ut supra p. LXXXVI.                                                                                                                                                                                                                      | um)<br><br>ner-                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| [101]                                   | isde[m co(n)s(ulibus)] magisterio Ti. Cla Sace[rdotis Iuliani de E]arino [ pub epistula] missa fratribus Arvalibu[s ab imp(erate Caes(are) divi Nervae f(ilio) Nerva Tra]iano g(usto) Germ(anico) signo signata caput Augu quod exprimit, in qua sic scriptum fuit:] imp(era Caesar divi Nervae f(ilius), Nerva [Traianus g(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) max(imus) tril nicia) pot(estate) co(n)s(ul) IIII] collegis suis si tem . cum sit o[mnibus (?) mani]fest erga vos | lico ore) Au- u[sti tor) Au- b(u- alu- tum nsa |
| nomen cum in ho-<br>pertinuisse epistul | actis caput de allectione [E]arini publici, cf. p. 158. Cu<br>c quoque capite redeat, ad eandem rem quodam modo appo<br>am ab imperatore ad collegas missam, etsi nimis exigua fr<br>quam quibus probabilis aliqua coniectura firmari possit.                                                                                                                                                                                                                                | aret                                           |
| [118]                                   | T]rai[an Hadrian i]mmo [vit? quod imp(erator) Caesar Traia: Hadri]anus Aug(ustus) [ adfuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nus                                            |

in collegio illi.

[214]

Supplementa incerta sunt, nec apparet, utrum ad vota, an ad sacrificia ob causam singularem facta fragmentum pertineat. Marinium tamen constat parum recte ad natalem principis rettulisse: cf. comm. ad acta sacrorum ob natales Augustorum celebratorum p. 54. — De delatione a publico facta cf. comm. ad acta cooptationum p. 157.

# INDEX NOMINUM

### CUM RERUM ENARRATIONE.

Numeri nudi indicant annos actorum, quibus commemorantur homines in indice propositi. Nomina quadratis litteris exarata distinguunt senatorii ordinis homines.

Nomina, quantum fieri potuit, data sunt plena: quae eorum posita sunt intra cancellos
[ ], in fragmentis actorum aut scripta non erant, aut interciderunt.

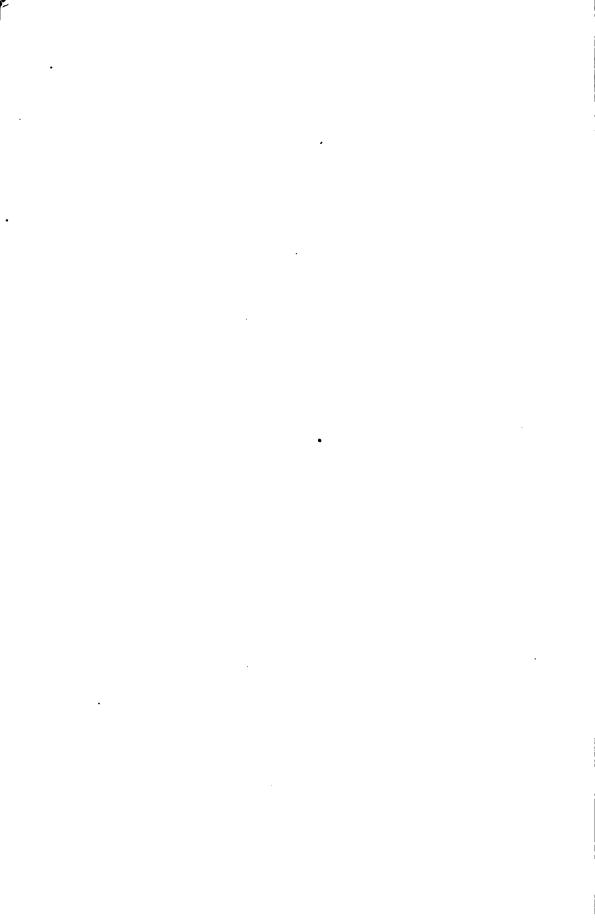

#### I. IMPERATORES.

- IMP. CAESAR AVGVSTVS frater Arvalis 14;
   DIVVS AVGVSTVS: natalis eius celebratur post mortem, VIIII et VIII k.
   Oct 35 38 Claud. D.
- IVLIA AVGVSTA (Livia Caesaris Augusti):
  natalis eius celebratur III k. Febr. 27
  38; vota pro salute eius 27; immolatur ob consecrationem eius Claud.
  A.; post consecrationem diva Avgvsta appellata usque ad. a. 69 passim.
  T1. CAESAR DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS fratar Avgelis 14 27: magistar collegii nt
- ter Arvalis 14 27; magister collegii, ut videtur, quartum 27; cos. III a. 18, cos. V a. 31 fasti mag.; natalis eius celebratur XVI k. Dec. 33 35 38; vota pro salute eius pr. non. Ian. 27, III (?) non. Ian. 36 Tib. A; saorificatur ob memoriam eius VIII (VII) k. Iun. 38.
- ANTONIA AVGVSTA M. Antonii triumviri f.,
  Drusi uxor, mater Germanici Caesaris:
  natalis eius pr. k. Febr. 38; ubi cum
  iam dicatur Augusta, nomen hoc ei a
  C. Caesare delatum esse constat; cf. Suet.
  Cal. 15 et Dio 59, 3 contra Suet. Claud. 11.
- GERMANICVS CAESAR TI. F. frater Arvalis 14; cos. a. 12, cos. II a. 18
  fasti mag.; celebratur natalis eius
  VIIII k. Iun 38.
- AGRIPPINA GERMANICI CAESARIS, mater C. Caesaris Augusti Germanici: celebratur natalis eius 39 die incerto.
- DRVSVS CAESAR TI. F. COOPtatus inter Ar-

- vales 14; inter eos qui adfuerunt commemoratur 21.
- TI. CAESAR DRYSI CAESARIS F. frater Arvalis: in locum eius cooptatur alius VIIII k. Iun. 38.
- c. CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS frater Arvalis, magister collegii 38; imperator appellatus XV k. Apr. ibd.; urbem ingressus est V k Apr. ibd.; immolatur ob consulatum eius k. Ian. ibd.; pro salute eius III non. et VII idus Ian. ibd.; videtur immolatum esse ante statuas eius k. Ian. 39; fuit cos. suf. a 37 fasti mag.
- [MILONIA CARSONIA] C. Caesaris Augusti uxor ultima Suet. Cal. 25; Dio 59, 23 cum eoque occisa Ios. antiqq. 19, 2, 4; Suet. Cal. 59; Dio 59, 29; — nomen eius fortasse abrasum . . non. Iun. 40. prysilla Germanici filia: consecratio
- presilla Germanici filia: consecratio eius videtur commemorari VIII k. Octobr. 38; — fortasse commemoratur natalis eius . . non. Iun. 40.
- TI. CLAVDIVS CABSAR AVGVSTVS GERNANICVS: antequam imperium accepit,
  nomine Ti. Claudii Neronis Germanici cos. suf. a. 37 fasti mag.; —
  pater patriae appellatus Claud. A; —
  divinus princeps parensque publicus
  Claud. C: divus Claudius usque ad
  a. 69 passim.
- NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GER-MANICVS: antequam imperium init,

appellabatur NERO CLAVDIVS DRVSUS GERMANICVS CAESAR Claud. C.; - suboles Agrippinae Augustae, Ti. Claudii Caesaris Augusti Germanici divini principis parentisque publici filius ibd.; - magister fratrum Arvalium 66; natalis eius celebratur XVIII k. Ian. 55 57 58 59 60; — immolatur ob adoptionem eius V k. Mart. 58 59; - ob imperium III idus Octobr. 58; — ob comitia consularia IIII non. Mart. 59; - ob pontificatum III non. Mart. ibd.; - ob tribuniciam potestatem pr. non. Dec. 57 58; — ob alterum consulatum k. Ian. 57; - ob consulatum tertium k. Ian. 58; ob consulatum quartum k. Ian. 60; pro salute eius III non. Ian. 58 59; - pro salute et reditu eius post caedem Agrippinae VIIII k. Iul. et III idus Sept. 59; — ob adventum eius post partum Poppaeae IIII idus Apriles (?) 63; — cum proficisceretur in Graeciam, ut videtur, VII k. Oct. 66; - ob laurum in Capitolio positam die incerto 66; - propter . . . . et valetudinem eius die incerto ibd.

AGRIPPINA AVGVSTA Ti. Claudii Caesaris Augusti, mater Neronis: natalis eius VIII id. Nov. 57 58; — supplicationes ob caedem eius pro salute Neronis non. April. 59.

OCTAVIA (Claudii f.) coniux Augusti, sc. Neronis 58 59 60.

POPPARA [SABINA] AVGVSTA Neronis: vota pro partu eius concepta XII k. Febr. 63; ob adventum eius IIII idus Apriles (?) 63; — Iuno eius ibd. — Avus eius maternus fuerat Poppaeus Sabinus 'consulari et triumphali decore praefulgens' Tac. ann. 13, 45, ubi cf. de moribus eius; — mariti Rufius Crispinus et Otho qui postea imperavit l. c.; nupsit Neroni a. 62 Tac. ann. 14, 60, cf. Eckhel 6, p. 286; — filiam enixa Augusta dicitur Tac. l. c. 15, 23; — interempta a. Nerone l. c. 16, 6; Suet. Ner. 35; Dio 62, 27; — diva Poppaea passim 66.

CLAUDIA AVGVSTA Neronis filia ex Poppaea: immolatur ob adventum eius IIII idus Apriles (?) 63; — Iuno eius ibd.; — diva Claudia virgo passim 66. [STATILIA] MESSALLINA Neronis Augusti: Iuno eius 66; - immolatur pro salute et reditu eius 66. - Fuit Statilii Tauri bis consulis et triumphalis abneptis Suct. Ner. 35: - ea ut poteretur, maritum Atticum Vestinum cos. a. 65 in honore ipso Nero trucidavit Suet. l. c.; cf. Tac. ann. 15, 69; nupsit Neroni a. 66: habemus enim duos nummos Ephesinos inscriptos sic: ΝΕΡΩΝ ΙΙΟΙΙΠΑΙΑ ΕΦΕ)( ΑΟΥΙΟΛΑ ΑΝΘΥΙΙΑΤΩ ΑΙΧΜΟΚΛΗΣ ΕΦΕ, et: MECLAAINA LEB )( ut supra, quibus collatis Messallinam efficitur a Nerone ductam esse anno eo, quo proconsul Asiam rexit idem qui, dum vivit Poppaea, ei provinciae pracerat: itaque cum a. 65 Poppaea vita cesserit, post eiusque mortem primo Antoniam Claudii filiam ducere Nero voluerit (Suet. Ner. 35), Messallina anno demum 66 in matrimonium eius venisse potest: cf. Waddington fastes des provinces asiatiques p. 139; - 'post quattuor matrimonia diverso exitu soluta postremo Neroni nupsit, post quem interemptum et opibus et forma et ingenio plurimum viguit. consectata est usum eloquentiae usque ad studium declamandi' schol. ad Iuv. 6, 434. -Augusta dicitur in nummo Ephesino supra allato, quem spurium putavit Eckhelius (6, 288), defendit Waddington l. c.

[SER.] GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS magister collegii fratrum Arvalium 69; — cos. cum T. Vinio Rufino k. Ian. ibd.; — adoptat L. Licinianum (Ser. Sulpicium Galbam Caesarem) IIII idus Ian. ibd.

[SER. SYLPICIVS GAL]BA C[AESAR] adoptatus a. Galba imperatore IIII idus Ian. 69: cf. L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus in indice privatorum.

M. OTHO CAESAR AVGVSTVS magister iterum collegii fratrum Arvalium 69; eudem anno immolatum ob comitia consularia eius VII k. Febr., — ob vota nuncupata pro salute eius III k. Febr., — ob comitia tribuniciae potestatis eius pr. k. Mart., — ob laurum positam k. Mart., — ob comitia sacer-

dotiorum III non. Mart., — ob comitia pontificatus maximi VII idus Mart., pro salute et reditu eius (nomen Vitellii pro Othonis scriptum) pr. idus Mart. — Cf. M. Salvius Otho in indice privatorum.

vitellivs germanicvs imperator magister collegii fratrum Arvalium 69; eodem anno immolatum ob comitia tribuniciae potestatis pr. k. Maias, — ob diem imperii quod XIII k. Maias statutum est k. Maiis; — dicitur imperator tertium inde a. d. IIII kalendas Iunias 69; — Augustus primum dicitur III non. Iun. 69. De vita eius superiore cf. A. Vitellius in indice privatorum.

GALERIA [FVNDANA] VITELLII: celebratur natalis eius III non. Iun. 69. Nata erat praetorio patre et de ea liberos utriusque sexus tulit Vitellius, sed marem titubantia oris prope mutum et elinguem Suet. Vit. 6; — non immixta tristibus Tac. hist. 2, 64.

IMP. CAESAR VESPASIANYS AVGYSTVS 70
72 75 Vesp. A sive imp. Vespasianys
CAESAR AVGVSTVS 77 78; COS. IIII 72;
— COS. VI 75; — COS. VIII 78; —
immolatur ob diem, ut videtur, quo
urbem ingressus erat 70; — vota pro
salute eius III non. Ian. 75.

TITVS CARSAR AVGVSTI F. VESPASIANVS:
TITVS CARSAR IMP(ERATOR) 72 75; —
T. CARSAR AVG. F. VESPASIANVS 78; —
T. IMP. VESPASIANVS CAESAR AVGVSTI
F. 78; — IMP. T. CARSAR VESPASIANVS
AVG. 80; — IMP. TITVS CAESAR DIVI
F. VESPASIANVS AVGVSTVS 81; — COS.
II 72; IIII 75; VI 77 78; pont. max.
tribunic. potest. cos. VIII 81.

IVLIA T. IMP(KRATORIS) F. AVGVSTA: immolatur pro salute eius 81 [86] 87.

Vita cesserit necesse est a. 89, cum nummus inscriptus divae Iuliae Aug. divi Titi f. s. p. q. R.) (imp. Caes. Domit. Aug. Germ. cos. XV cens. per. p. p. (Eckhel 6, 366) nequeat percussus esse ante a. 90 et vix possit multo post mortem Iuliae factus esse: cf. Hirschfeld Gött. gel. Anz. 1869 p. 1506.

CARSAR AVG. F. DOMITIANYS 75 Vesp. A., CAESAR DIVI F. DOMITIANYS 81, CAESAR

DIVI F. DOMITIANVS AVGVSTVS inde a. die XVIII k. Octobr. 81, IMP. CARSAR DOMITIANYS AVGVSTVS GERMANICYS 86 87 89 90 91, DIVI VESPASIANI F. inseritur post carsar Dom. A: - Immolatur ob imperium eius XVIII k. Octobr. 81; eodemque anno ob comitia tribunicia eius pr. k. Oct., — ob votorum commendandorum causa (sic) pro salute et incolumitate eius k. Oct.: - pro salute eius III non. Ian. et XI k. Febr. 86 87 89 90 91 Dom. B; pro salute et victoria et reditu eius pr. idus Ianuarias 89; - ob vota adsuscipienda pro salute et reditu et victoria XVI k. Febr. et IIII k. Febr. 89; — cos. VII 81; — XIII 87; — XV 89; — censor perpetuus p. p. 90 91; magister collegii fratrum Arvalium 86; commemoratur inter fratres qui adfuerunt 75 Vesp. A.

DOMITIA [LONGINA] AVGVSTA Domitiani Augusti: pro salute eius immolatur III non. Ian. 81 86 87 89 90 91. Fuit Cn. Domitii Corbulonis filia Or. 774; — Augusta appellatur iam kalendis Octobribus 81, contra id quod tradit Suet. Dom. 3, altero demum Domitiani anno eam Augustae nomine honoratam esse.

IMP. CARSAR DIVI NERVAE F. NERVA
TRAIANUS AVG. GERMANICVS COS. IIII
101; — dicitur princeps parensque
noster, pont. max. tribun. potest. p.
p. ibd.; — GERMANICVS DACICVS 105;
— GERMANICVS DACICVS PARTHICVS
117; — vota annua pro salute eius
101 105 117; — pro salute et reditu
et victoria eius VIII k. Apr. 101; —
pro itu et reditu eius . . [no]n(as) Iun(ias) 105.

MATIDIA AVGVSTA Marcianae sororis imp.
Traiani filia, socrus Hadriani Augusti:
consecratio eius X k. Ian. a. 119 120;
cf. Cohen méd. imp. 2 p. 166 n. 543 et
Or. 2196; Henzen 5465.

IMP. CABSAR DIVI TRAIANI PARTHICI F.
DIVI NERVAE NEPOS TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS P. P. 118 120; — cos.
II 118; — vota annua pro salute eius
118 120; — immolatur ob adventum

eius VI idus . . ., ac denuo die incerto 118.

IMP. CARSAR DIVI HADRIANI F. DIVI
TRAIANI NEPOS DIVI NERVAE PRONEPOS
T. AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS COS. II p. p. princeps
parensque 139; — IIII cos. 145; —
p. p. pontifex maximus tribunicia potestate XVIII cos. III imp. II p. p.
155; — vota annua pro salute eius
139 155; — flamen collegii fratrum
Arvalium in a. 156 factus 155.

IMP. [CAESAR M. AVRELIUS ANTONIN'S AVGVSTVS cet. DIVI ANTONINI PII F. DIVI HADRIANI NEPOS DIVI TRAIANI PARTHICI PRONEPOS DIVI NERVA]E ADNEPOS Marc. C; cf. G. H. Appellabatur M. Arlius Avrelivs Caesar, antequam imperaret 145 145; cf. Pius B.; — o'ptimus) m(aximus) princeps Marc. C.

LUCILLA AVGVSTA Veri Marc. B.

IMP. CAESAR M. AVRELIVS COMMODVS
ANTONINVS AVG. PIVS SARM. GERM.
MAXIMVS P. P. COS. IIII 183; — OPTIMVS MAXIMVSOVE PRINCEPS, DIVI M.
ANTONINI FIL., DIVI ANTONINI NEPOS,
DIVI HADRIANI PRONEPOS, DIVI TRAIANI PARTHICI ABNEPOS, DIVI NERVAE
ADNEPOS 183; similiter 186.

[IMP.] CAES(AR) P. HELVIVE [PERTINAX AVG. TRIBVNICIA POTESTATE COS. II P. M] PRINCEPS SENATVS 193; — vota annua pro salute eius, item vota decennalia pr. id. Ian. 193.

IMP. CABS. M. AVRELLIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. PART. MAX. BRIT. MAX. GERMANICVS MAX. PONT. MAX. TRIB. POTEST. XVI IMP. III COS. IIII PRO-

cos 213; — TRIB. POTEST. XVII IMP. III cos. IIII P. P. PROCOS 214; — immolatur, quod per limitem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum [solum vel terram cf. C. I. L. 3 p. 708] introiturus sit III id. Aug. 213; — ob salutem victoriamque Germanicam pr. non. Octobr. anni eiusdem; — quod ex naufragii periculo salvus servatus sit 214; — quod ad hiberna Nicomediae ingressus sit eodem anno.

IVI.IA AVGVSTA MATER AVGVSTI (SC. Autonini Severi filii), plenius Ivlia avg.
PIA FRLIX, MATER IMP. ANTONINI AVG.
N. SENATVS, CASTRORYM ET PATRIAE
213; — immolatur Iunoni eius 213 214.

IMP. CAES. DIVI MAGNI ANTONINI FIL.

DIVI SEVERI NEP. M. AVRELLIUS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. P. M. TR. POT.

COS. P. P. PROCOS: COOPTATUS inter Arvales mense lulio incunte a. 218; —

vota annua pro salute eius suscepta,
item vota decennalia suscepta pridie
idus Iulias anni eiusdem.

IVLIA MARSA AVGVSTA AVIA AVG. N.: VOTA pro salute eius pridie idus Iulias 218. IMP. CARSAR DIVI SEVERI PII NEPOS, DIVI MAGNI ANTONINI PII FILIVS M. AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER PIVS FRLIX AVG. P. M. TRIE. POT. X COS. III P. P. PROCOS: VOTA annua pro salute eius 231; cf. Alex. C.

IVLIA MAMMABA MATER AVG. N. RT CAS.
TRORVM, SENATVS AC PATRIAE: Vota
annua pro salute eius 231; cf. Alex. C.
IMP. CARSAR M. ANTONIVS GORDIANVS
PIVS FRLIX AVG.: Vota annua pro salute eius 238; — vota suscepta, quod
Furiam Sabiniam Tranquillinam Augustam liberorum creandorum causa
duxerit 241.

### II. PRIVATI.

- ACILIVS AVIOLA unus ex pueris senatorum filiis qui anno 183 ministrarunt Arvalibus: 183 (2, 18). Potest fuisse nepos consulis a. 122, pater consulis a. 239.
- [M. ACILIVS GLABRIO] cum M. Ulpio Traiano cos. a. 91 90. Interemptus est a Domitiano in exilio Sueton. Domit. 10, coactus antea in Albano dimicare cum leone: Fronto ad Marcum Caes. 5, 22 23; Iuv. 4, 94 et schol. ad eundem; Dio 67, 14; cf. Borghesi opp. 5, 520 521.
- ACILIVS SEVERVS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 183 183 (2, 18).
- P. ABLIVS COBBANVS frater Arvalis 213
  214. In domum eius convenit collegium
  213; iunior dicitur 214; potest
  fuisse filius Aelii Coerani in exilium
  acti ob amicitiam Plautiani, qui post
  septem annos revocatus est et primus
  ex Aegyptiis in senatum allectus Dio
  76, 5. Honores eius recensentur in
  inscriptione Tiburtina Or. 2851, de qua
  cf. Marini Arv. p. 777 seqq.
- [L. (ABLIVS) LAMI]A COS a. 3 fasti magistr. Fuit triumvir monetalis inter a. 731 et 742, cf. Borghesi bull. inst. arch. 1845 p. 153, opp. 4 p. 485; fortasse legatus Tiberii in Germania a 4-6 id. ann. inst. arch. 1844 p. 319 seqq., opp. 4 p. 457 seqq. ad Vell. 2, 116; proconsul Africae Tac. ann. 4, 13, fortasse a. 15,

- cf. Boryhesi II. cc. p. 322 et 459 seqq.; nominatur anno, ut videtur, 20 legatus Syriae, sed Romae retinetur, anno autem 32 praefectus urbi fit Dio 58, 19; moritur funereque censorio effertur a. 33 Tac. ann. 6, 27: cf. Borghesi Giorn. arcad. 112, 1847 p. 243 seqq., opp. 5 p. 90 seqq.
- [L.] ARL[IUS LAMIA]? eum in actis Claud.
  C. inter fratres Arvales commemorari coniecit Borghesius apud Melchiorrium appendice agli atti de' fratelli Arvali p. 5, filiumque fuisse consulis a. 3.
- L. ARLIVS PLAYTIVS LAMIA CUM Q. Pactumeio Frontone cos. suf. a. 80 80: datur ei cognomen Aemiliani a Dione 66,3; abrepta ei coniux Domitia Corbulonis filia a Domitiano ducta ibd. et Sueton. Domit. 10; occisus a Domitiano Sueton. l. c.
- P. ARLIVS SECVNDINVS frater Arvalis 219 221 224 234; magister collegii 219 et fortasse 221.
- M. AEMILIVS [LEPIDVS] COS. a. 11 fasti mag. cf. fusti Capitol. et Antiat. in C. I. L. 1 pp. 442 et 475; Or. 2489 4263; — proconsulatu Africae cedit Iunio Blaeso a. 21 Tac. ann. 3, 35; — procos. Asiae a. 26 l. c. 4, 56; cf. C. I. L. 3, 398; — vita fungitur a. 33 Tac. l. c. 6, 27. — Causas egit in senatu Lepidae sororis a. 20 l. c. 3, 22; Lutorii Prisci a. 21 l. c. 50; — patronus adfuit Pisoni reo a. 20 l. c. 11; — miti-

gavit sententiam contra Sosiam Gallam l. c. 4, 20. Cf. Borghesi opp. 5 p. 291 seqq. qui ad eum rettulit etiam quae de Lepido oratore habet Seneca controv. 9 praef., qui praeceptorem dicit Neronis Germanici f. l. c. 2, 11.

- L. [ARMILIVS] PAVILIVS frater Arvalis decessit a. 14 vel exeunte a. 13, in eiusque locum cooptatus est Drusus Caesar Tiberii filius 14: fasces gessit a. p. C. 1. Fuit filius Paulli Aemilii Lepidi censoris a. u. c. 732 (cf. fasti Capitol. C. I. L. vol. 1 p. 441 et 450), Iuliamque neptem ex Agrippa et Iulia filia in matrimonium ei dedit Caesar Augustus Suet. D. Aug. 64. Coniuravit iuvenis contra Caesarem Augustum id. 19: cf. Drumann 1 p. 11, 20 et Marini Arv. p. 13.
- MAM. ABM[ILIUS SCAVRVS] COS. 8. 21 cum Cn. Tremellio 21, cf. C. J. L. 4, 1553 = Henzen 7419 d a; Borghesi ann. inst. arch. 1855 p. 8 seq. Adfuit in senatu, cum de imperio Tiberii ageretur Tac. ann. 1, 13; - oratorum sua aetate uberrimus l. c. 3, 31; — defendit Sullam a Domitio Corbulone accusatum a. 21 ibd.; - C. Silanum procos. Asiae repetundarum a sociis postulatum a. 22 cum aliis maiestatis accusat l. c. 3, 66; — maiestatis postulatur a. 32 l. c. 6, 9; — denuo postulatus damnationem anteit a. 34 l. c. 29; cf. Dio 58, 24; — in eo Scaurorum familia extincta est Seneca suasor. 2. - De indole eloquentiae Scauri id. controv. 10, 2; - de moribus eius Senec. de benef. 4, 31. Cf. Drumann 1 p. 33, 6. [CN. AFR]ANIVS DEXTER COS. Suf. cum C. Iulio Basso a. d. III idus Maias a. 105 C. I. L. 3 p. 865, XXII = Henzen 6857; XVI k. Iun. 105; - cos. des. in senatu sententiam dicit Plin. ep. 5, 13, 4; — quaeritur in senatu an interfectus sit consul a suis id. 8, 14, 12. Cf. Mommsen index nominum ad Plin. epist. ed. Keil et Hermes III
- L. ALE(IVS) V[E]R(VS), nisi forte corri-

- gendum est ALF(IVS) VERVS, Vel, ut proponit Marinius (Arv. p. 519) has litteras coniungens cum iis quae sequentur, L. ALFENIUS AVITIANUS, unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 241 241.
- L. ALFENIUS AVITIANUS frater Arvalis
  218 231.
- c. Annivs percennianvs frater Arvalis 231.
- m. Annivs vervs frater Arvalis 105; cos. III cum Eggio Ambibulo a. 126 126. - Avus M. Antonini, 'adscitus in patricios a principibus Vespasiano et Tito censoribus' Capitol. Marc. 1; - cos. primum cum Neratio Prisco anno incerto Digest. 48, 8, 6, fortasse 83 (Burghesi ann. inst. arch. 1851 p. 17, opp. 5 p. 356), iterum cum Augure s. 121 fasti cons.; - decessisse videtur senex admodum circa finem imperii Hadriani, cum interfuerit senatui, in quo gener Arrius Antoninus a principe adoptatus est Capitol. Ant. Pius 4. Cf. Borghesi ann. inst. arch. 1852 p. 10 seqq., opp. 5 p. 350 seqq.
- L. Annivs vinicianvs in collegium cooptatus a. 38 38; inter Arvales nominatur, sed errore dicitur M. Ennius V. 40 Maiestatis postulati a. 32 causa dilata a Caesare (Tiberio) Tac. ann. 6, 9; coniuravit contra Gaium Caesarem a. 41 Ioseph. antiqq. 19, 1, 3 et 4, 3 (ubi errore nominatur Mirouxiaνός); post caedem Gai foit unus ex iis, quibus deferri posse videbatur imperium Dio 60, 15; coniuravit cum Furio Camillo Scriboniano eoque occiso se ipsum interfecit ibd. Cf. Borghesi bull. inst. arch. 1845 p. 154 seq., opp. 4 p. 478.
- c. ANTISTIVS VETVS practor urbanus s. 20, cos. a. 23 fasti mag. cf. Hensen 7165, titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; index Dionis l. 57. De genere eius cf. Nipperdey ad Tac. Ann. 4, 1.
- c. ANTIVS A. IVLIVS QVADRATVS a. 105 iterum cos. cum Ti. Iulio Candido Mario Celso II 105, cf. Or. 3651; refertur inter Arvales ibd. Fuit primum cos. suf. a. 93 tab. privil. veteran. XVI (C. I. L. 3 p. 859). Honores

eius enarrantur in titulis C. I. Gr. 3532 (melius Borghesi opp. 2 p. 15) 3548 3549 4238, Baitie fasc. inscr. 1 p. 86 = Le Bas et Waddington 1722. Fuit legatus Ponti et Bithyniae, legatus prov. Asiae bis, legatus Cappadociae, procos. Cretae et Cyrenaicae, legatus pr. pr. Lyciae et Pamphyliae, consul a. 93, legatus Syriae imperatoris Traiani appellati iam Dacici, indeque reversus cos. II a. 105, procos. Asiae. Fuit etiam septemvir epulonum. De eo plenius egit post Marinium p. 735 seqq. et Mommsenum Sitzungsber. d. S. Ges. 1850 p. 223 segg. Waddington fastes des provinces asiatiques 1 p. 172 seqq., ubi vide etiam nummos nomine eius insignes. Ab A. Iulio Quadrato (cf. sub nomine eius) diversus videtur Mommseno Hermes 3 p. 76, 7: dubitat Waddington l. c. p. 176.

- L. ANTONIVS ALBVS frater Arvalis 117
  118 120 129 130 139; magister a.
  129 130; procos., ut videtur, Asiae
  circa a. 151—152 Aristid. p. 497; cf.
  Waddington fastes p. 214; vie d' Aristide p. 40 seqq. (extrait).
- L. Antonius . . . lbu . . . calator fratris Arvalis 130.
- M. ANTONIVSIVVENIS frater Arvalis 183 186.
  M. ANTONIV[S PRIM] VS PR... VS UNUS ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 118 118.
- M. APONIVS SATVENINVS frater Arvalis 58 59 60 66. Fuit legatus Moesiae a. 60 Tac. hist. 1, 79 ob victoriamque de Rhoxolanis triumphali statua ab Othone donatus est l. c.; primo Vitellii partes secutus (l. c. 2, 96), mox Vespasiani (l. c. 3, 5) seditione militum Veronam oppugnantium fugere coactus est (l. c. 9 seqq.).
- L. APRONIVS CA[ESIA]NVS COS. a. 39 cum
  C. Caesare Augusto Germanico 39;
  fasti sacri Antiat. C. I. L. 1 p. 327.
  Fuit in cohorte Drusi ad legiones
  Pannonicas missi a. 14, ab eoque legatus ad Tiberium missus est Tac.
  ann. 1, 29; legatus patris proconsulis Africae a. 20 prosperam adversus
  Tacfarinatem Numidam pugnam facit
  l. c. 3, 21. De Vit. onomast. s v. perENARR. ACT.

peram ad eum refert cladem Romanis a. 28 a Frisiis illatam Tac. ann. 4, 73 cf. 11,19, quae pertinet ad patrem legatum Germaniae inferioris, cum filius, qui a. demum 39 cos. fuit, tunc non potuerit fungi legatione consulari Germaniae.

- Arescon Manilianus publicus commentariensis fratrum Arvalium 211.
- L. ARMENIUS PEREGEINUS frater Arvalis 213 218 221; — practor 213. — Marinius p. 531 perperam credidit esse eundem qui fasces ord. gessit a. 244; cf. Relazione p. 77.
- c. ARRIVS ANTONINVS frater Arvalis 186. Enarrantur honores eius in titulo Concordiensi C. I. L. 3, 1874 = Henzen 6485; fuit scilicet IIII vir viarum curandarum, tribunus laticlavius legionis quartae Scythicae, sevir equestrium turmarum, ab actis senatus, aedilis curulis, praetor cui primo iurisdictio pupillaris a sanctissimis imperatoribus (sc. Marco et L. Vero) mandata est, frater Arvalis, iuridicus per Italiam regionis Transpadanae primus, praefectus aerari Saturni (cf. Borghesi ann. inst. arch. 1853 p. 188 seqq., opp. 5 p. 383 segg.; Mommsen Berichte d. Sächs. Ges. 1852 p. 268; Zumpt comm. epigr. 2 p. 3 seqq.) - Iuridicus Transpadanae fuit ante a. 166, cum ad eam iurisdictionem pertineat epistula Frontonis de causa Volumnii Sereni scribae Concordiensis (ad amicos 2, 7), Fronto autem anno fere 166 vita cessisse videatur. Itaque cum post administrationem regionis illius praefectura aerarii Antoninus functus sit, fasces eum anno fere 170 gessisse recte Waddingtonius posuit l. c., qui in eo tamen videtur erravisse, quod post a. 175, quo M. Aurelius Sarmaticus dictns est, Pontum et Bithyniam eum rexisse ex titulo C. I. Gr. 4168 conclusit. Pontus enim et Bithynia a praetoriis regebantur, nec ad hanc provinciam potest pertinuisse Amasenus huius certe aetatis titulus, cum Ponti pars illa tum cum Cappadocia contributa esset, cf. Ptolemacus 5, 6. Fuit igitur Antoninus legatus Cappadociae quae consularia dignitas est,

Privati.

cum qua legatione bene convenit titulus C. I. Gr. 4193; cf. Waddington l. c. Denique factus est proconsul Asiae Tertullianus ad Scapulam 5 (cf. Mommsen ind. nom. ad Plinii ep. s. v. ARRIVS); Lampridius Comm. 7. Insimulatus adfectati imperii a Pertinace tunc Britanniae legato (qui provinciam illam rexit post mortem Perennis interfecti a. 185, cf. Eckhel 7, p. 136), insidiis Cleandri interfecti a. 189 (Dio 72, 12 13; Herod. 1, 12 13 cf. Eckhel 7, 120) vel ineunte a. 190 (cf. Waddington l. c.) occisus est Capitol. Pert. 3, Lamprid. l. c.: id anno fere 188 factum esse statuit Waddington l. c. p. 241, qui proconsulatum Asiae ad a. 184 vel 185 probabiliter rettulit. Commemoratur in titulo Calpurniae Quadratillae coniugis Renier I. A. 1495

- M. AR[R]IVS RR . . . . magister fratrum Arvalium Trai. A.
- M ARRYNTIVS [AQVILA] cos suf. a. 66 kalendis Iuliis 66. Errore ei collegam tribui M. Aponium Saturninum Relazione p. 22. Videtur esse pater M. Arruntii Aquilae filii C. I. L. 5, 2819, cos. a. 72 cum C. Arruntio Catellio Celere Or. 4031; cf. Marini p. 149 151 et Borghesi opp. 7 p. 398.
- ARRYNTIVS CAMILLYS VIDE M. FYRIVS CAMILLYS.
- L. ARRYNTIUS CATELLIUS CELER VIDE L. POMPRIVS CATELLIVS CELER.
- [o. ARTICVLEIVS P]ARTVS COS. a 101 cum Traiano IIII 101. Henzen 5958 (cf. Mommsen Hermes 3 p. 137) 6664. Spartian. Hadr. 4.
- cn. Arvlenvs carlivs sabinvs cos. suf.

  a. 69 cum T. Flavio Sabino pr. k.

  Maias 69 (cf. Mommsen Ephem. epigr.

  1872 p. 191); Tac. hist. 1, 77. Commemoratur inter iure consultos a Pomponio orig. iur. Dig. 1, 2, 53 qui plurimum temporibus Vespasiani eum potuisse scribit.
- M. ASINIVS AG[R]IPPA COS. a. 25 cum Cosso Cornelio Lentulo fasti mag; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; Or. 2546; Tac. ann. 4, 34 — Decessit a. 26 id. l. c. 4, 61. Cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 54 p. 77 seq., opp. 3 p.

- 348 seq. et Drumann 2 p. 14.
- c. ASINIVS POLLIO praetor peregr. a. 20
  fasti mag.; cos. cum C. Antistio Vetere a. 23 fasti mag.; index Dionis l.
  57; Henzen 7165; titulus Scirti C. I.
  L. 1 p. 475. Rexit proconsul Asiam
  Eckhel 5 p. 144, 6 p. 211; annis fere,
  ut videtur, 37-38 Waddington fastes
  1 p. 122. Cf. Borghesi Giorn. arcad.
  1831, 54 p. 76, opp. 3 p. 347 et Drumann 2 p. 14.
- ASINIVS POLLIO VERRYCOSVS COS a. 81 cum L. Flavio Silva Nonio Basso 80 et 81; Murat. 318, 1; Fea fasti 8, 18. Burghesi Giorn. arcad. 1831 t. 54 p. 81, opp. 3 p 352 statuit eundem esse Asinium Pollionem, qui a. 69 alam rexit in Mauretania (Tac. hist. 2, 59), perperam, cum praefectus alae illa aetate vix possit fuisse originis senatoriae.
- L (NONIVS) ASPR[RNAS] COS. Suf. a. 29
   cum A. Plautio fasti mag.; Or. 4033 =
   I. N. 1968; C. I. L. 1 n. 767 768.
- SR[X ATT]IVS SVBVRANVS COS. CUM Q Articuleio Paeto suffectus Traiano Augusto post d. VII (?) idus Ianuarias a. 101 101; — cos. II a. 104 cum M. Asinio Marcello inscr. Ephesina citata a Mommseno Hermes 3 p. 132, cf. index ad Plinium Keilii. - Iudex datus ab imperatore Plin. ep. 7, 6, 10 11. Mommsenus ind. Plin. hunc et praefectum praetorio fuisse credit Traiani [Saburanus Victor 13, 9], et octogenarium illum patrem qui Attiam Viriolam exheredavit (Plin. ep. 6, 33, 2): quod si verum est, praesectus fuit ante a. 101, quo primum fasces gessit aetate iam admodum provectus, cum anno fere 107 octogenarius esset.
- c. Avcid[ivs] victor cos. suf. a. 155 XVI k. Iun. 155.
- c. AVFIDIVS VICTORINVS COS. II a. 183 cum Commodo IIII 183; C. I. L. 6, 746 = Or. 1918; Marini Arv. p. 354.

   De anno, quo primum consul processerit, nihil constat. Fuit legatus Germaniae, proconsul Africae, praefectus urbi ob eamque dignitatem, ut videtur, altero consulatu honoratus est: a Perenni cum caedes ei pararetur, ipse manus sibi intulit Dio 72, 11.

- AVILLIVS QVADRATVS magister fratrum Arvalium a. 155 155; promagister a. incerto Ant. Pius A; magister II vel promagister a. incerto Marc. A. Non liquet an idem sit qui dicitur:
- A. AVILLIVS VRINATIVS QVADRATVS COS. suf. cum Strabone Aemiliano pridie idus Martias a. 156 155.
- AVIT(IVS) AVITIANVS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 241 241: sed. cf. ALE(IVS) V[E]RVS.
- [M. AVREL]IVS COTTA COS. CUM M. Valerio Messallino a. 20 fasti mag.; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; fasti Ostienses Henzen 6443. - Filius M Valerii Messallae Corvini oratoris ex Aurelia quadam e familia Cottarum (Ovid. epist. ex Ponto 4, 16, 41 seqq) primo appellabatur M. Valerius Maximus, deinde adoptatus ab avunculo M. Aurelius Cotta Maximus schol. ad Persii sat. 2, 72; cf. titulus M. Aurelii Cottae Maximi l. Zosimi in ann. inst. arch. 1865 p. 6, et Ovid. 1 c. 3, 2, 103 seqq.); denique mortuo Messallino fratre (Vell. 2, 112; cf. Suet. Tib. 20; Dio 56, 17) huius nomine accepto Cotta Messalinus dicebatur (cf. Vell. l. c.; Plin. n. h. 10. 22, 27; Tac. ann. 2, 32) De moribus eius Tac. 6, 7; lenius de liberalitate eius iudicat Juvenalis 5, 109; 7, 94. Poeta et orator Ovid. ex Ponto 4, 16, 41 seqq. — In rebus publicis semper Tiberii amicus Tac. ann. 6, 5. Cf. Borghesi apud Caninam via Appia p. 152 153; Henzen ann. inst. arch. 1855 p. 14; 1865 p. 7 seqq.
- T. AVRKLIVS FVLVVS COS. a. 120 cum L. Catilio Severo II 120; Or. 2946; omnibus nominibus dictus T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Capitol. Ant. P. 1, ubi vide de genere eius deque honoribus ab eo gestis. Fuit quaestor, aedilis, consul, ab Hadriano electus inter quattuor consulares quibus Italia committebatur, proconsul Asiae (l. c. 2; C. I. Gr. 2965; Digest. 48, 3, 6; Philostratus vit. sophist. 1, 25; 2, 1, 8) a. fere 135; cf. Waddington fastes p. 205 206; Eckhel 7, 1. Postea adoptatus ab Hadriano Augusto imperabat a d. VI. id. Iul. 138 usque ad nonas, ut videtur, Mar-

- tias a. 161 (cf. Eckhel 7, 3 et 26), nominibus utens T. Aelii Hadriani Antonini Augusti Pii; cf. inter imperatores.

  Axivs M..... frater Arvalis 193. Axius quidam Aelianus procurator Augg. est C. I. L. 3, 1422 1423 1456.
- C. BELLICVS NATALIS TEBANIANVS COS.
  suf. a. 87 cum C. Ducenio Proculo
  XIIII. k. Iun. 87: Or. 2375; filius, ut
  videtur, C. Bellici Natalis cos. a. 68
  C. I. L. 3 privil. IV. V (p. 847 848).
  Bittius Callistratus | calatores Q. Bitti
  Bittius Thallus | Proculi 120.
  O. BITTIVS PROCYLYS V. O. FYLVIVS GIL-
- Q. BITTIVS PROCYLYS V. Q. FYLVIVS GIL-BO BITTIVS PROCYLYS.
- Bo ..... unus ex pueris senstorum filiis ministrantibus a. 241 241. [C. BRYTTIVS PRAESENS] V. L. FYLVIVS C. F. POM . . . . BRVTTIVS PRAESENS. M. [CAECILIVS] CORNVTVS frater Arvalis 14 21; - est tertius ex curatoribus locorum publicorum iudicandorum, quorum primus eo tempore consularis, secundus tribunus plebis fuit C. I. L. 6, 1267 = Fabr. 656, 482; — a. 24 dicitur praetorius Tac. ann. 4, 28; propria manu se occidit a. 24 l. c. C. CARCILIVS STRABO frater Arvalis 101 105; - cos. des. a. 103 vel 104 Plin. epist. 4, 17, 1 eoque loco in senatu sententiam dicit 4, 12, 4; cf. Mommsen Hermes 3 p. 45, 4 et index nominum ad Plinium ed. Keil. - Decessisse eum a.117 inde efficitur, quod ex litteris Traiani in locum eius Hosidius Geta, licet anno demum 118, cooptatus est 118. SEX. CAECINA praetor peregrin. a. 11 fasti mag.
- c. CABCINA LARGVS frater Arvalis 38 39
  40. Claud. B. D; cos. a. 42 fasti sacr.

  Antiat. C. I. L. 1 p. 327. Commemoratur a Tacito inter comites Claudii
  Augusti Romam redeuntis ad poenas
  de Messalina sumendas ann. 11, 33.
- [c. CABLI]VS RVFV[s] COS. a. 17 cum L. Pomponio Flacco fasti mag.; fasti Antiat. et titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; fasti Lunenses l. c. p. 476 et Dio 57, 17 fastique ms. fere omnes falso Caecilium vocant, recte Caelium Tac. ann. 2, 41 ex cod. Med.; cf. ann. inst. arch. 1855 p. 13 et C. I. L. 1 p. 475.

- L. CAESONIVS LYCILLYS frater Arvalis 213 218. Honores eius enarrantur in titulo Grut. 381, 3. Omnibus nominibus dicebatur L. Caesonius C. fil. Quirina Lucillus Macer Rufinianus. Fuit autem decemvir stlitibus iudicandis; electus in familiam patriciam; quaestor et mox praetor kandidatus; curator r. p. Suessanorum, item r. p. Tusculanorum; legatus provinciae Africae, eodem tempore vice proconsulis; curator alvei Tiberis et cloacarum urbis; curator aquarum et Miniciae. Post hanc curam vel inter duas curas fasces gessit, cum a. 237 electus sit inter vigintiviros consulares ad tuendam contra Maximinum Italiam a senatu creatos: cf. Capitol. Gord. 10 14 22; Herod. 8, 13; Zosimus 1, 60, ob eamque causam in titulo eius videtur emendandum esse XX vir. [c]os. (pro XXviros) ex senatus consulto r. p. curandae. Deinde provinciam Africam sortitus et electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones, denique praesectura urbis functus est anté annum certe 254, cum in tabula a chronographo anni 354 servata nomen eius non legatur. De aetate eius minus recte disserit Marinius p 793 seqq. -Monumenta fecit patri Grut. 381, 1, matri 381, 2.
- c. calpv[RNIvs] . . . . . . cos. suf. Domitiano, fasces rexit cum L. Volusio Saturnino a. 87 commemoratur inter dies VI(VII?) idus Ian. et XI k. Febr. a. 87. Potest fuisse pater C. Calpurnii Flacci Murat. 439, 1, cuius honores repperit Borghesius in titulo C. I. Gr. 2638; cf. memorie dell' Inst. arch. 1 p. 49, opp. 3 p. 386.
- c. calpunius aviol[a] cos. suf. cum P. Scipione a. 24 fasti mag.
- c. CALPVRNIVS PISO COOPTATUS INTER Arvales 38; commemoratur inter praesentes 40; Claud. A. Liviam Orestillam ei nubentem ad se deduci iussit C. Caesar Aug. Sueton. Cal. 25; cf. Dio 59, 8; in exilium actus Dio l. c. Videtur esse is, qui cos. suffectus sub Claudio imperatore (paneg. in Pis. 68; schol. ad Iuv. 5,109)

anno 65 coniuravit contra Neronem detectisque consiliis abruptis venis se ipse occidit *Tac. ann.* 15, 48-59, cf. 14, 65; cf. *Marini* p. 73: quod si verum est, idem est qui commemoratur 57 58 59 60 63.

1

- L. CALPVRNIVS PISO PONTIFEX frater Arvalis 14; pontifex consul Marini Arv. p. 13; - fuit consul a. 739 fasti Colot. C. I. L. 1 p. 467, IV; fasti ms; legatus Pamphyliae Dio 54, 34; - legatus Caesaris Augusti triennio cum Thracibus bellavit iisque in pristinum pacis modum redactis decus triumphale meruit Vell. 2, 98; cf. Liv. epit. 140; Tac. ann. 6, 10; Dio 54, 34; - praefectus urbi per annos quindecim ab a. 17 ad a. usque 32 Tac. ann. 6, 10 ad eumque Borghesius apud Nipperdeium; cf. Vell. l. c.; octogenarius obiit et publico funere ex decreto senatus celebratus est Tac. l. c. - De moribus eius cf. Plin. n. h. 14, 145; Suet. Tib. 42. L. [CALPVRNIVS] PISO COS. S. 753 cum Cosso Cornelio Lentulo fasti mag.; fasti collegii C. I. L. 1 p. 473, XI; Or. 2966; C. I. Gr. 2943. — In senatu decrevit, ut iduum Septembrium dies, quo se Libo interfecerat, dies festus haberetur a. 16 Tac. ann. 2, 32; - a. 16 cedere urbe testatus, auctoritate tamen Tiberii a propinquis retentus est l. c. 34; — a. 20 adfuit Cn. Pisoni reo occisi Germanici l. c. 3, 11; - a. 22 eius sententia in senatu de Silano in insulam Gyarum relegando l. c. 3, 68; - a. 24 maiestatis reus opportuna
- L. CALPVRNIVS PISO COS. CUM M. Licinio Crasso Frugi a. 27 27; fasti mag.; Or. 156 3056 3796. C. I. L. 6, 251; Tac. ann. 4, 62.; filius Cn. Pisonis et Plancinae Dio 59, 20; praenomen Gnaei post damnationem patris mutavit Tac. ann. 3, 17; pater consulis a. 57 Plin. ep. 3, 7, 12; videtur esse urbis praefectus is, ad quem rescripsit C. Caesar imperio potitus a. 37 Ioseph. antiqq. 18, 6, 10, cf. l. c. 5; cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 49 p.

morte decessit l. c. 4, 21. - Potest

esse praetor aerarii Henzen 6455; sed

cf. ad C. I. L. 6, 1265.

- 293, opp. 3 p. 323; procos. a. 40 rexit Africam, eiusque potentiam cum timeret C. Caesar, Numidas et legionem a provincia proconsulari disiunxit Dio l. c.; id quod propter metum M. Silani factum esse rectius tradit Tac. hist. 4, 48, videturque evenisse ita, ut Silano revocato provinciam Africam detracta Numidia primus obtinuerit Piso. De re cf. ann. inst. arch. 1860 p. 26 seqq. Solebat dicere neminem se videre in senatu, quem consul ipse sententiam rogavisset Plin. ep. 3, 7, 12. Cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii.
- L. CALPVENIUS L. F. PISO frater Arvalis, dicitur L. Piso L. f. 58 59, omnibus nominibus 59 60 63; — magister a. 59 59. - Filius consulis a. 27 Plin. ep. 3, 7, 12. Fuit cos. designatus a. 56 Tac. ann. 13, 28; cos. ordinarius cum Nerone II a. 57 l. c. 31; Mommsen I. N. 4246 = Henzen 6617; curator aquarum inde ab a. 60 usque ad a. 63 Frontin. de aquaed. 102; cum aliis duobus consularibus praepositus vectigalibus publicis a. 62 Tac. ann. 15, 18; - procos. Africae a. 69 interfectus a Valerio Festo Plin. ep. 3, 7, 12; Tac hist. 4, 49 50: cf. Mommsen index nom. ad Plin. Keilii s. v. Minus recte de Vit Onomast, s. v. proconsulem Africae pro filio habet consulis a. 57, perperam consularem Neronianum fuisse ratus L. Pisonem illum, de quo Plinius I. c. dicit. - In actis constanter dicitur Lucii filius, eaque nota distinguitur a L. Pisone alio, eo fortasse qui postea a Galba adoptatus est.
- filius naturalis M. Licinii Crassi Tac. hist. 1, 15; Plut. Galba 23; non videtur adoptatus esse in gentem Calpurniam, ut vulgo credunt, sed nomina accepisse a L. Calpurnio Pisone Frugi avo paterno naturali (Mommsen ephem. epigr. 1872 p. 148); natus est a. 38; diu exul fuit Tac. hist. 1, 48; maritus fuit Veraniae Plin. ep. 2, 20, 2; Tac. hist. 1, 47; Plut. Galba 28; a Galba testamento in bona et nomen

- adscitus, deinde a. 69 pro contione adoptatus Sueton. Galba 17 cf. Tac. hist. 1, 14 seq.; dictus Ser. Sulpicius Galba Caesar 69; occisus cum Galba Tac. hist. 1, 39 seqq.; Plut. Galba 27; Sueton. Otho 6.
- c. ca[LVISIVS SABINVS] cos. a. 26 cum
  Cn. Cornelio Lentulo Cosso Gaetulico
  fasti mag.; Or. 4046; C. I. L. 2, 2093;
   a. 32 maiestatis postulatus, sed
  exemptus discrimini Tac. ann. 6, 9;
   legatus Pannoniae Dio 59, 18, cf. Plut.
  Galba 12 et Tac. hist. 1, 48; a. 39
  inde reversus cum uxore Cornelia et
  denuo accusatus se ipsum interfecit
  Dio l. c. Cf. Borghesi ann. inst. arch.
  1848 p. 266, opp. 5 p. 154 seq.
- L. CANINIVS GALLYS frater Arvalis 27 35 36 Tib. B.; magister collegii 36. Fuit quindecimvir sacris faciundis Tac. ann. 6, 12; cf Marini p. 44. Potest etiam fuisse cos. suf. a. 752 Mon. Ancyr. 3, 31 ed. M. et III vir monetalis Borghesi ann. inst. arch. 1848 p. 237, opp. 5 p. 127.
- L. CARMINIVS LVSITANICVS COS. Suf. a. 81 cum M. Petronio Umbrino XVIII k. Octobr. 81.
- [Ca]rpus publicus Cornelianus promotus ad tabulas quaestorias transcribendas 155.
- [CARS] IDIVS SA[CERDOS] praetor urbanus fasti mag. A. 23 reus, tamquam frumento hostem Tacfarinatem iuvisset, absolvitur Tac. ann. 4, 13; tamquam scelerum Albucillae particeps in insulam deportatur i. c. 6, 48.
- [ca]ssivs Agri[ppa?] cos. suf. a. 130 cum . . . . . . Quarti[no] XIIII k. Apr. 130. Cognomen desumpsi ex C. I. L. 2, 2212, quo legitur titulus Cassii cuiusdamAgrippae procuratoris Augusti: supplementa tamen incerta sunt.
- L. CA[SSIVS] (LONGINVS) COS. Suf. a 11 fasti mag.; fasti Capitol.; (fasti Antiat. C. I L. 1 p. 475); Or. 2489.
- L. CASSIVE (LONGINVS) COS. cum M. Vinicio a. 30 fasti mag.; fasti Nolani I.
  N. 1968 = Or. 4033; de genere eius Tac. ann. 6, 15. Tiberius uxorem

- ei dedit Drusillam Germanici filiam a. 33 l. c., quam abductam in modum iustae uxoris habuit Caligula Suet. Cal. 24. Male confundi eum cum C. Cassio procos. Asiae a. 41 notat Waddington fastes p. 124, nisus loco Dionis 59, 29, qui hunc Gaium vocat.
- c. CATELIVS MODESTINVS frater Arvalis magister factus Marc. E.
- cn. catilivs severys frater Arvalis proflamen a. 183-183. Vix potest idem esse atque frater Arvalis is qui commemoratur 213-218: quem in consilio fuisse Severi Alexandri Lampridius Al. 68 narrat; cf. Marini p. 356.
- L. CATILIVS SEVERVS COS. II cum T. Aurelio Fulvo a. 120 120; Or. 2946. - Primum consulatum suffectus sub Traiano gesserit necesse est ob eumque anno aeque incerto proconsulatum Asiae obtinuit C. I. Gr. 3509; - Hadrianus, reliquiis Traiani Romam dimissis, Antiochiam regressus, dum ipse per Illyricum Romam redit, Syriae eum praeposuit Spart. Hadr. 5; - inde reversus consulatum alterum gessit. Praefectura urbis fungebatur, cum Antoninus ab Hadriano adoptatus est, sc. a. 138; adoptionemque illam factam esse cum doleret, quippe qui sibi ipsi pararet imperium, ea re prodita, successore accepto dignitate privatus est l. c. 24. In eum graviter invectus est Hadrianus l. c. 15. Fuit proavus maternus M. Aurelii Augusti Capitol. Marc. 1. Cf. Waddington fastes p. 204.
- TI. CATIVE CARSIVE FRONTO frater Arvalis 101 105; - cos. a. 96 cum M. Calpurnio . . . . aco a. d. VI Oct. privil. veter. C. I. L. 3, p. 861, XVIII; cf. Dio 68, 1. — Defendit in senatu reos Marium Priscum a. 99 Plin. ep. 2, 11, 3 18; Iulium Bassum a. 103 vel 104 id. 4, 9, 15; Varenum Rufum anno fere 106 id. 6, 13, 2. Num idem sit qui celebratur a Martiale 1, 55, item is, quem de re militari Homeri scripsisse tradit tactica quae dicitur Aeliani 1, non satis constat. Cf. Mommsen index nom. ad Plinium Keilii et Borghesi memorie dell' inst. arch. 1 p. 45 seq., opp. 3 p. 381 seq.

- L. CRIONIVS COMMODVS CUM D. Novio
  Prisco cos. a. 78 78. De coninge eius
  Appia Severa cf. Or. 2260 et Borghesi
  Giorn. arcad. 1819, 1 p. 63 seqq., opp.
  3 p. 10 seqq. Fuit proavus maternus
  L. Veri Marini p. 157; Borghesi l. c.
  TI. CLAVDIVS AGRIPPINVS frater Arvalis
  155.
- M CLAVDIVS MARCELL(VS) [ABSERNINVS] praetor peregr. a. 19 fasti mag.; unus ex quinque viris qui ex s. c. terminarunt ripam Tiberis inter a. 15 et 24 C. I. L. 6, 1237 Grut. 197, 3; commemoratur nomine Marcelli Aesernini a. 20 inter eos, quos patronos petiit Cn. Piso Tac. ann. 3, 11; 11, 6. Cf. de eo consulatuque anno incerto administrato Borghesi Giorn. arcad. 1831, 54 p. 75, opp. 3 p. 346.
- L. CLAYDIVS MODESTVS frater Arvalis proflamen 155; flamen nominatur Marc. E.
- CLAYDIVS POMPEIANYS COS. a. 231 cum T. Flavio Peligniano 231; Brambach I. Rh. 1034.
- TI. CLAVDIVS SACERDOS IVLIANVS frater Arvalis, magister collegii a. 101 101; cos. suf. cum L. Roscio Aeliano a. 100 C. I. L. 6, 451 (Or. 782).
- cl(Avdivs) sylpicianys unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 183 183: filium fuisse Flavii (Claudii?) Sulpiciani (v. infra) coniecit Marinius p. 391.
- C. CLODIVS LICINVS COS. Suf. a. 4 cum Cn. Sentio Saturnino fasti mag.; fasti Gabini C. I. L. 1, 473, XII; C. I. L. 6, 1263 1264 (Or. 3260).
- Q. CLOD[IVS RV]FINVS frater Arvalis, magister collegii a. 193 193: commemoratur inter nobiles sine causae dictione occisos a Septimio Severo Spart. Sev. 13.
- [M. COCCEIVS] NERVA COS. II a. 90 cum Domitiano XV 90; praetor designatus a. 65 Tac. ann. 15, 72; triumphale decus et super triumphales in foro imagines apud Palatium effigies obtinet l. c.; cos. a. 71 cum Vespasiano III fasti cons. ms.; Or. 1634. In titulo Henzeniano 5435 dicitur salius Palatinus, sevir turmae . . equi-

tum Romanorum, quaestor urbanus, sodalis Augustalis, augur, deficientibus honoribus ceteris ob lapidem fractum. Est is qui postea imperavit. [SER. CO]RNELIVS CETHEGYS COS. a. 24 cum L. Visellio Varrone fasti mag.; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; Tac. ann. 4, 17.

ser. cornelivs dolabella (petronianus) cos a. 86 cum Domitiano Augusto XII, cui suffectus est C. Secius Campanus XI k. Febr. 86; XIII k. Mart. privil. veter. C. I. L. 3 p. 856, XIII; Grut. 5, 2 = C. I. L. 6, 398; Capitol. Ant. P. 1. — Videtur fuisse filius P. Cornelii Dolabellae interfecti iussu Vitellii (Tac. hist. 2, 64) ex Petronia uxore, quae fuerat Vitellii: cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 54 p. 86, opp. 3 p. 356. — Errore confudi cum eo, qui nominatur Henzen 5999, qui potest fuisse filius eius.

[.. cornelivs dola] Bella veranianvs unus ex pueris senatorum filiis a. 105 ministrantibus 105: potest fuisse nepos Dolabellae Petroniani.

P. CORN[EL]IVS GEMINVS frater Arvalis 119 122; magister collegii 122.

[CN. CORNELIV]S CN. F. LENTYLYS AVGVR magister fratrum Arvalium a. 14 14. Fuit consul a. 740 cum M. Licinio Crasso Or. 2562 4714; Henzen 7137 (= I. N. 2258); Mon. Ancyr. 3, 23 (titulus Or. 1411 spurius est; cf. Mommsen I. N. 207\*). - Cn. Lentulus augur divitiarum maximum exemplum, antequam illum libertini pauperem facerent Seneca benef. 2, 27; cf. Sucton. Tib. 49; - divo Augusto debebat omnia incrementa sua Seneca l. c.; - a. 753 procos. Asiae C. I. Gr. 2943; commemoratur a. 22 a Tac. ann. 3,59, et quamquam senectutis extremae, etiam a. 24 in vivis fuit id. 4, 29; cf. Dio 57, 24. Cf. Borghesi opp. 5 p. 300 et 310; Waddington fastes p. 101. | cossys cornellive (omnibus nominibus CN. CORNELIVE LENTYLYS COSSYS Cf. Dio) cos. a. 753 cum L. Calpurnio Pisone augure fasti mag.; Or. 2966. Fuit triumvir monetalis post a. 736 (cf. Borghesi opp. 5 p. 300). Solet

haberi pro Gaetulorum victore, a quo Gaetulici nomen ad posteros pervenerit (cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 49 p. 292, opp. 3 p. 324): sed pro verbis quae sunt de Gaetulis, anud Tacitum ann. 4, 44 videtur legendum esse de Getis de lisque triumphalia meruisse Lentulus: ad quam expeditionem referri possunt ea, quae de Lentulo contra Dacos misso Danubiumque transgresso Florus 2, 28 refert, quae collato Dione 55, 30 anno > 6 p. C. Mommsenus res gestae diri Augusti p. 89 tribuit. Quod si recte fecit, hic certe Lentulus nequit fuisse is qui de Gaetulis triumphalia meruit (Dio 55, 28), cum bellum contra Gaetulos et ipsum a. 6 gestum sit, et victor Gaetulorum alius fuit Lentulus. fortasse consul a 736. Quod si minus placet, emendandus est locus Taciti in eoque reponendum id quod antea ibi legebatur, sc. de Gaetulis. (Ceterum aliter omnino Borghesius opp. 5, 301 et Nipperdeius ad Tac. l. c. res de Getis et Dacis narratas ordinarunt. Cn. Lentulum hunc statuentes esse eum qui a. 736 fasces gesserat, ad annumque 744 referentes, quae de transdanuviana Lentuli expeditione Florus l. c. tradidit.) - Mortuus est a. 25 Tac. l. c.

cossys cornelivs Lentylys (omnibus nominibus cn. cornelivs Lentylys cossvs) cos. a 25 cum M. Asinio Agrippa fasti mag.; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475, Or. 2546; Tac. ann. 4, 34. — Hic haberi solet pro praesecto urbis sacto a Tiberio, de quo Seneca ep. 12, 1, 15 (cf. Borghesi Giorn. arc. 1831, 49 p. 292 seq., opp. 3 p. 324): contra dicit Nipperdeius ad Tac. ann. 4, 44, quod consul a. 778 minor tum fuerit aetate, quam qui praesectura urbana honorari potuerit. Creditur fuisse eum filium maiorem victoris Gaetulorum Borghesi l. c.

cn.(cornelivs)[LR]ntvlvs GA[Etvli]c(vs)
praetor peregrin. a. 23, cos. a. 26
fasti mag.; Tac. ann. 4, 46 Victoris
Gaetulorum filius is, qui in testimonium victoriae patris cognomen Gae-

tulici obtinuit Vell. 2, 116, quo ipsum patrem ornatum esse negat Marinius p. 87 seq. — Cos. designatus a. 25 Aquiliam adulterii delatam lege Iulia damuavit Tac. ann. 4, 42; — per decem annos legatus Germaniae superioris Tac. ann. 6, 30; Dio 59, 22; — accusatus coniurationis a. 39 in Germania iussu Caligulae interfectus est Diol.c.; cf. acta 39; Sueton. Claud. 9; Galba G. — De eius carminibus Plin. ep. 5, 3, 5; cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii.

- cn. [connelivs] Lentylvs Gartylicvs frater Arvalis 55: perperam consulem putant Marinius p. 85 et Borghesius fasti inediti; cf. ad a. 55.
- cossvs [cornellvs] Lentvlvs cossi
  filivs cos. a 60 cum Nerone IIII 60;
  C. I. L. 6, 396 = Grut. 8, 5; Cossus
  Cossi f. Frontin. aqu. 102; Cornelius
  Cossus Tac. ann. 14, 20; omnibus nominibus dicebatur Cn. Cornelius Lentulus Cossus, filius autem videtur fuisse
  consulis a. 25. Filia eius potest
  fuisse Cornelia ex familia Cossorum
  virgo Vestalis capta a. 63 Tac. ann.
  15, 23.
- P. [CORNELIVS LENTYLVS] SCIPIO COS. Suf. a. 24 cum C. Calpurnio Aviola fasti mag. Fuit fetialis, pontifex, legatus legionis nonae Hispanae, legatus Ti. Caesaris Augusti, praefectus aerarii, consul C. I. L. 5, 4329 Or. 2275. Legioni nonae Hispanae praefuit a. 22 sub Iunio Blaeso contra Tacfarinatem bellum gerente Tac. ann. 3, 74, cf. 3, 9. Cf. Borghesi Burbul. p. 12, opp. 4 p. 113, qui opp. 6 p. 47 recte consulatum eius anno 24 tribuit.
- P. [CORNELIVS] LE[NTVLVS?] COS. Suf. cum C. Sall[ustio] a. 27 fasti mag.: sed non constat, num re vera Lentulus quidam ignotus indicatus fuerit.
- L. [CORNELIVS] FAYSTVS SYLLA PRACTOR PEREGRINS A. 29 (ubi dicitur L. Sulla),
   cos. suf. a. 31 (ubi dicitur Faustus Sulla) fasti mag. Videtur esse idem, nec obstat, quod vario modo nominatur, cum non uno tempore fasti incisi sint. Potest fuisse L. Sulla nobilis iuvenis, de quo questus est apud se-

- natum Domitius Corbulo, quod sibi inter spectacula gladiatorum loco non decessisset *Tac. ann.* 3, 31.
- [L. CORNELIVS SVLLA] FELIX videtur esse
  Felix is, qui valetudine impeditus ad
  sacra deae Diae facienda non poterat
  adesse, fortasse flamen collegii, cum
  non fuerit magister 21: cf. Marini p.
  28, qui eum habet aut pro consule a.
  33 (fasti Nolani I. N. 1968; Tac. ann.
  6, 15; Murat. 303, 1), aut pro consule
  a. 52 (privil. vet. C. I. L. 3 p. 844, 1;
  Tac. ann. 12, 52; Frontin. aqu. 13),
  perperam puto, cum neuter a. 21 iam
  possit inter Arvales cooptatus fuisse.
- FAVSTVS CORNELIVS SVLLA FELIX frater Arvalis 55 57 58 (omisso cognomine Felicis); cos. a. 52 cum L. Salvidieno Rufo Salviano cf. caput quod praecedit; maritus Antoniae Claudii Aug. f. Sueton. Claud. 27; cf. Tac. ans. 13, 23; deferuntur consensisse Pallas et Burrus de Sulla ad imperium vocando a. 55 Tac. l. c.; Massiliam in exilium actus a Nerone a. 58 l. c. 13, 47, unde in actis a. 58 nomen eius non legitur nisi initio, postea omittitur; iussu Neronis interficitur Massiliae a. 62 l. c. 14, 57.
- M. CORNYTVS V. M. CARCILIVS CORNYTUS.
  M. COSSONIVS EGGIVS MARVLLVS COS. a.

  184 cum Cn. Papirio Aeliano 183; I.
  N. 4222 = Or. 1547; C. I. L. 6, 723

  = Henzen 6038; Henzen 6151; Or. 884;
  C. I. L. 2, 2554. Exiit a. 169 e collegio saliorum Palatinorum Marini
  166; cf. Borghesi Bull. arch. napol. III
  p. 99 seqq., opp. 4 p. 510 seqq.
- M. CRAS[SVS FRVGI] V. M. LICINIVS CRAS-SVS FRVGI.
- T. CVRTILIVS MANCIA frater Arvalis 55; perperam consulem huius anni faciunt Marini p. 85 et Borghesi fasti inediti; cf. ad a. 55. Legatus Germaniae superioris annis 56 58; cf. Phlegon fr. 56 ed. M. et Tac. ann. 13, 56.
- CN. DOM[ITIVS AFER Vel CORBVLO] frater Arvalis Claud. B. AFER: Origine Nemausensis Hieron. ad a. Abr. 2062; praetor a. 25 Tac. ann. 4, 52; cos. suf. a. 39 Dio 59, 20;— curator aquarum ab a. 49 ad a. 59 Frontin. aq. 102;—

obiit a. 59 Tac. ann. 14, 19; Hieron. l. c. aetate provectus Quintil. 12, 11, 3; - testamentum eius et heredes Plin. ep. 8, 18, 5 7; — actiones eius et eloquentia id. 2, 14, 10-12; Quintil. passim; Tac. Il. cc. et ann. 4, 66; dial. 13 15; Dio 60, 33 cf. Burmann anthol. 2, 56. Scripsit de eo post Borghesium Giorp. arcad. 1819, 1 p. 373 376, opp. 3 p. 45 47 Mommsenus ind. nom. ad Plin. Keilii. - Corbulo. si forte indicatus hic est, praetorius fuit iam a. 21, postea inquisitioni de fraudibus mancipum per vias Italiae a C. Caesare Augusto praepositus Tac. ann. 3, 31; Dio 59, 15; — cos. suf. a. 39 Dio l. c. et 20; - sub Claudio ob nimiam in mancipes severitatem accusatus l. c. 15; - legatus Germaniae inferioris a. 47 Tac. ann. 11, 18; Dio 60, 30; - res ab eo contra Germanos gestae l. c. 18 seqq.; - legatus Cappadociae a Nerone in Armeniam ad bellum contra Parthos gerendum mittitur a. 54 l.c. 13, 8; - res ab eo contra Parthos gestae enarrantur passim a Tacito libris 13 14 15 et a Dione 62, 19-23; 63, 6; — occiditur a Nerone a. 67 Tac. hist. 2, 76; Dio 63, 17. CN. DOMITIVS AHENOBARBVE frater Arvalis 27 33 Tib. B 38 39; - cos. a. 32 cum Camillo Arruntio fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033; Or. 689 = C. I. L. 1, 769; Henzen6165 - pater Neronis Suet. Nero 6; decessit sub C. Caesare circa a. 39 l. c.; - edictum de celebranda memoria eius 55; — celebrabatur natali eius 57 58.

L. DOMITIVS CN. F. AHENOBARBYS frater Arvalis 14; — maritus Antoniae maioris Suet. Ner. 5 (minoris Tac. ann. 4, 44; 12, 64 minus recte; cf. Borghesi ann. inst. arch. 1849 p. 31, opp. 5 p. 190) Antonii triumviri ex Octavia filiae; aedilis a. u. c. 722 Suet. Nero 4 cf. Dio 54, 2; — praetor et consul equites matronasque in scaenam produxit, venationes et in circo et in omnibus urbis regionibus dedit, munus etiam gladiatorium, sed tanta saevitia, ut necesse fuerit Augusto clam frustra monitum edicto ENARR. ACT.

coercere Suet. l. c.; — cos. a. u. c. 738 fasti Colot. C. I. L. 1 p. 466; Dio 54, 19; — exercitu flumen Albim transcendit longius penetrata Germania quam quisquam priorum, easque ob res insignia triumphi adeptus est Tac. ann. 4, 44; Sueton l. c.; — de moribus eius Vell. 2, 72; aliter Sueton. l. c.; — decessit a. 25 Tac. l. c.

DOMITIVS ANLL...(?) frater Arvalis 221.

C. DVCENIVS PROCVLVS COS. SUf. a. 87

CUM C. Bellico Natali Tebaniano

XIIII, k. Iun. 87; cf. Relazione p. 46,

ubi legitur titulus, ut videtur, filii eius.

[E]arinu[s] publicus ad fratres Arvales adlectus 101.

[L. E6]6IVS [L. F. COR. AMBIBULVS POM-PRIVS LONGINVS CASSIANVS L. MARCIVS POSTVMVS] COS. a. 126 126; nomina eius et honores plene recensentur in titulo Aeclanensi I. N. 1110 = Henzen 6006, ex eoque discimus ante consulatum eum fuisse decemvirum stlitibus iudicandis, tribunum militum legionis Claudiae piae fidelis, sevirum equitum Romanorum, adlectum a Traiano interpatricios, quaestorem candidatum eiusdem, legatum (proconsulis) provinciae Macedoniae, praetorem candidatum, Salium Collinum, flaminem Claudialem.

EGNATIVE CAPITO magister fratrum Arvalium Marc. E; — consularis occisus a Commodo Lamprid. Comm. 4, fortasse a. 182 Marini p 492.

M. EGNATIVS POSTYMVS COS. Suf. a. 183 cum M. Herennio Secundo III id. Maias 183; ignotus.

Epictetus Cuspianus publicus 155.

- L. FABIVS FORTVNATVS frater Arvalis 224 (ubi semel dicitur m pro L) 231; aliunde ignotus; incertum utrum sit idem, an filius eius:
- [L. FABIVS] FORTYNATVS VICTORINVS frater Arvalis 241.
- M. FABIYS IYLIANVS HERACLEO OPTATIA-NYS frater Arvalis 119 155 (ubi semel errore dicitur octavianys) ignotus.
- PAVLLVS FABIVS Q. F. MAXIMVS frater Arvalis 14; — cos. cum Q. Aelio Tuberone a. 743 Plin. n. h. 8, 65; Dio 54, 32; fasti ms.; — ante consulatum legatus Caesaris in Hispania C. I. L.

2, 2581 (qui titulus exaratus est ante a. 727, cum Caesar nondum Augustus dictus sit).

PAVLLYS FABIYS PERSICYS frater Arvalis 21 35 36. Tib. B. 38 39. Claud. A. (inter 43 et 48); videtur fuisse magister a. 35, cum in actis eius anni primo loco referatur. Fuit etiam pontifex et sodalis Augustalis tit. Ephes. C. I. L. 3, 6073; cf. Relazione p. 7; 'sacerdos non in uno collegio' Senec. de benef. 4, 30; — cos. cum L. Vitellio a. 34, cf. Marini Arv.p. 45; I. N. 2273 = Henzen 7051; Tac. ann. 6, 28; Dio 58, 24; fasti ms.; - 'nobilissimum virum, amicum meum' dicit Claudius in oratione de iure honorum Gallorum; - de moribus eius Seneca l. c. — Propter titulum ab Ephesiis ei positum Asiam eum pro consule rexisse probabiliter coniecit Waddington fastes p. 125.

- m[....F]AVSTVS cum Q. Pomponio Marcello cos. suf. a. 121 VII id. April. 120.
- M. FLAVIVS ALPINVS frater Arvalis 213 218 220; magister collegii 213.
- [T.] FLAVIVS ARCHELAVS Vel ARCHESILAVS frater Arvalis 218 219 220 224; magister iterum creatus 219; magisterio iterum fungitur 220. Potest fuisse proconsul Achaiae, si quidem recte ad eum refertur titulus Graecus Olympiae repertus, editus a. Beuleio missions scientif. 2, 1851 p. 559, repetitus inde a Goettlingio progr. univ. Ien. 1853 et Peterseno Philol. suppl. 1, 1860 p. 198, in quo proconsulatus tamen mentio non fit.
- T. FL[AVIVS PRLIGNIANVS] COS. S. 231 cum Claudio Pompeiano 231; cf. Marini p. 701 et Brambach C. I. Rh. 1034.
- T. FLAVIVS SABINVS COS. a. 69 cum Cn. Aculeno Caelio Sabino pr. k. Maias 69 (cf Mommsen Ephem. spigr. 1872 p. 191); Tac. hist. 1, 77; — cos. II a. 72 cum C. Licinio Muciano III .... Maias 72; Marini p. 129. — Consul designatus a. 69 ab Othone rector copiis missus est, quibus Macer praefuerat Tac. hist. 2, 36; ad Vitellium post victoriam transit l. c. 2, 51.

- L. FLAVIVS SILVA NONIVS BASSVS COS. S. 81 cum Asinio Pollione Verrucoso 80 et 81; Murat. 318, 1; Fea fasti 8, 18; Dio 66, 26 cet.; cf. Borghesi Giorn. arc. 1826 t. 32 p. 166, opp. 3 p. 180 segg. Post capta Hierosolyma legatus Iudaeae Masadam castellum expugnavit Ios. b. Iud. 7, 8.
- CN. FLA[VI]VS STRAB(0) practor urbanus fasti mag. 31.
- T. FL(AVIVS) SVLPICIANVS frater Arvalis 183 186 193; — consul anno incerto Herod. 2, 6, 8; — praefectus urbi factus a Pertinace genero a. 193 Dio 73, 7; cf. Capitol. Pert. 13; - Pertinace interfecto agit cum praetorianis de imperio sibi conferendo Dio 73, 11; Herod. 2, 6, 8; — destituitur a Didio Iuliano Spart. Iul. 3; — interficitur iussu Septimii Severi ut fautor Albini Dio 75, 8; cf. Spart. Sev. 13, ubi dicitur Claudius, ob eamque rem Flavium Claudium eum appellatum esse posuit Marinius p. 391.
- [c. fonte]ivs [c. f. capito] cos. a. 12 cum Germanico Caesare fasti mag.; fasti Capit. C. I. L. 1, p. 442; Antiat. ibd. p. 475; C. I. L. 6, 761 = Or. 18; Grut. 623, 3. - Proconsul Asiae fuit a, fere 23-24, cum anno 25 absolutus sit, comperto ficta in eum crimina per Vibium Serenum Tac. ann. 4, 36; cf. Waddington fastes p. 115.
- c. fyfiys 6[Eminys] cos. a. 29 cum L. Rubellio Gemino fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033; Or. 4837; Henzen 6854; Murat. 301, 4; Tac. ann. 5, 1. - Fufius gratia Augustae floruerat et ob amicitias muliebres increpatur oblique a Tiberio a 29 in epistula, qua excusavit, quod supremis in matrem officiis defuisset Tac. ann. 5, 2; a. 32 eum interfectum esse iussu imperatoris inde apparet quod necata est Vitia mater, quia filii necem flevisset L c. 6, 10.
- C. FYFIYS IVNIVS TADIVS MEFITANVS frater Arvalis, omnibus nominibus appellatus 81: brevius c. IVNIVS T. M. 78 80 81, c. IVNIVS MEFITANVS 78 81; c. TADIVS M. 78; magister collegii 81. c. F[v]LCINIVS TRIO practor percegt. a.

- 24, cos. suf. cum P. Memmio Regulo a. 31 fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 Or. 4033. 'Celebre inter accusatores Trionis ingenium erat avidumque famae malae' Tac. ann. 2, 28; accusat Libonem a. 16 l. c. 28 30; Pisonem a. 20 l. c. 3, 10; dissensiones inter Trionem et Memmium collegam a. 31 l. c. 5, 11; ob amicitiam Seiani accusatus se interficit Dio 58, 25.
- M. FYLVIVS APRONIANVS promagister fratrum Arvalium 155.
- BRYTTIVS PRAESENS MIN ..... VA-LERIVS MAXIMVS POMPEIVS L . . . . . . . VALENS CORNELIVS PROCVLVS ..... AQVILIVS VEIENTO, magis notus nomine C. Bruttii Praesentis, cos. II. a. 180 cum Sex. Quinctilio Condiano 180; cf. Or. 2877: leguntur nomina eius et honores in titulo mutilo I. N. 217 = Hensen 5488, ex eoque discimus fuisse eum tribunum mil. legionis III Gallicae ab Antonino Pio donis, ut videtur, militaribus honoratum, quaestorem Augusti, praetorem, comitem imperatorum M. Aurelii et Commodi expeditionis Sarmaticae, sodalem Hadrianalem, Antoninianum, Verianum, Marcianum, proconsulem provinciae nescio cuius. Fuit pater Crispinae Augustae Commodi l. c.; Capitol. M. Aur. 27; Dio 71, 33.
- Q. FYLVIVS GILLO BITTIVS PROCYLVS frater Arvalis 101 105 117 118 120 (ubi simpliciter dicitur Q. BITTIVS PROCYLVS). Proconsulem Asiae eum fuisse sub Traiano ex titulo quodam Graeco nondum edito Ephesi reperto Mommseno rettulit Waddingtonius, ad eum pertinere putans nummum Hyrcanorum, quem cum antea Vettio Proculo tribuisset (fastes p. 180 seq.), postea agnovit scriptum in eo esse non bet, sed bit. Potest fuisse filius M. Fulvii Gillonis cos. a. 76 C. I. L. 3 p. 853, X. M. FYRIYS CAMILLYS [ABRYNTIVS SCRI-
- m. FURIUS CAMILLUS [ABRUNTIUS SCRI-BONIANUS] frater Arvalis 38, promagister 40 (si quidem recte posuimus eius nomen ibi abrasum esse; cf. ad 40); cos. a. 32 cum Cn. Domitio Aheno-

- barbo fasti mag. (ubi Camillus Arrun-[tius] appellatur); nomineque abraso fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033 et Or. 689; C. I. L. 1, 769 = Henzen6165. - Legatus Dalmatiae 'bellum civile movit contra Claudium, sed intra quintum diem oppressus est legionibus, quae sacramentum mutaverant, in paenitentiam religione conversis' Sueton. Claud. 13; fusius rem enarrat Dio 60, 15, qui Camillum in insulam Issam fugisse ibique se ipsum occidisse tradit, legiones vero VII et XI tunc Claudias pias fideles appellatas esse, cf. Tac. ann. 12, 52; hist. 2. 75; Plin. ep. 3, 16, 7.9. Sueton. Claud. 35. A Volaginio quodam gregario milite Camillum interfectum esse narrat Tac. ann. l. c. - De genere, adoptione, nominibus eius Mommsen Hermes 3 p. 133 seq. cf. p. LII not.
- dino a. 119 118; ignotus: fortasse filius Rubrii Galli cos. suf. a. 103 (cf. Mommsen Hermes 3 p. 45, 5) vel Ap. Annii Trebonii Galli cos. a. 108.
- Q. GAV[IVS] STAT[IV]S HELVIVS POLLIO unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus 118; 120 (omisso nomine Statii.)
- [..... e]RAC[CHVS] praetor peregrinus a. 37 fasti mag.; quod cognomen si recte expletum est, Sempronium eum fuisse probabile est, diversum tamen ab eo, qui commemoratur a Tac. ann. 4, 13; 6, 16.38.
- [D.] HATERIVS AGRIF[PA] COS. a. 22 cum C. Sulpicio Galba fasti mag.; fasti Lunens. C. I. L. 1 p. 476; titulus Scirti l. c. p. 475; Tac. ann. 3, 52. Fuit tribunus plebei a. 15 Tac. ann. 1, 77; praetor suffectus in locum Vipstani Galli defuncti a. 17 l. c. 2, 51; propinquus Germanici l. c. cl. Borghesi Ann. inst. arch. 1848 p. 231, opp. 5 p. 120; consul desig. a. 21 in senatu condemnat Lutorium Priscum Tac. l. c. 3, 49; illustribus viris perniciem meditabatur l. c. 6, 4; de moribus eius l. c.
- T. HATERIVS NEPOS [ATINAS PROBVS PV-BLICIVS MATENIANVS] frater Arvalis

188 Privati.

118 120; magister factus in a. 121 120. Omnibus nominibus, si quidem titulum recte ad eum rettulimus, appellatur in titulo Fulginate in eoque dicitur consul (sc. suffectus a. incerti), pontifex, triumphalibus ornamentis honoratus Borghesi Ann. inst. arch. 1846 p. 312, opp. 5 p. 3; cf. Ann. l. c. p. 335, opp. l. c. p. 25. Diversus est a T. Haterio Nepote cos. a. 134, legato Pannoniae superioris a. 138 (C. I. L. privil. vet. XXXIV et XXXVI); cf. Bull. inst. arch. 1857 p. 17.

- [HELVIVS PERTIN]AX IVN(10R) unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 186 186.
- C. HERENN[IVS D]O[1.]ABELLA COS. Suf. ultimo nundino a. 119 120.
- HERENNIVS ORBIANVS frater Arvalis Ant.

  P. A. Avus potest fuisse vel proavus
  Gnacae Sciae Herenniae Sallustiae
  Barbiae Orbianae Aug. coniugis Alexandri Aug.
- M. HERENNIVS SECUNDVS COS. Suf. a. 183 cum M. Egnatio Postumo III idus Maias 183.
- patient description of the control o
- TI. IVLIVE ALEXANDER IVLIANVE frater Arvalis 118 119; - legatus legionis a. 116, cum Seleuciam cum Erucio Claro expugnaret Dio 68, 13, eamque ob causam videtur cum eodem consul suffectus factus esse a. 117: cf. fasti; eodem anno consulatum suffectum ei tribuunt Noris epist. consul. 2 p. 120 (inedita) et Borghesi fasti ined. - Filius videtur fuisse neposve Tiberii Iulii Alexandri eius, qui circa a. 68 praesectus Aegypti (C. I. Gr. 4957), deinde Vespasiani praetorio praefectus fuit (Ios. b. Iud. 6, 4, 3; cf. Renier, conseil de guerre tenu par Titus cet. p. 31 seq.).
- c. IVLIVS BASSVS COS. Suf. cum Cn. Afranio Dextro a. d. III idus Maias a. 105 C. I. L. 3 p. 865, XXII, Henzen 6857 —

- XVI k. Iun. 105. Fuit quaestor Bithyniae Plin. ep. 4, 9, 6; accusatus sub Vespasiano l. c. 4, 9, 1; a Domitiano relegatus l. c. 4, 9, 2; a Nerva revocatus l. c. 4, 9, 2; procos. Bithyniae ep. Plin. et Trai. 56. 57; de nummo eius cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii s. v. ex schedis Borghesii; ex ea provincia accusatus defenditur a Plinio et Vareno Rufo absolviturque a. 103 vel 104 Plin. ep. 4, 9.5, 20, 1.6, 29, 10, actis tamen eius rescissis ep. Plin. et Trai. 56, 4. Cf. Mommsen l. c.
- TI. IVLIVS CANDIDVS frater Arvalis 105 117 118 119 120 139. Commemoratur Plin. ep. 5, 20, 4. - Mommsenus ind. nom. ad Plin. Keilii s. v. statuit esse aut Ti. Iulium Candidum Marium Celsum aut filium, ut videtur, huius Ti. Iulium Candidum Caecilium Simplicem; minus recte, cum Marius ille Celsus omissis nominibus hisce non nominetur nisi semel in actis a. 89, ubi errorem subesse quadratarii cetera eorum capita ostendunt; Caecilius autem Simplex constanter commemoretur una cum Iulio Candido, cuius nomen, cum post nomen illius scribi soleat, vix potest indicare patrem. Praeterea Marius Celsus, qui inde ab a. 72 inter Arvales videtur referri, non potest fuisse in collegio ad annum usque 139, quo Ti. Iulius Candidus et Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex una nominantur.
- TI. IVLIVS CANDIDVS CAECILIVS SIMPLEX frater Arvalis 105 117 118 120; magister creatus in a. 106 105, in a. 119 118; magister III 139. Potest fuisse frater eius qui praecedit.
- ter Arvalis 72? 75 80 81 87 89 Dom. C 101 105; magister collegii 75 89; flamen factus in a. 88 87. Omissis nominibus quae sunt Marius Celsus non nominatur nisi semel 89; cf. Ti. Iulius Candidus; nominibus transpositis Ti. Iulius Celsus Marius Candidus dicitur 87. Fuit cos. cum Sex. Octavio Frontone a. 86 a. d. III idus Maias C. I. L. 3 p. 857, XIV = Henzen

- 5433; cos. iterum cum C. Antio A. Iulio Quadrato a. 105 105; Or. 3651.

  Legatus Augusti pr. pr. Galatiae a. incerto C. I. L. 3, 250.
- L. IVLIVS CATVS inter fratres Arvales cooptatus 118; proflamen 120.
- L. IVLIVS FLAVIANVS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 120 120.
- TI. IVLIVS FRYGI frater Arvalis, promagister Marc. E.
- M. IVLIVS GESSIVS BASSIANVS frater Arvalis magister factus in a. 214 213; magister 214; perperam a Marinio p. 509 habetur pro patre Severi Alexandri; cf. Relazione p. 77 et Hirschfeld Goett. Gel. Anz. 1869 p. 1512.
- c. IVLIVS IVVENALIS cum M. Roscio Coelio cos. suf. a. 81 IIII k. Apriles 81.
- L. IVLIVS MARINVS CARCÍLIVS SIMPLEX frater Arvalis 91 101 Trai. A; cos. suf. cum L. Arruntio Stella a. 101 Or. 784; cf. Mommsen Hermes 3 p. 123 segg.
- c. IVLIVS MAXIMVS frater Arvalis, promag. 155.
- A. IVLIVS QVADRATVS frater Arvalis 72
  78 86 87 89 Dom. C. Marinius p. 162
  credit fuisse C. Antium A. Iulium
  Quadratum eam, qui cos. fait a. 93 et
  105 (cf. supra), qui mihi potius videtur esse filius illius.
- C. IVLIVS SEVERVS COS. a. 155 cum M. Innio Rufino Sabiniano 155; I. N. 1951 = Hensen 7167; Or. 4370; Renier I. A. 2162. Honores eius enarrantur C. I. Gr. 4029. Fuit autem decemvir (errore scriptum est πεντεχαιδέχανδρος) stlitibus iudicandis, equo publico, tribunus legionis quartae Scythicae, quaestor kandidatus, tribunus plebei kandidatus, quindecimvir sacris faciundis, praetor urbanus, legatus legionis trigesimae Ulpiae victricis, curator viae Appiae, consul, legatus pro praetore Syriae Palaestinae. Rorghesius minus recte proconsulatum Asiae ei tribuit (Giorn. arcad. 1824, 12 p. 70, opp. 3 p. 119); cf. Waddington chronologie de la vie d'Aristide p. 12 seqq.
- L. IVLIVS SEVERVS COS. Suf. cum . . . . . . . . . Severo a. 155 III idus Decembr. 155.

- c. IVLIVS SILANVS frater Arvalis cooptatus 86; magister 87; cos. suf. k. Sept. a. 92 fasti Ost. Henzen 6446. Commemoratur iu titulo liberti ipsius C. I. L. 3, 5831 (cf. additam p. 1050) = Murat. 1033, 6; cf. Borghesi Ann. inst. arch. 1849 p. 71, opp. 5, 231. Ara dedicata magisterio eius 87.
- M. IVNIVS HERMOGENES frater Arvalis
   220; ignotus.
- T. IVNIVS MONTANVS COS. Suf. cum L. Vettio Paullo a. 81 (k. Mais a. 81) 80, XVI k. Iunias 81; III k. Iul. C. I. L. 6, 328 = Grut. 50, 3: cf. Marini p. 217.
- M. IVNIVS RVFINVS [SABINIANVS] COS. a. 155 cum C. Iulio Severo 155; I. N. 1951 = Henzen 7167; Or. 4370; Renier I. A. 2162; proconsul Asiae anno incerto inscr. Graeca ined. apud Waddington fastes p. 233; qui proconsulatum eius a. fere 170 tribuit, quod hoc anno statua dedicata est filiae eius.
- [C.] APPIVS IVNIVS SILANVS frater Arvalis 38; magister collegii 39; cos. a. 28 cum P. Silio Nerva fasti mag.; I. N. 1943 = Henzen 6135; Plin. n. h. 8, 145; Tac. ann. 4, 68; — socer Ti. Claudii Caesaris Augusti utpote maritus Domitiae Lepidae matris Messalinae cf. Dio 60, 14) Senec. apoth. Claudii 11; perperam appellatus consocer Claudii a Sueton. Claud. 29, cf. Mommsen Ephem, epigr, 1872 p. 58 seqq. contra Borghesium Ann. inst. urch. 1849 p. 26 seqq., opp. 5 p. 186 seqq.; maiestatis postulatus a. 32, sed exemptus testimonio Celsi tribuni cohortis urbanae Tac. ann. 6, 9; - legatus Hispaniae Tarraconensis a. 42 revocatur a Claudio et maritus datur matri Messalinae (cf. supra), mox interfectus instigantibus Messalina ac Narcisso liberto Dio 60, 14; cf. Sueton. Claud. 37; Tac. ann. 11, 29. - De duplice eius praenomine cf. Borghesi et Mommsen ll. cc.
- L. [IVNIVS] SILANVS [TORQVATVS] frater Arvalis Claud. A. De eo post Borghesium II. cc. p. 34 et 193 rectius egit Mommsenus Ephem. 1872 p. 62. Dicitur abnepos Augusti (sc. M. Silani et

Aemiliae Lepidae f.) Senec. apoth. 10; - Marci cos. a. 46 frater Tac. ann. 13, 1; - Claudius ei despondet Octaviam filiam minorem a. 41 Dio 60, 5; Tac. ann. 12, 1; - ornamentis triumphalibus ornatur in triumpho Britannico a. 44 annum agens vicesimum primum Tac. ann. 12, 3; Sueton. Claud. 24; Dio 60, 31; - vigintiviratu functus et praesectura urbis seriarum Latinarum Dio 60, 5, quinquennio ante iustum tempus a. 48 praeturam inter cives et peregrinos gessit Dio l. c. et 31, cf. Henzen 5425 et Tac. ann. 12, 4; — dolo Agrippinae per edictum Vitellii censoris ordine senatorio motus: simul affinitatem Claudius diremit adactusque Silanus eiurare magistratum Tac. l. c.; cf. Sueton. Claud. 27 29; — a. 49 ineunte mortem sibi ipse conscivit Tac. l. c. 8; cf. Dio 60, 31; Senec. apoth 8 10 11; auctor Octaviae v. 150. - Ad eum titulos Atticum C. I. Gr. 369 et Tusculanum Volpi Lat. 8 p. 154 (inde Borghesill. cc. p. 70 et 229) recte rettulit Mommsenus Ephem. l. c. Ex illo triumvirum monetalem et quaestorem Claudii Augusti Silanum, item cognomen Torquato ei fuisse discimus; hic praetorem peregrinum eum fuisse confirmat, neque tamen cum ceteris, quae de eo cognita habemus, satis convenit id, quod annos natus XVII ornamenta triumphalia obtinuisse dicitur.

- M. [IVNIVS] SILANVS C. F. frater Arvalis
  38. Fuit cos. suf. a. 15 C. I. L. 1,
  762 763; multum valuit sub Tiberio
  Tac. ann. 3, 24 52; 6, 2; Dio 59, 8.
  Filia Iunia Claudilla a. 33 nupsit
  Gaio nepoti Tiberii ei, qui postea imperavit Tac. ann. 6, 20. Iussu Gaii
  periit manu sua a. 38 Dio 59, 8; Tac.
  Agric. 4; Sueton. Gai. 2; Philo leg.
  ad Gaium 8, 9; Senec. apoth. 11. Tempus mortis declaratur actis Arvalium
  a. 38 ad cooptationem pertinentibus
  eius qui ei successit. Cf. Mommsen
  Ephem. 1872 p. 60 seq.
- M. [IVNIVS. M. F.] SILANVS frater Arvalis 40. Claud. A. — Videtur esse abnepos divi Augusti Plin. n. h. 7, 58, frater

- L. Silani generi Claudii; cos. a. 46, collega M. Valerii Asiatici iterum cos. Dio 60, 27; cf. Mommsen l. c. p. 61 et Borghesi Ann. inst. arch. 1849 p. 33, opp. 5 p. 192 seq. Pecus aurea solebat dici a Caligula Tac. ann. 13, 1; procos. Asiae a. 54 per dolum Agrippinae veneno sublatus est l. c., cf. 13, 33; Dio 61, 6: cf. Waddington fastes p. 129. Perperam olim (Relasione p. 11) confudit eum Mommsenus cum M. Silano cos. a. 19 proconsule Africae Tac. hist. 6, 48, ut notavit ipse Ephem. l. c. c. IVNIVS TADIVS MEFITANVS VIO. C. FV-FIVS IVNIVS. T. M.
- LABERIVS MAXIMVS procurator (sc. vel amphitheatri, vel ab imperatore deputatus ad loca in amphitheatro assignanda, cf. *Marini p.* 224), praefectus annonae 80; a. 71 fuerat procurator Iudaeae *Ios. b. Iud.* 7, 6, 6.
- c. LARCANIVS praetor urbanus a. 32 fasti mag.; potest fuisse pater C. Laecanii Bassi cos. a. 64.
- A. LARCIVS MACEDO COS. CUM Verre quodam mense Maio a. 122 122; eodem anno legatus Cappadociae C. I. L. 3, 310 313, cf. Bull. inst. arch. 1862 p. 68. Minus recte olim anno 121 tribui Relazione p. 73; cf. nunc ad acta a. 122. P. LE[NTVLVS?] vid P. CORNELIVS LENTVLVS.
- L. [LIC]INIVS B[ARBA]RVS COS. Suf. cum
  L. Pomponio Basso post dism III k.
  Iun. 118.
- M. LICINIVS CRASSVS FRVGI practor urbanus suf. a. 24 fasti mag.; cos. cum L. Calpurnio Pisone a. 27 fasti mag.; acta a. 27; Or. 156 3056; C. I. L. 6, 251 = Or. 3796; Tac. ann. 4, 62. Ante consulatum fuit curator locorum publicorum iudicandorum C. I. L. 6, 1266 = Grut. 200, 6: cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 54 p. 94 seq., opp. 3 p. 364.
- c. LICINIVS MVCIANVS frater Arvalis, ut videtur, 70; tertium cos. cum T. Flavio Sabino iterum consule 72; Marini p. 129. De nominibus eius cf. Borghesi biblioteca ital. t. 97, 1840 p. 12 seqq., opp. 4 p. 345 seq., et L. Brunn de C. Licinio Muciano, Lipsiae 1870 p. 7 seq De eius primordiis

Tac. hist. 1, 10; - ob amicitiam Messalinae eum a Claudio ad expeditionem Armeniacam missum esse suspicatus est Borghesius U. cc. p. 15 et 349; — de locis in Asia ab eo aditis Plin. n. h. passim; cf. index s. v. Mucianus; - legatus Lyciae Plin. n. h. 12, 9; 13, 88; — cos. a. incerto Borghesius Il. cc. p. 16 et 350; - legatus Syriae Tac. hist. 1, 10 76; 5, 26; de rebus a Muciano gestis in bello Vespasiani contra Vitellium Tac. hist. passim; Dio 65, 9 seq.; 'triumphalia de bello civium data, sed in Sarmatas expeditio fingebatur' Tac. hist. 4, 4; cf. 3, 46; - 'urbem ingressus cuncta simul in se traxit. fracta Primi Antonii Varique Arrii potentia' (Tac. hist. 4, 11) 'initia principatus et statum urbis regebat' Tac. Agric. 7; cf. Dio 65, 22; 66, 2; - caesi iussu eius Calpurnius Galerianus Tac. hist. 4, 11; L. Piso procos. Africae l. c. 48; filius Vitellii 4. c. 80; — cos. iterum post mortem Vitellii Plin. n. h. 35, 163; sc. a. 70 cum Petillio Ceriali Borghesi Il. cc. p. 17 seq. et 351 seq.; cf. Ios. b. Iud. 4, 2; - cos. III a. 72 cf. supra. - vita cessit postea quam colloquium habitum est quod Tacitus in dialogo de oratoribus enarrat Tac. dial. 37, ante quam Plinius naturalem historiam Tito dedicaret Plin. n. h. 32, 62; hoc autem factum est a. 77 (Plin. n. h. praef.), illud a. 76 evenisse Urlichsius statuit Festgruss d. philol, Ges. zu Würzburg an die XXI Versamml, deutscher Philologen, Würzburg 1868 p. 1 seqq. Mortous igitur est execute a. 76 vel incunte a. 77; cf. Brunn l. c. p. 17 seq. qui disseruit etiam de opere eius, quo passim Plinius usus est: l. c. p. 18 seqq.

- M. LICINIVS NEPOS frater Arvalis 139. Potest fuisse Licinius Nepos praetor a. 105 commemoratus a Plinio ep. 5, 9 13, qui dixit in senatu in causa Vareni Rufi 6, 5: cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii.
- LICINIVS NEPOS frater Arvalis 183 186
   Comm. A 193, magister collegii 183: ignotus.

- 231. Videtur esse Crispinus is, qui cum Menophilo contra Maximinum Aquileiam defendit Herod. 8, 2 seq.; Capit. Maxim. 21 22: cf. Borghesi decad. 15 p. 54, opp. 2 p. 232. Eins habemus titulum a. 244 dedicatum Fea fasti p. LXXXVII = C. I. L. 6, 1447.
- M. MARCIVS CELER COS. suf. a. 101 cum Q. Servaeo Innocente VI k. Mai. 101.
- L. MARCIVS POSTVMVS frater Arvalis 69
  72 75 78 86 87 89 90 91 Dom. B
  101 105; promagister primis mensibus
  imperii Vitellii 69, item 72. Videfur
  distinguendus esse ab eo, qui fasces
  gessit cum Vicirio Martiale Marini
  p. 129, si quidem recte ad aetatem Traiani hi consules referuntur C. I. L. 2,
  2344; cf. Huebner ad titulum hunc et
  Marini p. 161.
- P. MANILIVS . . . . . . . frater Arvalis 241.
- P. MANLIVS CARBO frater Arvalis cooptatus 120; flamen vel proflamen 122.
- . . . . . ILIVS MARCIANVS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 87 87.
- Q. MAR[i]vs CRLsvs practor peregr. a. 31 fasti may.
- C. MATIDIVS PATRVINVS VId. C. SALONIVS
  M. P.
- P. MEMMIVS RESVLVS frater Arvalis 38, fortasse so anno cooptatus (cum non nominetur prioribus actorum capitibus, posterioribus saepe commemoretur); 57 58 59 60; promagister 55. Perperam olim habui pro C. Memmio Regulo marito Lolliae Paulinae abductae ei a C. Caesare Augusto (Sucton. Cal. 25; Dio 59, 12; cf. Relazione p. 14 et quae postmodum exposui in Ephem. epigr. 1872 p. 219). Fuit autem P. Memmius Regulus cos, suf. a, 31 fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968; - de parte quam in opprimendo Seiano habuerit Dio 58, 9 segq.; - a Trione collega perstringitur ut segnis ad opprimendos Seiani ministros Tac. ann. 5, 11; — a. 36 legatus pr. pr. factus Achaine, Macedoniae, Moesiae Dio 58, 25, in eaque legatione videtur mansisse

usque ad aetatem Claudii: fuit certe in Achaia a. 40 Ioseph. ant. Iud. 19, 1, 1; cf. Hertzbery Gesch. Griechenl. 2, 8. De titulis eius quibusdam cf. Dittenberger Ephem. epifr. 1872 p. 109 seq. et Henzen l. c. p. 219; decessit a. 61 Tuc. ann. 14, 47.

- MESSALLA cos. ord. a. 214 cum C. Octavio Appio Suetrio Sabino 214; Or. 4555; Henzen 6046: videtur esse Silius Messalla anno 219 ab Heliogabalo occisus Dio 79, 5
- P. METILIVE SABINVE NEPOS frater Arvalis 105 118. Ad eum scripsit Plinius ep. 4, 26, item, ut videtur, 2, 3; 3, 16; 6, 19. Maximae provinciae praefuturus est l. c. 4, 26, 2. Cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii. Vita functus sit necesse est anno 118 ineunte vel sub finem anni 117, cum a. d IIII k. Mart. in locum eius cooptatus sit L. Iulius Catus 118.
- P METILIVS [P. F. CLA] SECVEDVS frater Arvalis 117 118 122; Fabr. 197, 470; magister collegii 117. Honores quibus functus est recensentur in titulo Alsiensi Fabr. 197,470 (cf. MariniArv. p. 771seqq.) sic: tri[umvir a. a. f. f., vel capitalis], [trib]unus [militum leg.] VII geminae p. f., sevir equitum Romanorum, [quaestor] imp. Caesaris Nervae Traiani Augusti Germanici [Dacici], trib. [plebis], praetor, legatus Aug. leg. VI Claudiae piae et fidelis, [legatus] imp. Caesaris Traiani Hadriani Aug. [pro praetore] legionis III Augustae et exercitus Africani (sc. anno 124, cf. Murat. 2008, 3), curator operum locorumque publicorum, legatus Augusti provinciae alicuius, cuius nomen excidit. Consul videtur fuisse paucis annis post a. 124, cum legati exercitus Africani sive Numidiae in urbem reversi fasces suscipere soleant. Fuit etiam pontifex. - Cum legatus esset Numidiae, viam a Carthagine stravit Thevesten Murat. 2008, 3, ad eandemque aetatem pertinent tituli eius Lambaesitanus et Thamugadensis Renier I. A. 3 et 1483. L. NARVIVS [SYRDINYS] COS. Suf. a. 30 cum
  - NAEVIVS [SVRDINVS] COS. Suf. a. 30 cum C. Cassio Longino fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or 4033.

Narcissus Annianus publicus 87.

[SEX. Vel A. NO]NIVS OVINCTILIANS COS. Suf. kalendis Iuliis a. 38 cum Ser. Asinio Celere 38; cf. Frontinus aqu. 102 ed. Bücheler. De eo perperam disputavi in Relazione p. 13, in errorem inductus eo, quod acta a. 38 tribui tum anno 39. — Ad Quinctilianum videtur referri posse id, quod ad a. 32 Tacitus ann. 6, 12 narrat de Quinctiliano quodam tribuno plebei, qui rettulit ad patres de libro Sibullae, quem Caninius Gallus quindecimvir recipi inter ceteros eiusdem vatis et de ea re senatus consultum postulaverat.

- [L. N]ORBANVS [BALEVS] cum M. Iunio Silano cos a. 19 fasti mag., fasti Lunenses C. I. L. 1 p. 476, titulus Scirti ibd. p. 475, Tac. ann. 2, 59, Dio 57, 18 ubi simpliciter dicitur L. NORBANVS), additoque cognomine BALBI I. N. 2898 Cr. 2883, Ann. inst. arch. 1849 p. 57, Henzen 6432.
- c. NORBANYS [FLACCYS] praetor urbanus a. 11 fasti mag.; cos. cum Druso Caesare a. 15 fasti Antiates et titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; I. N. 3568 = Henzen 5636; Tac. ann. 1, 55.
- D. Novivs priscvs cos. a. 78 cum L. Ceionio Commodo 78. Marinius Arv. p. 56 habuit pro eo, qui cum septem aliis curatoribus tribus Sucusanae iuniorum Paci Augustae basim posuit Grut. 104, 6 = C. I. L. 6, 199: perperam, cum curatores illos humiliore loco natos et ex parte certe libertos vel libertinorum filios fuisse ipsa eorum cognomina manifesto indicent.
- L. NOVIVS RVFVS COS. Suf. a. 186 VI. k. Iun. 186. Fuit legatus Augusti pr. pr. Hispaniae Tarraconensis a. 193 C. I. L. 2, 4125, partium Albini, ut videtur, in ea provincia princeps (cf. Borghesi Bull. inst. arch. 1855 p. LIII) ob eamque causam interfectus iussu Severi Spart. Sev. 13. Commemoratur etiam Dig. 28, 5, 92.
- NOVIVS SEVERVS PIVS frater Arvalis 218, magister 213.
- Nymphius Numisianus publicus fratrum Arvalium 87.

[C. OCTAVIVS APP IVS) S(VE)TRIVS] SABINVS cos. a. 214 cum Messalla 214; Or. 4555; Henzen 6046. C. I. L. 3, 3428 3429; cf. Desjardins Revue archéologique 1873 p. 65 segg. Omnibus nominibus nominatur in titulo Aquinati Ephem. epigr. 1 p. 130, collatisque eo et fragmento Casinati I. N. 4237 = Henzen 6482 honoribus eum discimus functum esse his: sevir fuit turmarum equestrium, quaestor candidatus, tribunus plebis candidatus, praetor de liberalibus causis, legatus provinciae Africae regionis Hipponiensis, curator viae Latinae novae, iuridicus per Aemiliam et Liguriam, legatus legionis XXII primigeniae piae fidelis, praepositus vexillariis Germanicae expeditionis (sc. Caracallae a. 213 per limitem Ractiae), comes Augusti nostri, legatus Augusti nostri provinciae Raetiae (videtur fuisse legatus Raetiae, cum praeponeretur vexillariis ad bellumque Germanicum iuberetur pergere), consul ordinarius, index ex delegatu principum in provincia Dalmatia? item Pannoniae? inferioris (in titulo Aquinati est: judex ex delegatu cognitionum Caesarianarum), praefectus alimentorum, electus ad corrigendum statum Italiae, legatus Augusti pro praetore Pannoniae inferioris, augur, pontifex. Cf. Mommsen Ephem. l. c.

c. octavivs vindex cos. a. 184 (XVI k. Iun.) 183

m. ostorivs scapula cos. suf. a. 59 cum T. Sextio Africano III idus Septembres 59. — In Britannia sub auspiciis patris legati provinciae a. 50 servati civis decus meruit Tac. ann. 12, 31; - a. 62 ob probrosa adversus principem carmina vulgata in convivio apud eum Antistius Sosianus praetor a Cossutiano Capitone maiestatis delatus et in exilium actus est Tac. ann. 14, 48; - idem a. 66 Ostorium imminere rebus et sua Caesarisque fata scrutari ad principem scripsit l. c. 16, 14, missoque ad eum centurione in Liguriam Ostorius se ipse occidit l. c. 15.

A. PACONIVS SABINVS COS. Suf. cum A. ENARR. ACT.

Petronio Lurcone a. 58 IIII idus Octobr. 58.

o. Pactymeivs fronto cos. suf. cum L. Aelio Plautio Lamia a 80 80.

T. PACTYMEIVS MAGNYS COS Suf. a. 183 cum L. Septimio Fla... 183; — occisus circa a. 190 iussu Commodi Lamprid. Comm. 7; — filia eius Pactumeia Magna commemoratur Dig. 28, 5, 92. Cf. Marini Arv. p. 401.

sex. Papinivs [allenivs] praetor peregr.
a. 27, cos. cum Q. Plautio a. 36 fasti
mag. cf. Tac. ann. 6, 40. Omnibus
nominibus nominatur C. I. L. 5, 2823,
ibique honores eius recensentur sic:
trib. mil., quaestor, legatus Ti. Caesaris Augusti, tribunus plebei, praetor,
legatus Ti. Caesaris Augusti pro praetore (sc. provinciae alicuius, consul,
quindecimvir sacris faciundis. Filius
eius potest fuisse is, de cuius exitu
Tac. ann. 6, 49 refert.

CN. PAPIRIVE ABLIANVE COS. cum L.
 Cossonio Eggio Marullo a. 184 183;
 I. N. 4222 = Or. 1547; C. I. L. 6,
 723 = Henzen 6038; Henzen 6151;
 Or. 884; C. I. L. 2, 2554.

[CN. PEDANIVS] FYSCYS [SALI]NATOR COS. cum Hadriano Augusto II 118, C. I. Gr. 1732. Pedanius Fuscus Salinator procos. Asiae, quem nuper in titulo Graeco Ephesino repertum esse Waddingtonius nuntiavit Mommseno, potest esse cos. a. 118, aut Fuscus is, de quo dixit idem Waddingtonius fastes p 168 seq. Fuit genere patricio Plin. ep. 6, 26, 1; - Plinius eum instituit l. c. 6, 11; 7, 9; — causas agere incipit l. c. 6, 11; - Iulius Servianus filiam ei despondet l. c. 6, 26. - Fuscus, quem quod imperium praesagiis et ostentis agitatus speraret, in summa detestatione ab Hadriano habitum esse Spartianus Hadr. 23 narrat, nescio, utrum pater fuerit, an filius una cum Serviano interfectus Dio 69, 17. Cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii.

.. PEDVCA[EV]S SAENIANVS COS. Suf. a
89 fortasse cum P. Sallustio Blaeso
mense Maio 89; cf. Gori I. E. 1, 75, 213.
P. PESCENNIVS NIGER frater Arvalis 183.
Comm. A Videtur esse frater C. Pe-

- scennii imperatoris, quamvis dubitet *Marinius Arv.* 392, utrum ipse sit imperator duobus fortasse praenominibus usus, an frater eius ignotus.
- P. PETRONIVS COS. Sul. a. 19 fasti mag.; cf. Borghesi Giorn. arcad. 1831, 54 p. 90, opp. 3 p. 360 et ann. inst. arch. 1855 p. 9.
- M. PETRONIVS CREMYTIVS [M. Petroni]
  Umbrini unus ex pueris ministrantibus
  a. 87 87.
- A. PETRONIVS LVRCO COS. suf. a. 58 cum A. Paconio Sabino IIII idus Octobr. 58.
- [c. PETRONIVS PO]NTIVS NI[GRINVS] COS. a. 37 cum Cn. Acerronio Proculo fasti mag.; C. I. L. 2, 172 = Or. 3665.
- P. PETRONIVS PRISCVS frater Arvalis 183 198; electus magister in a. 184 183.
- M. PETRONIVS VMBRINVS COS. Suf. a. 81 cum L. Carminio Lusitanico XVIII k. Octobr. 81.
- A. PLATORIVS NEPOS COS. Suf. cum Hadriano Augusto III a. 119 118. Omnibus nominibus dicitur A. Platorius A. f. Serg. Nepos Aponius Italicus Manilianus C. Licinius Pollio, honoribus autem functus est his: in urbe fuit triumvir capitalis, tribunus plebei, praetor, consul; extra urbem tribunus militum legionis XXII primigeniae piae fidelis, quaestor provinciae Macedoniae candidatus divi Traiani, [curator viarum Cassiae Clodiae Ciminiae novae Traianae, legatus legionis I adiutricis, legatus pro praetore provinciae Thraciae, legatus pro praetore provinciae Germaniae inferioris, legatus Augusti pro praetore provinciae Britanniae (sc. a. 124 cf. privil. veter. C. I. L. 3, XXX p. 872 = Henzen 5455). Fuit etiam augur. Cf. C. I. L. 5, 877 =Or. 822. Ad legationem eius Britannicam pertinent tituli C. I. L. 7, 660-663, 713. Nominatur inter amicos Hadriani Spart. Hadr. 4, postea tamen cum aliis hostium loco ab eo habebatur l. c. 15 et 23.
- . . . PLAVT[IVS] practor peregr. a. 2 fasti
- A. PLA[VTIVS] cos. suf. a. 29 fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033; — legatus Britannia devicta ovans

- rediit Tac. ann. 3, 32; primus ex consularibus Britanniae praepositus Tac. Agr. 14; de bellis ab eo contra Britannos gestis cf. Dio 60, 19 seqq.; uxorem Pomponiam Graecinam superstitionis externae ream insontem nuntiavit Tac. ann. 13, 32.
- o. PLAYTIVE COS. a. 36 cum Sex. Papinio 36; Tac. ann. 6, 40.
- M. PLAYTIVS SILVANVS practor urbanus a. 24 fasti mag. Eodem anno incertis causis Aproniam coniugem in pracceps iecit et reus frustra temptato ferro venas praebuit exsolvendas Tac. ann. 4, 22. De eo cf. Borghesi opp. 5, 308.
- L. U. . . . . (XVI k. Maias) 87. Perperam habui pro eo, ad quem carmen misit Statius silv. 4, 9 (cf. Relasione p. 48): in praefatione enim libri quarti, quae scripta est anno 95, maioris gradus iuvenem eum appellat: cf. Hirschfeld Gött. Gel. Anzeigen 1869 p. 1512.
- C. POBLICIVS MARCELLYS COS. suf. cum T. Rutilio Propinquo a. 120 VI k. Iun. 120. Legatus Syriae tempore rebellionis Iudaicae contra Iudaeos videtur exercitum duxisse C. I. Gr. 4033 4034.
- [A.] POLLENIVS AVSPEX frater Arvalis, magister collegii anno incerto Comm. A. Legatus Moesiae nominatur in nummis Nicopolitanis sub Septimio Severo Borghesi Decad. XV p. 345 seqq., opp. 2 p. 233 seqq.
- M. POMPRIVS A . . . . . unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 118 118.
- .. POMPRIVS augur, frater Arvalis 14. cn. Pomprivs Q. F. frater Arvalis 14 non liquet quis sit; cf. *Marini Arv.* p. 14.
- CN. POMPEIVS MAGNYS frater Arvalis: dicitur MAGNYS POMPEIVS Claud. A. Ei in matrimonium dedit Claudius a. 41 Antoniam filiam Suet. Claud. 27; Dio 60, 5; iussu autem eiusdem occisus est a. 47 Suet. Claud. 29; cf. id. Cal. 35; Senec. lud. 11, 4; 13, 5.
- L. POMPRIVS VOPISCVS COS. Suf. a. 69 cum L. Verginio Rufo II k. Mart. 69; cf. Ephem. epigr. 1872 p. 190. Bor-

- ghesius opp. 5, 524 perperam dicit consulem iterum.
- L. POMPEIVS VOPISCYS L. ARRYNTIVS CA-TELLIVS CELER frater Arvalis 75 80 81 91 Dom. C; magister collegii factus Dom. C; dicitur vel L. POMPEIVS CA-TELLIVS CELER, vel L. ARRYNTIVS CA-TELLIVS CELER 90. Fuit consul suf. a. 72 cum M. Arruntio Aquila Or. 4031: Marinius Arv. p. 149 perperam confundit cum consule a. 69.
- T. POMPONIVS ANTI[ST]IANVS COS. suf. cum L. Pomponio Silvano a. 121 (mense Maio) 120.
- L. [PO]MPONIVS BASSVS COS. Suf. a. 118 cum L. [Lic]inio? Barbaro 118.
- [L. POMPO]NIVS [FLACCVS] COS. S. 17 CUM C. Caelio Rufo fasti mag.; fasti Antiates et titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; fasti Lunenses ibd. p. 476; Tac. ann. 2, 41; cf. nota ad C. I. L. l, c, et Ann. inst. arch. 1855 p. 12 seq. Fuit ante consulatum legatus legionis in Moesia sub auspiciis Poppaei Sabini Ovid. ep. ex Ponto 4, 9, 75 seqq. cf. Tac. Ann. 1, 80; post fasces gestos a. 19 ipse Moesiae praefectus est Vell. 2, 129; Tac. Ann. 2, 66; — anno 32 legatus Syriae factus (cf. Borghesi Giorn. arcad. 1847, 112 p. 236 seqq., opp. 5 p. 85 seqq.; Zumpt comm. epigr. 2 p. 129) in ea provincia vita functus est a. 38 Tac. ann. 6, 27; cf. etiam Ann. inst. arch. 1855 p. 12 seq. — Cum eo et L Pisone noctem continuumque biduum epulando potandoque consumpsit Tiberius Suet. 42. - Legationis eius Syriacae mentionem facit Ioseph. A. I. 18, 6, 2.
- [C. POMPONIVS] GRARCIN[VS] frater Arvalis: videtur cooptatus esse 21. Fuit cos. suf. a. 16 cum C. Vibio Libone fasti Antiates C. I. L. 1 p. 475; cf. Ann. inst. arch. 1855 p. 12. Ad eum litteras misit Ovidius ex Ponto 1, 6; 2, 6; 4, 9; cf. Amores 2, 10.
- POMPONIVS MARCELLYS COS. suf. cum M..... Fausto a. 121 (VII. id. April.) 120.
- L. POMPONIVS SILVANVS COS. suf. cum T. Pomponio Antistiano s. 121 120.
- c. Porcivs Priscys flater Alvalis, ma-

- gister collegii 224 231. Videtur esse C. Porcius C. f. Quir. Priscus Longinus Grut. 458, 6 (Marini Arv. tab. 61, cf. p. 789 seqq), qui dicitur fuisse decemvir stlitibus iudicandis, allectus inter quaestòrios, ab actis senatus, aedilis curulis, allectus inter praetorios, proconsul Lyciae Pamphyliae, consul cet.
- Q. POSTYMIYS CAI (CAR? CAL?) frater Arvalis 66.
- PRASTINA . . . . . . . . . frater Arvalis Alex. B. Prastina quidam Messallinus legatus Moesiae in nummis Marcianopolitanis aetatis Philippi imperatoris commemoratur Borghesi Bull. arch. nap. 2 p. 115; cf. Ann. inst. arch. 1858 p. 78.
- Primus Cornelianus publicus a commentariis fratrum Arvalium 214 218 221.
- idus Septembr. 87. Potest fuisse Marius Priscus natione Baeticus Plin. ep. 3, 9, 3; cos. l.c. 2, 11, 12; accusatus a. 99 a. Plinio repetundarum nomine provinciae Africae, quam pro consule rexerat, damnatusque; actum deinde in senatu, an praeterea inter sicarios accusandus esset l. c. 2, 11; 3, 4, 8, 9, 2.4; 6, 29, 9; ad Trai. 3a. 6; Iuven. 1, 49; 8, 120; cf. Monmsen ind. nom. ad Plinium Keilii.

Proculus calator 155.

- SEX. [QVINCTILIVS CONDIANVS] COS. a. 180 cum C. Bruttio Praesente 180: fuit filius Quinctilii Maximi interfecti a Commodo a. 182 de iisque, quae postmodum passus sit, dicit Dio 72, 6; cf. Lamprid. Comm. 5, Henzen 6057.
  - frater Arvalis 14 21 27; magister collegii 21. Videtur esse cos. a. 2 fasti Gabini C. I. L. 1 p. 473 (cf. l. c. et Marini Arv. p. 15 et 17), qui cum P. Cornelio Lentulo Scipione arcum fecit C. I. L. 6,1385 = Grut. 187, 4; sub Tiberio praeses curatorum locorum publicorum iudicandorum C. I. L. 6, 1266 = Grut. 200, 6.
- M. RABCIVS TAVRYS frater Arvalis Nero
   A. 69.

- cum Nigro quodam 117: fortasse ex gente Caninia.
- · · · · · · s REG(vLvs) practor peregr. a. 752 fasti mag.
- M. ROSCIVS COELIVS COS. suf. a. 81 cum
  C. Iulio Iuvenali III k. Apr. 81. Fuit
  legatus legionis vicesimae in Britannia a. 69 et seditione excitata cohortium alarumque Trebellium Maximum
  legatum provinciae profugere ad Vitellium coegit Tuc. hist. 1, 60.
- L. RVBELL(IVS) [GEMINVS] COS. A. 29 cum C. Fusio Gemino fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033; Henzen 6854; Murat. 301, 4: duo Gemini Or. 4837.
- L...L... RVFVS cos. suf. a. 119 cum C. Herennio Dolabella 120: nec de ipso Rufo nec de gente eius constat
- T. RVTILIVS PHOPINOVYS COS. Suf. a. 120 cum C. Poblicio Marcello VI k. Jun. 120.
- SABINVS vide. C. OCTAVIVS.
- c. SAB[VCIVS MAIOR CARCILIANVS] COS.

  Buf. a. 186 186: cf. Marini Arv. p. 428.

  Ex titulis eius Marini l c. et Henzen
  7420 (C. I. L. 6, 1510 1511) cognoscimus eum fuisse tribunum plebis,
  praetorem candidatum, curatorem viae
  Salariae et alimentorum, iuridicum per
  Flaminiam et Umbriam, legatum iuridicum provinciae Britanniae, praefectum aerarii militaris, legatum Augusti
  pro praetore provinciae Belgicae, proconsulem provinciae Achaiae, sodalem
  Augustalem Claudialem, consulem
- M. SAENIVS DONATVS frater Arvalis 219 224 231 Alex. A. B. magister collegii Alex. B.
- Q. SALL[VSTIVS?] COS. SUf. a. 27 fasti mag.
  P. SALLVSTIVS BLARSVS frater Arvalis 77 78 80 81 86 87 89 90 91. Domit. C mortuo Matidio Patruino magisterium obiit 78; magister collegii iterum 90; consul cum Peducaeo Saeniano mense Maio 89; cf. Gori I. E. 1, 75, 213.
- c. SALONIVS MATIDIVS PATRVINVS frater Arvalis in magisterio decessit 78. Maritum eum fuisse Marcianae sororis Traiani Augusti, patrem Matidiae con-

- iecit Marinius Arv. p. 158, probavit Borghesius Giorn. arcad. 1829 t. 42 p. 187, opp. 3 p. 241.
- C. SALVIVS LIBERALIS NONIVS BASSYS frater Arvalis 78 81 86 87 Domit. C 101 Or. 1170; cooptatus in collegium kalendis Martiis 78; promagister 87. C. Nonius Bassus Salvius Liberalis dicitur XIIII k. Iun. 87; P. Salvius cet. errore III non. Ian. 101; C. Salvius Liberalis omissis nominibus ceteris 87 aliquoties et Or. 1171. Honores, quibus functus est, titulus Or. 1170 recenset. Et in eo quidem dicitur allectus ab divo Vespasiano et divo Tito inter tribunicios, ab iisdem allectus inter praetorios, legatus legionis quintae Macedoniae, consul anno incerto, legatus Augustorum [Nervae et Traiani a. 97, si verum vidit Borghesius) provinciae Britanniae, proconsul provinciae Macedonicae, sorte proconsul factus provinciae Asiae se excusavit. Causam egit sub Vespasiano Suet. Vesp. 13: sub Domitiano accusatus et, ut videtur, relegatus Plin. ep. 3, 9, 33 (eam ob causam nomen eius deest in actis posterioribus imperii Domitiani); a. 100 in senatu reum defendit l. c. 2, 11, 17; a. 101 in senatu agit l. c. 3, 9, 36; vir disertus l. c. 2, 11, 17; 3. 9, 26. Uxor eius Vitellia Rufilla Or-1171, filius C. Salvius Vitellianus ibd. Cf. Mommsen ind. nom. ad Plin. Keilii et Borghesi Giorn. arcad. 1826, 32 p 163 seqq., opp. 3 p. 177 seqq.
- L. SALVIVS OTHO frater Arvalis flamen et eodem tempore, ut videtur, promagister collegii 39. Fuit consul suf. a. 33 Suet. Galba 6. Urbanos honores, proconsulatum Africae et extraordinaria imperia severissime administravit id. Oth. 1; -- Post occisum Furium Camillum rebellem (cf. s. v.) legatus (Dalmatiaevidelicet) milites quosdam, quod praepositos suos quasi defectionis adversus Claudium auctores occiderant, ante principia se coram capite punivit... mox equitem Romanum necem Claudio parare comperit. Eamque ob causam statua ei in Palatio

posita, ipse autem inter patricios adlectus est *l. c.* cf. Dio 60, 18.

L. SALVIVS OTHO TITIANVS frater Arvalis 57 58 59 60 63 66 Nero B 69; magister collegii 58 et fortasse Ner. B; promagister 57 69 sub Galba et Othone, vice agens promagistri 66. Fuit cos. a. 52 cum Fausto Sulla Tac. ann. 12, 52, cos. iterum a. 69 cum Othone Augusto . 69. Tac. hist. 1, 77; cuius frater maior erat Suet. Oth. 1; - Asiam provinciam proconsul rexit Tac. Agr. 6, anno 63/64, ut videtur Waddingtonio (fastes p. 137), 'in omnem aviditatem pronus' Tac. l. c.; - Agricola, qui quaestor eius in Asia erat, post devictam Boadiceam Romam rediit, eodem, ut videtur, tempore quo Suetonius Paulinus, sc. versus autumnum a. 61 (Tac. ann. 14, 29-39; Agric. 5 6). Idem Agricola postquam uxorem duxit et filium sustulit, qui decessit paullo postquam natus est, secutus Titianum in Asia filiam sustulit, nec potest igitur Titianus in provinciam eam profectus esse nisi exeunte anno 62; sed cum Romae fuerit mense Ianuario a. 63, proconsulatum gesserit necesse est a. 63/64. Nipperdeius quidem a. 65 Asiam eum administrasse statuit (index scholar. 71/72); sed annum 64/65 Waddington p. 138 tribuit L. Antistio Veteri, post discessum ex provincia a. 65 accusato (Tac. ann. 13, 56). - Vitellius litteras ad Titianum fratrem Othonis composuit, exitium ipsi filioque eius minitans ni incolumes sibi mater ac liberi servarentur Tac. hist. 1, 75; - profectus Otho quietem urbis curasque imperi Salvio Titiano fratri permisit l. c. 1, 90; — Titianum fratrem accitum bello praeposuit l. c. 2, 23; - Otho pronus ad decertandum; frater eius T. et praefectus praetorii Proculus imperitia properantes l. c. 2, 33; - profecto Brixellum Othone honor imperii penes Titianum fratrem, vis ac potestas penes Proculum praesectum l. c. 2, 39; - Titianus nullum discrimen adiit, pietate et ignavia excusatus l. c. 2, 60. M. SALVIVS OTHO frater Arvalis 57 58?

Natus IIII k. Maias a. 32 Suet. Oth. 2; — Poppaeam Sabinam uxorem ei abduxit Nero in provinciamque Lusitaniam legatum eum misit, quam quaestorius per decem annos administravit l. c. 3 4, Plut. Galba 19; — conatibus Galbae accessit Suet. l. c.; Plut. Galba 20; — Galbam filiumque Pisonem interficiendos curavít Suet. l. c. 5 6; Plut. Galba 21, Otho 2; — imperator factus est ll. cc. cf. Tac. hist. 1, 41 seqq. — De imperio eius v. Imperatores.

- [M. SANQVINIVS M]AXIM(VS) COS. Suf. a. 23 videtur fuisse fasti mag. cf. Relazione p. 96. Is fuit praefectus urbi et cos. iterum a. 39 Dio 59, 13; decessit legatus Germaniae inferioris circa a. 47 Tac. ann. 11, 18. Borghesius consulatum eius priorem perperam anno 26 tribuit Giorn. arcad. 1831, 49 p. 294, opp. 3 p. 326.
- M. SATRIVS VALENS practor urbanus a. 19 fasti mag.
- Saturninus Venuleianus publicus fratrum Arvalium 101.
- c. secivs campanvs cos. suf. Domitiano Augusto XI k. Febr. 86.
- [L. SEIV]S TYBERO COS. Suf. Tiberio Caesari mense Ianuario a. 18 fasti mag.; fasti Antiat. C. I. L. 1 p. 475; Grut. 26, 9. Fuit legatus Germanici Caesaris contra Cheruscos bellum gerentis Tac. ann. 2, 19; a Vibio Sereno accusatus tumultus hostilis et turbatae rei publicae a. 24. sed statim exemptus l. c. 4, 29. Fratrem Seiani putat Borghesius Saggiatore 1 p. 329, opp. 3 p. 446.
- c. sentive abvenianve unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus 120.
- c. SENTIVS SAT(VENINVS) COS. a 4 cum Sex. Aelio Cato fasti mag.; fasti Gabini C. I. L. 1 p. 473, XII; Or. 643. Borghesius Ann. Inst. 1844 p. 323, opp. 4 p. 461 habuit pro legato Germaniae ornamentis triumphalibus honorato a. 6 (Dio 55, 28, cf. Vell. 2, 105), quem rectius Zumptius comm. epigr. 2 p. 84 seqq. et Mommsenus res gestae d. Aug. p. 117 consulem putant a. 735, legatum Syriae.

Privati.

- cn. s[m]ntivs [satvaninvs] os. u a.csf.
  4 cum C. Clodio Licino fasti mag.;
  fasti Gabini C. I. L. 1 p. 473, XII;
  C. I. L. 6, 1263 1264 = Or. 3260. Legatus Germanici post huius mortem
  Syriam provinciam obtinuit Tac. ann.
  2, 74; 3, 7; Pisonem repulit 2, 79 et
  ad deditionem compulit 2, 81.
- [cm. (sentivs) satven]invs? praetor urbanus a. 37 fasti mag. Si recte explevi, debet esse cos. a. 41: sed potest esse etiam Suetonius Paulinus cos. a. 42.
- L. SEPTIMIVS FLA[ccus? VIANUS?] cos. suf.

  a. 183 cum T. Pactumeio Magno post
  diem XIII kalendas Iunias 183.
  - Q. SERVAEVS INNOCENS COS. Suf. a 101 cum M. Maecio Celere VI k. Mai 101.
  - M. SERVILIVS COS. a. 3 cum L. Aelio
    Lamia fasti mag.; fasti Gabini C. I. L.
    1 p. 473. Tiberius tradidit ei hereditatem Patulei equitis Romani Tac.
    ann. 2, 48; inter testes in causa
    Lepidae commemoratur l. c. 3, 22.
  - L. SEXT[IVS] practor peregr. a. 26 fasti mag.: potest esse Sextius Paconianus practorius Tac. ann. 6, 3, strangulatus in carcere a. 35 ob carmina illic in principem factitata l. c. 39.
  - T. SEXTIVS AFRICANVS frater Arvalis

    Claud. C 57 58 59 60 63 66; consul

    suf. cum M. Ostorio Scapula III idus

    Septembr. 59. Nobilis iuvenis, quem

    a nuptiis Silanae deterruit Agrippina

    Tac. ann. 13, 19; a. 61 censum

    egit per Gallias cum Q. Volusio et

    Trebellio Maximo l. c. 14, 46.
  - P. SILIVS P. F. COS. Suf. a. 3 cum L. Volusio Saturnino fasti mag.; fasti Gabini C. I. L. 1 p. 473. Fuit triumvir monetalis cum Lamia et Annio quodam ante a. 742 Cohen méd. cons. pl. XLVI, Mommsen Münzwesen 744, 15, cf. Borghesi Bull. inst. arch. 1845 p. 153, opp. 4 p. 485.
  - [SILIVS?] MESSALLA Cf. MESSALLA.
  - c. splattive practor urbanus a. 29 fasti mag.
  - [STAT]ILIVE CASSIVE TAVRINVE frater Arvalis magister creatus in a. 156 155.

    Genti Statiliae adscripsi propter cognomen Taurini.

- TAVRVS STATILIVS CORVINVS frater Arvalis 35 36 38 40. Claud. A B D
   Consul videtur esse a 45. Marinius Arv. p. 43 credit esse Statilium Taurum eum, qui accusatus a Tarquitio Prisco instigato ab Agrippina a 53 se ipse occidit Tac. ann. 12, 59; cf. Suet. Claud. 13, quem consulem potius a 44 putat Nipperdoius ad Tac. l. c.
- statilivs sev[ERVs] frater Arvalis 221: praeterea ignotus, cum non possit esse neque is qui commemoratur *Dig.* 29, 1, 24, nec Statilius Maximus Severus, de quo cf. *Bull. inst. arch.* 1867 p. 125.
- T. STATILIVS SILIANVS frater Arvalis 213 218 221; proflamen creatus flamen in a. 214 213.
- c. STATIVS CAPITO ARRIA[NVS PR]ARTEX-TATI unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 117 118 117 118.
- C. STATIVS CERIALIS frater Arvalis 120.

  STRABO ABMILIANVS COS. Suf. cum A.

  Avillio Urinatio Quadrato pridis ides

  Martias a. 156 155.
- [SVETONIVS PAVL] INVS potest esse praetor urbanus a. 37 fasti mag., cum fasces gesserit a. 42; cf. Cn. Sentius Saturninus.
- [9.] SVLPICIVS CAMERINVS frater Arvalis
   57 58 59 60 63; magister collegii 60.
   Cos. suf. a. 46 C. I. L. 5, 5050; —
   procos. Africae saevitiae accusatus,
   sed a Caesare absolutus a. 58 Tac.
   ann. 13, 52; iussu Neronis interfectus a. 67 Dio 63, 18
- [C. SVLPICI]VS GALB[A] COS. CUM D. Haterio Agrippa a. 22 fasti mag.; fasti Lunenses C. I. L. 1 p. 476 = Hensen 6444; C. I. L. 6, 562 = Or. 1825; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; Tac. ann. 3, 52. Frater Galbae eius qui postea imperavit Borghesi ann. inst. arch. 1848 p. 253, opp. 5 p. 142; 'attritis acultatibus urbe cessit prohibitusque a Tiberio sortiri anno suo proconsulatum voluntaria morte obiit' Sucton. Galba 3; cf Tac. ann. 6, 40 ad a 36.
- c. svlpicivs pollio frater Arvalis 213 214 218 magister collegii 214. Potest esse Pollio is, qui cum Bithyniam

199

Elagabalo subiecisset, Germaniae praepositus est *Dio* 79, 3.

Privati.

- C. TADIVS MEFITANYS VIDO C. PVFIVS IV-NIVS T. M.
- L. TAMPIVS FLAVIANVS frater Arvalis cooptatus in locum Galbae IIII k.

  Mart. 69. Fuit legatus Pannoniae
  a. 68 Tac. hist. 2, 86; 5, 26; coeptante legionum motu profugus, deinde sponte remeavit legatique nomen resumpsit
  l. c. 3, 4; mox propter seditionem legionis nocte profectus obviis Vespasiani litteris discrimini exemptus est l. c. 10. Ab eo nomen accepit ala I Pannoniorum Tampiana C. I. L.
  8, 5581 5682 privil. veter. p. 864,

  XXII = Henzen 5442; cf. Ann. inst. arch. 1855 p. 28.
- SEX. TEIDI[VS CATVLLINVS] COS. SUf. VII id, Maias a. 31 cum Fausto Cornelio Sulla fasti mag.; fasti Nolani I. N 1968 = Or. 4033; Or. 4034.
- Thyrsus libertus curator, Arvalibus loca adsignavit in amphitheatro 80.
- O. TILLIVS SASSIVS frater Arvalis Nor. B
   63 66 69 72 78 80 81 86 87 89 90 91;
   magister collegii 63 88; decessit
   a. 91 91.
- M. TITTIVS FRVGI COS. Suf. cum T. Vinicio Iuliano a. 80. VII idus Dec. 80.

   Bello Iudaico fuit legatus legionis decimae quintae Apollinaris Ioseph.

  b. I. 6, 4, 3; cf. Renier officiers qui assistèrent au conseil de guerre tenu par Titus cet. ex Mém. de l'acad. d. inser. et b. l. XXVI, 1 p. 45 seqq.
- P. TREBEL[LIVS] practor urbanus a. 30 fasti mag.
- TREBELLIVS MAXIMVS frater Arvalis magister collegii 72. Fuit consul, ut videtur, a. 57 cum L. Annaeo Seneca de Rossi Bull. arch. crist. 1866 p. 60 contra Borghesium apud Gervasium iscrizz. di Napoli p. 37 seqq., opp. 4 p. 393; censum egit per Gallias cum Q. Volusio et Sextio Africano Tac. ann. 14, 46; legatus Aug. pr. pr. Britanniae, per avaritiam ac sordes contemptus exercitui, cum Roscio Caelio legato legionis vicesimae etiam cohortes et alae se adgregassent, de-

sertus ad Vitellium perfugit Tac. hist. 1, 60; cf. Agric. 16.

- cn. Them[Ellivs] cos. a. 21 cum Mam. Aemilio Scauro 21; C. I. L. 1, 1553 Henzen 7419 da; cf. Borghesi Ann. inst. 1855 p. 8 seq.
- TYTILIVS PONTIANYS GENTIANYS COS. suf. Commodo Augusto a. 183 VI id. Februar. 183.
- TI. TVTINIVS SEVERVS frater Arvalis magister collegii Dom. C. De familia eius cf. Marini Arv. 306.
- D. VALERIVS . . . . . . . unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 105 105.
- [VALERIV]S CATVLLVS MES[SALLINV]S unus ex pueris senatorum filis ministrantibus a. 105 105.
- M. VALERIVS HOMVLLVS frater Arvalis 155. Fuit cos. cum M'. Acilio Glabrione a. 152 Or. 4054; cf. id. 156 4443; — Antonini Pii contra Marcum suspicionem frustra temptavit excitare Iul. Cap. Marc. 6; — de iocis elus id. Ant. P. 11.
- M. VALERIVS IVNIANVS frater Arvalis 119 122 155. Pius A.
- P. VALERIVS MARINVS frater Arvalis 69.

  Destinatum a Galba consulem in a. 69 distulit Vitellius Tac. hist. 2, 71.
- M. VALERIVS MESSALLA CORVINVS frater Arvalis Claud. C 57 58 59; — cos. cum Nerone III a 58 58; Tac. ann. 19, 34.
- M. VALERIVS MESSALLINVS COS. cum M. Aurelio Cotta a 20 fasti mag.; dicitur MESSALLA Hensen 6443; Dio ind. cons. libri 57; M. VALERIVS Simpliciter titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; frater Arvalis 21, qui potest tamen fuisse etiam M. Valerius Messallinus cos. a 751, legatus Illyrici a p. C. 7, ornamentis triumphalibus honoratus a. 8 Vell. 2, 112; Dio 55, 29 cf. Borghesi Ann. inst. arch. 1844 p. 320, opp. 4, 456. Messallinus, qui commemoratur Tac. ann. 3, 18 et 34, non satis constat, utrum consul fuerit a. u. c. 751, an a. p. C. 20.
- M. VALERIVS TREBICIVS DECIANVS frater Arvalis 101 105 117 118 120; magister collegii 105, mag. iterum 120.
- o. Valerivs vegetvs cos. cum P. Metilio Secundo non. Nov. 91. Titulos



- matris Corneliae Severinae et uxoris Etriliae Afrae sunt C. I. L. 2, 2074 2077.
- t. VENVLEIVS MONTANVS APRONIANVS frater Arvalis 80 86 87 89 90 91 Dom. A B; magister collegii 80; cos. suf. a. 92 cum Q. Volusio Saturnino (VII
  - k. Maias) 91.
- L. VERATIVS QVADRATVS frater Arvalis 78. Vesp. A '80 (ubi errore dicitur Titus) 81 86 87 69 90 91. Dom. C; magister iterum 91.
- L. VERGINIVS RVFVS COS. II suf. cum L. Pompeio Vopisco k. Mart. 69. Natus
- est a. 15, cum a. 97 annum tertium et octogensimum excessisse dicatur Plin. ep. 2, 1, 4; oriundus ex municipio finitimo Comensi id. 2, 1, 8; equestri familia, ignoto patre Tac. hist. 1, 52; - cos. a. 63 cum C. Memmio Regulo C. I. L. 6, 397 = Or. 1683; — legatus Germaniae superioris a. 69 C. Iulio Vindice victo imperium sibi oblatum recusavit Tac. hist. 1, 8, 52; Plut. Galb. 6; Plin. ep. 2, 1, 2; 6, 10, 4; 9, 19, 1; Dio 63, 24 25; titulus pro salute et victoria eius positus ad tempus oblati imperii pertinet C. I. L, 5, 5702; - Galbae suspicionem evasit Plut. Galba 10; Tac. hist. 1, 8 52; 3, 62; Dio 64, 4; cf. Plin. ep. 2, 1, 3; — Othonis partes secutus post proelium Betriacense imperium iterum recusavit Tac. hist. 2, 49 51; - Vitellius ei pepercit l. c. 2, 68; cf. Plin. ep. 2, 1, 3. — Sacerdos Plin. ep. 2, 1, 8; tutor Plinii et fautor l. c. - Gratias acturus in senatu in incundo consulatu tertio a 97 kalendis Ianuariis in curia cecidit et coxa fracta aliquanto post, imperante etiamtum Nerva, a. 97, ut videtur, exeunte obiit l. c. 5. In ultima valetudine a quinqueviratu sumptuum publicorum minuendorum per

Plinium se excusavit l. c 9. Publico

funere elatus l. c. 1, laudatusque a

consule Cornelio Tacito I, c. 6. Car-

mina eius Plin. ep. 5, 3, 5. Monu-

mentum eius in villa quae eius fuerat

Alsiensi cum inscripto epigrammate

ipsins id. 6, 10, 4; 9, 19, 1; Dio 68, 2.

Cf. Mommsen ind. nom. ad Plinium Keilii.

- verres cos. suf. cum A. Larcio Macedone mense Maio 122.
- L. VETTIVS PAVILVS COS. Suf. cum T. Iunio Montano s. 81 k. Mais a. 81 80; XVI k. Iunias 81; III k. Iul. C. I. L. 6, 328 = Grut. 50, 3: cf Marini n. 217 Ad eum sine cause retulit
  - p. 217. Ad eum sine causa rettulit Borghesius opp. 5, 533 locos Iuv. sat. 7, 143; Martial. 8, 33, 1 et 10, 10.
- [c. VIBIV]S MA[RSVS] COS. Suf. cum L. Voluseio Proculo a. 17 fasti mag.; fasti Antiates C. I. L. 1 p. 475. Legatus Germanici in oriente, post mortem eius
- cum consultaretur, quisnam Syriae praeficeretur, concessit Cn. Sentio Saturnino seniori et acrius tendenti
- Tac. ann. 2, 74; nuntiavit Pisoni Romam ad dicendam causam veniret
- l. c. 79; sententia ab eo lata a. 26
- de templo Tiberio statuendo l. c. 4, 56; procos. Africae per annos tres,
- videlicet annis 27-30, Boryhesi decadnum. 10, 4, opp. 1 p. 473 seqq.; cf. Anninst. arch. 1856 p. 13; legatus Syriae
- Tac. ann. 11, 10; a. 45 Cassius Longinus in locum eius legatus missus Ioseph. A. I. 20, 1. A. 37 ut con-

scius consiliorum Albucillae defertur

rum filis ministrantibus a. 105 105.

Tac. ann. 6, 47.

5 2, 113, 1.

- M. [VINICIVS] cos. a. 30 cum L. Cassio Longino fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033. Ortus Calibus, patre atque avo consularibus, cetera equestri familia: ei Iuliam Germanici filiam a. 33 coniunxit Tiberius Tac. ann. 6, 15 cf. 45; a. 46 a Messallina veneno necatus est Dio 60, 27; ei Velleius historiam suam inscripsit Vell. 1, 13,
- T. VINICIVS IVLIANVS COS. suf. cum M. Tittio Frugi VII idus Dec. 80.
- T. VINIVS [RVFINVS] COS. CUM Galba imperatore II 69; Or. 1756; Tac. hist. 1, 1.11; Galbam invalidum senem Vinius et Cornelius Laco, alter deterrimus mortalium, alter ignavissimus, odio flagitiorum oneratum contemptu inertiae destruebant l. c. 6; in dies quanto potentior, eodem actu invisior l. c. 12; potentia principatus divisa

in eum et Laconem praef, pr. l. c. 13, cf. 72; — de moribus eius l. c. 1, 37, 48. 'Quinquaginta septem annos variis moribus egit. pater illi praetoria familia, maternus avus e proscriptis. prima militia (sc. tribunatus) infamis legatum Calvisium Sabinum habuerat, cuius uxor mala cupidine visendi situm castrorum per noctem militari habitu ingressa, cum vigilias et cetera militiae munia eadem lascivia temerasset, in ipsis principiis stuprum ausa, et criminis huius reus T. Vinius arguebatur. Igitur iussu C. Caesaris oneratus catenis mox mutatione temporum dimissus, cursu honorum inoffenso legioni post praeturam praepositus probatusque, servili deinceps probro respersus est tamquam scyphum aureum in convivio Claudii furatus, et Claudius postera die soli omnium Vinio fictilibus ministrari iussit. Sed Vinius proconsulatu Galliam Narbonensem severe integreque rexit' l. c. 48; occiditur l. c. 42; - eius testamentum magnitudine opum irritum l. c. 48. De eo cf. Plut. Galba passim.

- c. VIPSTANVS APRONIANVS frater Arvalis 57 58 59 63 66 72 78 80 86; cos. cum
  c. Fonteio Capitone 59; Tac. ann. 14, 1; Bull. inst. arch. 1831 p. 50 = I. N. 3067 = C. I. Gr. 5837 b; procos. Africae
  a. 69 Tac. hist. 1, 76.
- [c. vise]LLIVS VARRO COS. suf. kalendis Iuliis a. 12 fasti mag.; fasti Antiates C. I. L. 1 p. 475; C. I. L. 6, 765 = Henzen 5685; Or. 4717; — legatus Germaniae inferioris invalidus senecta concessit C. Silio legato Germaniae superioris bellum contra Treviros sibi poscenti a. 21 Tac. ann. 3, 43.
- [L. VIS]BLLIVS VARRO COS. a. 24 cum Ser. Cornelio Cethego fasti mag.; titulus Scirti C. I. L. 1 p. 475; Tac. ann. 4, 17. Filius C. Visellii cos. a. 12, propter paternas inimicitias C. Silium accusavit Tac. ann. 4, 17 seqq.; cf. 3, 43 et 1, 31.
- A. VITELLIVS COS. Suf. k. Iul. 32 fasti mag.; fasti Nolani I. N. 1968 = Or. 4033; — in consulata obiit Suet. Vit. 2. A. VITELLIVS frater Arvalis 57 58 59 63

66? Ner. B. Fuit filius L. Vitellii ter consulis et censoris (Tac. hist. 1, 9), natus VIII k. Oct. vel VII id. Sept. a. 15; - pueritiam primamque adulescentiam Capreis egit inter Tiberiana scorta; - Gai, Claudii, Neronis indulgentia honoribus et sacerdotiis amplissimis auctus Suet, Vit. 4.5; - cos. a. 48 Tac. ann. 11, 23; - procos. Africae annoque sequenti legatus ibi fratris item proconsulis; curator operum publicorum Suet. l. c. 5, cf. Tac. hist. 1, 70; 2, 97; - a Galba in inferiorem Germaniam missus Suet. l. c. 6; Tac. hist. 1, 9 52; — ab eo defecit Tac. l. a. 1,51 seqq.; - imperator consalutatur l. c. 57; - Germanicus vocatur l. c. 62: cf. Suet. l.c. 7 seqq. — De imperio eius v. indicem imperatorum.

L. VITELLIVS frater Arvalis Tib. A Claud. A. Fuit cos. primum a. 34 cum Fabio Persico 34; I. N. 2272 2273 = Henzen 7051 7052; Tac. ann. 6, 28; Dio 58, 24. - legatus Syriae Artabanum Parthorum regem non modo ad conloquium suum, sed etiam ad veneranda legionum signa pellexit Sueton. Vit. 2; Dio 59, 27; diverse tradit Tacitus ann. 6, 32, 36 pulso Artabano Vitellium praefectum cunctis, quae apud orientem parabantur, exercitu Euphratem traiecisse receptisque multis Parthorum principibus in Syriam rediisse; - per M. Trebellium legatum Clitas subject l. c. 41; - cos. iterum cum Claudio Aug. a. 43 fasti sacri Antiates C. 1. L. 1 p. 327 = Henzen 6445; Dio 60, 21; — cos. tertium cum eodem a. 47 I. N. 6303, 2 = Hcnzen 7317; Dio 60, 29: cf. Sueton. Vit. 2; Tac. ann. 14, 56; hist. 1, 9; 52 3, 66. Curam imperii sustinuit absente Claudio expeditione Britannica Sucton. l. c.; Dio 60, 21; — censor cum eodem a 47 et 48 Suet. l. c. Tac. ann. 11, 13 25; hist. 1, 9 52; 3, 66; cf. Eckhel 6, 241 314. — Messallinae consiliis favebat Tac. ann. 11, 2 3 33; - item Agrippinae l. c. 12, 4; — accusatur a. 51 criminum maiestatis et cupidinis imperii l. c. 12, 42. De moribus eius et adulandi ingenio Sueton. Vit. 2; Tac. ann. 6, 32; 11, 3; Dio 59, 28. Decessit paralysi post a 48, quo consulatum filii gesserunt Suston. Vit. 3. — Frater fuit A. Vitellii cos. a. 32, pater eius qui imperavit, et L. Vitellii: Suston. Vit. 1.3.

- L. VITELLIVS frater Arvalis 63 69, fortasse etiam 66, filius censoris, frater imperatoris. Fuit cos. a. 48. Interfuit consiliis Othonianorum Bononiae Tac. hist. 2, 54; auctor atrocis in Caecinam sententiae l. c. 3, 37; accusat Iunium Blaesum l. c. 38; tuendae urbi a fratre praepositus l. c. 55; adversus rebelles in Campaniam mittitur l. c. 58; Tarracinam expugnat l. c. 76 77; Dio 65, 16; interficitur in itinere, cum in urbem rediret Tac. l. c. 4, 2; Dio 65, 22.
- P. VITELLIVS SATVENINVS frater Arvalis
  122.
- c. VITORIVS HOSIDIVS GETA frater Arvalis
  118 119 120 Marc. A7; magister collegii 120 et fortasse Marc. A. Commemorari eum a Statio silv. 4, 4, 72 et a Quinctiliano, cui pater educandum tradiderat, I provem. 6 docuit me Nohl indicem ad Statium parans.
- L. VITRASIVS ARQVITAS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 117 117.
- M. VLPIVS ASTIVS frater Arvalis 183; praetor anno eodem ibd.
- M. VLPIVS BORTHVS unus ex pueris senatorum filiis ministrantibus a. 183 183.
- [M. VL]PIVS TRAIANVS COS. CUM M.' Acilio Glabrione III k. Maias 91 90; fuit praetor ante a. 86 Spart. Hadr. 1; legatus, ut videtur, legionis ex Hispania per Pyrenaeos, Alpes et Rhenum legiones in Germaniam duxit Plin. paneg. 14, ad opprimendam scilicet seditionem Antonii Saturnini cf. Mommsen Hermes 3 p. 118 seqq.; post consulatum legatus Germaniae superioris, in eaque legatione a Nerva Augusto adoptatus et Caesar nominatus est: cf. quae exposui in Ann. inst. arch. 1862 p. 145 seqq. Cf. Imperatores.
- C. VMMIDIVS QVADRATVS COS. CUM Ha-

- driano Aug. II, suf. Cn. Pedanio Fusco Salinatori VI k. Iunias 118. Ad eum scripsit Plin sp. 6, 29; 9, 13. Nepos Ummidiae Quadratillae id. 7, 24; a. 97 in senatu per aetatem esse non potuit id. 9, 13, 1; uxorem duxit annum agens XXIV id. 7, 24, 3. causas agere incipit id. 6, 11; 7, 24, 9. Maritus sororis imp. M. Antonini Capit. Marc. 7; Hadrianus antea amicum postea graviter insecutus est Spart. Hadr. 15.
- [L. V]OLVNSEIVS [PROCYLVS] COS. Suf. a.
   17 cum O. Vibio Marso fasti mag.;
   L. Voluseius Proculus dicitur fast.
   Antiat. C. I. L. 1 p. 475.
- L. VOLVSIVS [SATVENINVS] COS. SUf. &. 3 cum P. Silio fasti mag.; fasti Gabini C. I. L. 6 p. 473. Fuit legatus provinciae nescio cuius sub Divo Augusto, legatus Dalmatiae sub Tiberio Caesare et C. Caesare Augustis C. I. L. 3, 2882 2974 2975 2976, ad eosque Mommsen l. c. p. 383; praefectus urbi ab a. 42 usque ad a. 56, quo annos natus nonaginta tres vita functus est Plin. n. h. 7, 14, 62; 11, 28, 223; Tac. ann. 13, 30; C. I. L. 3, 2976; — augur, sodalis Augustalis, sodalis Titius C. I. L. 3, 2974 2975; egregia ei fama, praecipuae opes bonis artibus, inoffensa tot imperatorum malitia Tac. l. c. cf. 14, 56 et Colum. de r. r. 1, 7. Cf. Borghesi giornale arcad. 1831, 49 p. 280 seqq., opp. 3 p. 313 seqq.
- L. VOLVSIVS SATURNINUS COS. a. 87 cum Domitisno Aug. XIII 87.
- volvsivs satvrninvs frater Arvalis
  63; cos. a. 56 cum P. Cornelio Scipione I. N. 2463 Hensen 5406; Or.
  3115; Hensen 5129; Tac. ann. 13, 25;
   a. 61 census per Gallias egit id.
  14, 46.
- o. Volvsivs satvaninvs cos. a. 92 cum
  Domitiano XVI, ex idibusque Ianuariis cum L. Venuleio Aproniano 91;
  C. I. L. 6, 525 = Henzen 5698: alias
  ignotus, nisi habendus est pro fratre
  Arvali commemorato in actis a. 119.
- M. Ustius Narcissus kalator fratrum Arvalium 183.

# INDEX RERUM.

Numeris indicantur paginae.

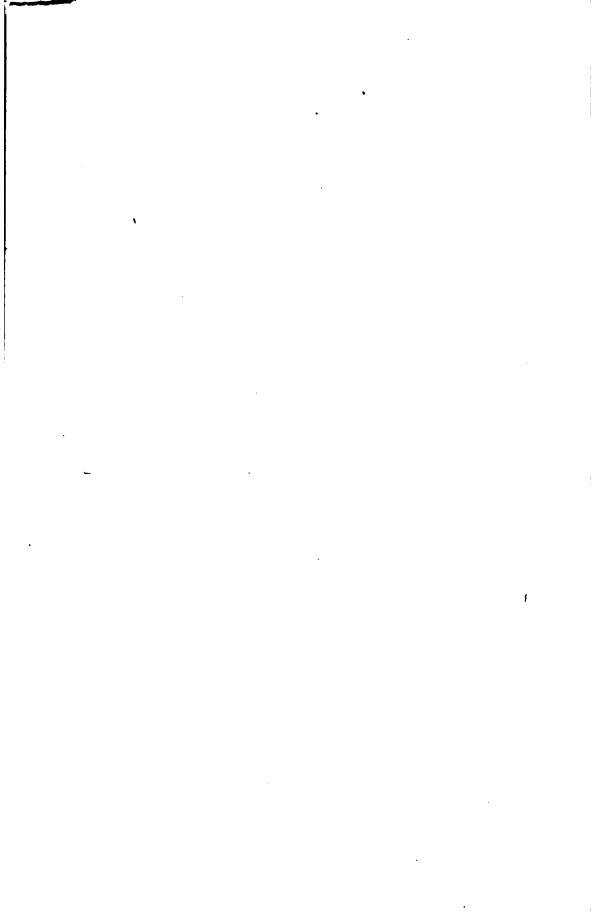

Acclamationes in fine epulorum usitatae 45 46; coniunctae cum votis pro salute Elagabali 108; cf. felicia.

Acerra 26; — est arca turalis 31.

Acta Arvalium v. Arvales; — sacerdotiorum accurate perscribebantur et diligenter adservabantur IX.

Adlectio publicorum 158.

Adolenda in luco Arvalium culta 147;

— idem est numen quod Adolenda
Commolenda Deferunda et Adolenda Coinquenda 147.

Adolere, adolefacere 141 142.

Adoptio Neronis Claudii Caesaris Aug. Germ. celebratur V k. Mart. 55; — L. Liciniani sive Ser. Sulpicii Galbae Caesaris IIII idus Ianuar. a. 69 79. Adstantes indicantur verbo adhibitis 6;

- omittuntur eorum nomina ibd.

Adventus Neronis Claudii Caesaris
Aug. Germ. et Poppaeae Aug. et Claudiae Aug. 78; — Hadriani in urbem 80.
Aedes Concordiae 5 151; — Concordiae quae est iuxta aedem divi
Vespasiani 5; — pronaus eius 151;
quando aedificatus sit ibd.; — deae
Diae in alto collocata, neque tamen
in summo colle; supersunt vestigia in

aedificio rotundo, cui casa rustica super imposita est XXII; — refecta circa finem saeculi alterius tertiive initium ibd.; — ichnographia a Ligorio excogitata XXIV; — ad eam immolatur ob

piacula maiora 143; — Divorum in Palatio 11; — divi Iulii 151; —

Iovis statoris ibd. — Martis, in

qua divo Augusto ante aedificatum templum novum sacra fiebant 56; — O p i s: in ea conveniunt Arvales a. 80, quia templum Iovis Capitolini conflagraverat 119; — Vespasiani 5. Cf. templum.

Aedituus fratrum Arvalium IX 139.

Aeternitas imperii 110 111; — immolatur ei ob detecta nefariorum consilia 121.

Agna opima immolatur sacri annui die altero deae Diae in aede in foco 24; — eius immolatio universi sacri summa

Ambarvalia num eadem fuerint atque sacrum Arvalium annuum 46-48; — mense Maio fiebant 47; — ob lustrandos agros 48.

Anculi, anculae 145.

fuit 28.

Anuli imperatorum 155.

Ara distinguitur a foculo 23; — contingitur 27; — dedicata pro magisterio C. Iuli Silani id. Sep. a. 87 80; — deae Diae ubi sita fuerit XXI 22; — porcae piaculares ad eam immolantur 22, item vacca honoraria ibd.; — genio loci dicata XXI; — gentis Iuliae: ad eam immolatur ob natalem divi Augusti 58; — Pacis: in campo sacrificatur III k. Febr. 75; — Providentiae Augustae ibd.

Arae temporales in luco deae Diae 141 142 144.

Arbor ilicina 138; -- laurus 137.

Arca Arvalium dicitur pecunia eorum 101.

Arcus Iani gemini (?): immolatur ante

eum ob laurum Neronis, nisi est arcus in Capitolio ex decreto senatus positus 82 85.

Arvales, fratres —: de origine nominis I; - de origine, numero, insignibus eorum ibd.; — num fuerint patricii II; - non liquet, num in nummis D. Bruti et Mussidii Longi collegium eorum significatum sit ibd. n. 3; - aetate liberae rei publicae a solo Varrone commemorantur ibd.; - collegium restitutum a Caesare Augusto nec ante aetatem eius ulla eorum monumenta nota II; - eorum fasti sacri incisi post a. u. c. 742 ante a. 767 ibd.; - fastorum magg. fragmentum antiquissimum ad a. u. c. 752 spectat ibd.; - numerum duodenarium interdum excesserunt III; - a quo tempore coeperint supra numerum sacerdotes admittere ibd.; - imperante Nerone tertium decimum certe admittebant ild.; - priores imperatores in locum sacerdotum demortuorum videntur ad sacra vocati esse ibd.; - posteriore aetate in locum imperatoris defuncti cooptatur imperator novus, sed si hic iam antea collegio adscriptus erat. substituebatur pro eo privatus ibd.; imperatores a principatus initio in collegio locum habuerunt, ut si alius nullus iis pateret, supra numerum allegerentur IV; de magistro collegii annuo IV; cf. s. v.; - de flamine cf. s. v.; - de praetore cf. s. v.; - interdum immolat frater qui nec magister est nec promagister 82 83; pecunia corum 101; — corum sacrum mense Maio factum idem est atque Ambarvalia IX; cf. Ambarvalia et sacrum Arvalium annuum; - natalem divi Augusti celebrant biduo in Palatio et in Capitolio 52; - conveniebant interdum in domum fratris magisterio non fungentis V; - sportulas accipiunt denarios centenos 16; de sacro eorum annuo sacrificiisque ob causas singulares factis votisque cf. s. vv. - Acta Arvalium inde ab aetate Caesaris Augusti in marmore incisa IX; - id quotannis quidem, sed posteriore certe aetate aliquot demum

mensibus post consummatum magisterium fieri solebat ibd ; plerumque mense Aprili, rarius Februario, Martio, Maio 130; — a. 69 protinus post peractum magisterium factum esse constat X; - acta quo modo in marmoribus exarata sint ibd.; - tabulae, in quibus incisa erant, in muris vel stylobata templi infixae ibd.; -- acta quo modo concepta sint XI; aetate antiquiore breviter quidem concepta sunt, ponuntur autem vota et sacrificia quae ad domum Augustam pertinent plurima; imperio ad Vespasianum delato sacra huius generis multa celebrari desierunt, nec extra ordinem immolabant Arvales nisi ob causas graviores: acta tamen fusius incipiunt concipi, quod instituisse videtur Domitianus XI; - formulae imperante Domitiano receptae paucis immutatis videntur mansisse usque ad aetatem Elagabali, cuius aetate acta rursus multo verbosius concepta sunt ibd.; - quo ordine tabulae ad aedificium Arvalium adplicitae fuerint XV.; - incisa sunt acta in stylobata templi ab aetate fere Caesaris Augusti ad aetatem usque Antonini Pii XXV; postea repletis prope muris ad acta inscribenda aut spatia ea adhibebantur, quae antea vacua relicta erant, aut in aliis luci monumentis acta exarabantur ibd.; - post Gordiani imperium desierunt incidi ibd.; - corum reliquiae neque in coemeterio christianorum neque in oratorio Damasi repertae ibd.; - non sunt divulsa et direpta ante saecula quartum vel quintum temporibusque etiam posterioribus ibd.; actorum fragmenta una cum basibus statuarum imperatorum septem effossa a. 1570 in agro Fabricii Galletti via Portuensi ad quartum miliarium XII.; - fragmentum, quod innotuit primum, servabatur Neapoli in aedibus Pontani CLAVD. A; cf. Corrigenda ad p. XII; - acta in luco Arvalium effossa XII; — fragmenta effossa a. 1699 ad quartum lapidem viae Portuensis errore ad viam Ostiensem relata XIII; — tabula integra annorum 58 59 effossa a 1866 XIV; - effossiones

ab a. 1867 usque ad a. 1871 in vinea Ceccarelliorum institutae XIV—XIX;
— fragmenta a. 1878 reperta, cf. Addenda. — recensentur fragmenta locis diversis extra lucum reperta XX. — Arvalium bona videntur ecclesiae Romanae donata esse a. 382, quo bona templorum et sacerdotum a Gratiano in fiscum redacta sunt: monumenta tamen eorum etiam temporibus posterioribus legibus protegebantur XXV.

Atrae victimae immolantur diis inferis 146.

Attactae arbores 141, cf. 142.

Augustalia celebrata IIII idus Octobres 49; — fiebat sacrificium praecipuum ad aram Fortunae reducis 50; — additi sunt ludi divo Augusto et Fortunae reduci celebrati primo a nonis Octobr., postea a die III nonas usque ad diem IIII idus easdem ibd.

Augustus, divus: immolatur ei ob natalem divi Augusti 58; - ob imperium, item ob ingressum C. Caesaris Aug. 71; — ob imperium Neronis ibd.; - ob introitum consulatus C. Caesaris Aug. 73; Neronis ibd.; ob appellationem patris patriae Claudii ibd.; - ob supplicationes pro salute Neronis 84; - pro salute et reditu eiusdem ibd.; - ob laurum eiusdem 85; — ob vota pro salute Othonis imperium auspicantis 105; - pro salute et reditu Vitellii 121. Cultus eius desiit sub Flaviis 104. Cf. index nominum. Augusta, diva: immolatur ei ob natalem divi Augusti 58; - ob imperium Neronis 72; — ob introitum consulatus

Neronis 72; — ob introitum consulatus eiusdem 73; — ob appellationem patris patriae Claudii ibd.; — pro salute et reditu Neronis 84; — ob laurum eiusdem 85; — pro salute Othonis imperium auspicantis 105; — pro salute et reditu Vitellii 121. Desinit cultus eius sub Flaviis 104. Cf. index nominum. Aula dicitur pro olla 94.

Aulicocta 92.

Auro iunctae boves 144.

Balnea in luco Arvalium non fuerunt XXIII; — a balneo Arvales cathedris considunt 12; — magister lotus cenatorio albo ac pueri praetextati cet. in cathedris considunt 12 15.

Bellaria, mensa secunda bellariorum divisa in cena 13 39 43: cf. sacrum annuum.

Bellum Dacicum Domitiani quibus annis gestum sit 116; — triumphus ab eo de Dacis ductus ultimis mensibus a. 89 ibd.; — de bellis a Domitiano gestis ibd.; — bellum Suebicum et Sarmaticum eius ibd.; bellum Dacicum 80, cf. 116. — Bella Traiani Dacica 117; — vota pro reditu Traiani a bello Dacico priore 124; — mari ad id gerendum profectus est ibd.; — bellum Dacicum alterum 117 124, — Bellum Germanicum Antonini Severi f. 81. — Bellum Parthicum Alexandri (?) 117.

Bigae quando primum commemorentur in actis 37.

Buonarrotius, eius testimonium de eruderatis ad viam Portuensem actorum fragmentis XIII.

Caedes Agrippinae, sacra ad eam pertinentia 77.

Caesareum 24, aedes Caesarei 20:
fuit diversum a tetrastylo XXI XXII;
— fragmentum tituli ad — spectantis
XXII; — refectum tempore incerto
XXIII; — sacrificatur Genio Caesaris
et divis ante Caesareum ob piaculum
147 148.

Caespes, cespes vivus foculo imponitur 28; — super caespite fecerunt 27. Calatores v. Kalatores.

Campanae 27 35; incertum fuerintne staterae an tintinnabula an vasa allata e Campania 35.

Capitolium: immolatur ibi ob natales principum 56; — ob imperium, tribuniciam potestatem, consulatum, sacerdotia, pontificatum maximum principum, appellationem patris patriae 71; — ob causas singulares 82; — fiunt ibi vo ta annua 90 91; — in pronao Iovis optimi maximi 91; — ante cellam Iunonis reginae ibd.; — ob causas singulares 118; — in aede Opis ibd.; — ante cellam Iunonis reginae ibd.

Caput Augusti (sc. Caesaris Augusti)

expressum in signo quo signabant imperatores 153 155 167.

Carcares, carceres, querceres 36.
Carmen Arvalium 26; — carmen descindere 28, quomodo explicandum sit 33; — dicebant acceptis libellis, ne in recitando errarent ibd; — votorum annuorum aetatis antiquioris 100-102; aetatis posterioris 103; quibus temporibus plenius, quibus breviatum relatum sit 100; — votorum annuorum singularium pro salute Domitiani 110; — votorum singularium ob valetudinem Neronis 192; pro reditu Traini 193

— votorum singularium oo valetudinem Neronis 122; pro reditu Traiani 123. Cathedrae 11 12 14.

Cella Iunonia reginae 82 118.

Cena Arvalium sacri annui die primo 13, — die secundo 39, — die tertio 41; — cenaverunt singuli dies singulos ad magistrum denariis centenis 45. Cf. sportulae; — cena post cooptationem facta 152 155.

Cenatoria alba 12 27.

Ceres eadem fere erat atque dea Dia 4 8.

Circus Arvalium ubi situs fuerit XXI. Claudius, divus: immolatur ei ob imperium Neronis 72, — ob introitum consulatus eiusdem 73, — pro salute et reditu eius 84, — ob laurum eius 85, — pro salute Othonis 105, — pro salute et reditu Vitellii 121. — Cultus eius desierat sub Flaviis 104.

Claudia, diva — virgo: immolatur ei ob imperium Neronis 72, — ob laurum eina 85.

Clementia: immolatur ei ob supplicationes a senata decretas 85.

Codex: in codice cavit magister 21, cavent Arvales se adfuisse 21; cf. 23. Coemeterium christianorum sub divo positum in luco Arvalium repertum XVI XVIII; — subterraneum Generosae ad sextum Philippi, in luco detectum XVII; — ante deleta Arvalium monumenta institutum XVII.

Coinquenda in luco Arvalium culta 147; cf. Adolenda.

Coinquere, coinquire, coinchuere lucum 20 21, cf. 22; arbores 141 142. Collegia magna sacerdotalia v. sacerdotia. Columen, culmen 7: verba sub divo, columine explicantur ibd.

Comitia sub imperatoribus 65; — comitia tribuniciae potestatis, consularia, sacerdotiorum, pontificatus maximi, incerta 65-68.

Commentariensis adest piaculo elationis ferri 133 134; cf. publicus a commentariis.

Commolanda, Commolenda in luco Arvalium culta 147; cf. Adolenda. Commolere arbores 141 142.

Concipere quid significet 13.

Concordia: immolatur ei ob natales principum 57: — Concordia honoris Agrippinae Augustae: immolatur ei ob natalem Neronis ibd.; — aedes eius quae est iuxta aedem divi Vespasiani 5; — in aede eius vel in pronao aedis conveniunt Arvales ad indicendum sacrum annuum ibd.; — in aede eius immolatur 165.

Coniuratio Cn. Lentuli Gaetulici 77;

— Viniciana 115.

Consecratio divae Augustae XVI k. Febr. anni, ut videtur, 42 60; divae Drusillae (?) 164; — Matidiae Augustae socrus Hadriani 88.

Consulatus: sacrificia ob introitum consulatus C. Caesaris Aug. Germ., Neronis, Galbae (?) 69 70.

Consulum permissu convocantur Arvales ad vota solvenda et suscipienda 37 119; item ex permissu consulis et ex consensu senatus ibd.

Consummatur sacrum annuum die tertio 41.

Contingere: de significations verbi 14; — contingere aras 27, — fruges aridas et virides 11, — pultes 27; — contegerunt dicitur pro contigerunt ibd.

Cooptatio fratrum Arvalium 150 seqq.

— ex tabella vel litteris imperatoris
152. — cooptatio per tabellas 156. —
De cooptationis sacerdotum ratione
154.

Corbul. 28.

Coronae: accipiunt Arvales sacri annui die primo post meridiem 13; — convivales ibd.; — argenteis ornantur victores in ludis circensibus 36; — derectae per commentariensem 26;

cf. 34; — pactilis rosacea 36 38; — rosacia, rosea 37; — spiceae vittatae 24 25; inde ab a. 87 constanter in actis commemorantur 28; cf. vittae spiceae; — sutiles 38.

Coronare deas 27 34.

Creta in circo 37; antea dicebatur calx 38. Culter 92: cultro immolare 94.

Damasus papa: oratorium ab eo sanctis martyribus Simplicio, Faustino, Viatrici dicatum in luco Arvalium XVI XVII.

Dea Dia, numen Arvalium proprium IX.
eadem fere atque Ceres 48; — de sacro eius annuo 3—48; — immolatur ei
ob comitia sacerdotiorum, pontificatus,
pontificatus maximi 73: — vota annua
pro salute imperatoris per exceptionem
etiam deae Diae facta 98; — immolatur
ei ob piacula maiora 143. Cf. sacrum
annuum.

Decennalia v. vota.

Deferre videtur dici pro referendo in acta 157 168.

Deferunda in luco Arvalium culta 147; cf. Adolenda.

Derigere dicitur de litteris ad aliquem missis 34.

Desciderant lucum 27; idem quod descenderant 32.

Descindere carmen 26.

Desultores 36 37.

Detecta nefaria consilia Cn. Lentuli Gaetulici 77; — scelera nefariorum (L. Antonii Saturnini) 80.

Deus, sive — sive dea 144; — sive deus sive dea, in cuius tutela hic lucus locusve est 146.

Deus certus 147.

Dicere carmen 27.

Divi numero XVI, — XX 148; — enumerantur 148 149.

Divina domus quando primum domus Augusta appellata sit 123; — in precatione cooptationis 154.

Divinus princeps dicitur Claudius 122. Divisiones panium et vini in collegiis 35.

Divorum aedes in Palatio 11.

Domus Domitiana in sacra via 62 82: immolatur ante eam ob memo-ENARR. ACT. riam Domitii patris Neronis 62, — pro salute et reditu Neronis 82.

Elatio ferri: piacula ob eam facta 128 - 130.

Epistula v. Litterae.

Epulae Romanorum 35.

Epulari ad magistrum 16 25; apud magistrum 25 26.

Exercitus memorantur in votis annuis aetatis posterioris 103.

Extae: reddere extas 23, aulicocta 92 94, porciliares 21, vaccinam 21 23.

Factio veneta: piaculum in luco deae Diae ob errorem, ut videtur, ab ea commissum 140.

Familia et officium Arvalium 28.

Famuli (non Famulae) coluntur in luco Arvalium 145.

Fasti collegiorum in marmore exarati IX. Fecunditas: non constat, utrum ei, an Felicitati immolatum sit ob adventum Neronis, Poppaeae, Claudiae 85.

Felicia dicunt Arvales sacri annui die primo 13 17, — die secundo 27 39, — die tertio 45; — post cooptationem principis 156; — sunt ipsae acclamationes pro salute imperatorum 45.

Felicitas: immolatur ei ob appellationem patris patriae Claudio decretam 73, — pro salute et reditu Neronis 84, ob adventum eius, Poppaeae, Claudiae (?) 85, — ob supplicationes a senatu decretas ibd., — ob imperium Vitellii 72, — pro salute et adventu Vitellii (?) 121. — publica: immolatur ei ob imperium Neronis 71 72. — Augusta 168.

Ferctis, fertis fiunt piacula 135.

Fercula 27 35.

Ferrum si in lucum erat inferendum, piaculo opus erat 22; — ferro uti ex ritu vetusto non licuit 128 132. — Piacula ob ferri inlationem et elationem 128—135.

Festi (Φῆστοι) locus fuit agri Romani inter quintum et sextum lapidem, in quofiebant Ambarvalia 47.

Figure in fastigio aedis deae Diae innata 141, cf. 142.

Flamen fratrum Arvalium ex Saturna-

libus primis in Saturnalia secunda factus V 25; — eius creatio primum in actis a. 87 commemoratur 28; — defuncto flamini sufficitur alius 161, — non liquet utrum a magistro, an a collegis *ibd.*: — sufficitur alius, cum abessent flamen et proflamen 161 162; — defuncto magistro cessat officium flaminis VI 161; — flamen et ipse promagister 82; — proflamen VI.

Flaminius Vacca de statuis basibusque earum inscriptis, repertis ad locum qui dicitur affoga l'asino XIX.

Flora 146.

Foculus: de forma eius 23, cf. 93; — Arvales immolant ante lucum in foculo vaccam deae Diae honorariam 20; — argenteus cespiti ornatus in circo 21 23; ante lucum 23; distinguitur ab ara ibd.

Fons 146.

Fontanus, Fontana 146.

Fontinalia 146.

Fors Fortuna, bases ei dedicatae detectae prope lucum Arvalium XV XIX.

Fortuna: immolatur ei pro salute et reditu Domitiani 122. — dux: immolatur ei, quod Antoninus Severi f. ad hiberna Nicomediae ingressus sit ibd.; — redux: immolatur ei ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus 86, — pro salute et reditu Domitiani 122, — Traiani 124; — ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severif. et Iuliae Augustae 86.

Forum Augustum: immolatur ibi Genio principis 84 85 87, — Marti ultori 71 82 84 87; — de Salute non constat 85.

Fratres exceptis Arvalibus sacerdotes appellantur nulli I; cf. nota 6.

Fruges libatae 15 42 43, inlibatae 42; petunt eas sacerdotes 26, — dextra dant, laeva recipiunt *ibd.* 28, — publicis tradunt 26; — in agris circumiacentibus ab ipsis sacerdotibus lectae 32; — aridas et virides contingunt Arvales 11. — Frugibus sacrificatur diis 14.

Fulgur dium, nocturnum, provorsum, summanum 146. Galletti, Fabricius —: in agro eius via Portuensi ad quartum miliarium a. 1570 effossa sunt acta Arvalium XII; — ager situs potius est via Campana XIII — est vinea quae hodie est Ceccarelliorum ibd.

Genins ipsius, sc. principis: immolatur ei ob natales principum 57, ob imperium 71 72, - ob tribuniciam potestatem 73, - ob comitia consularia, pontificatus, sacerdotiorum, pontificatus maximi 73, - ob supplicationes pro salute Neronis 84, — pro salute et reditu eiusdem ibd., - ob adventum eius, Poppaeae, Claudiae 85, - ob laurum eius ibd., — ob adoptionem Ser. Sulpicii Galbae Caesaris 86, ob laurum ab Othone positam ibd., pro salute et adventu Vitellii 121, pro salute Domitiani imperium auspicati 105, - ob vota annua pro salute Commodi 112, - Antonini Aug., quod ad hiberna Nicomediae ingressus sit 122, - ob salutem victoriamque Germanicam eius et Iuliae Aug. 86, quod ex naufragii periculo salvus servatus sit ibd — Genio principis abi immoletur 72, - Severi Alexandri immolatur in luco ob piaculum 148. --populi Romani sive publicus

loci: ara ei, ut videtur, dicata XXI.
populi Romani sive publicus 72; — immolatur ei ob imperium 72,
— ob tribuniciam potestatem 73, — pro salute et adventu Vitellii 121 122.
Gustare: gustant Arvales ex sacrificio 20, cf. 24,

Hercules victor: votum ei factum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124.

Honor: immolatur ei ob detecta nefariorum consilia 121; — honor Agrippinae Augustae dicitur Nero 57.

Hostiae maiores 71; — hostiae litationem inspicere 26.

Iactare ollas per clivum 26 32. Ianus princeps in sacrificando 147. Ianus pater 144.

Immolare: de significatione verbi 93 94; — immolare cultro 94. Imperium: immolatur ob -- C. Caesaris Aug. 63, - Neronis ibd., - Othonis 64, - Vitellii ibd. - Domitiani ibd.; - quibus numinibus immolatum sit ob imperium 72.

- Romanum commemoratur in votis annuis aetatis posterioris 103.

Indictio sacrificii deae Diae 4; - iu actis a. 38 primum commemoratur ibd.; - quibus diebus quibusque locis facta sit 5; - inde ab anno 89 a magistro ad collegium translata 6; - ratio eius ibd.; - carmen 8; quo tempore aut referatur aut omittatur ibd.

Inlatio ferri: piacula ob eam facta 128 - 135.

Iovis victor v. Iuppiter victor.

Iuno. Iuno regina: immolatur ei ob vota annua 91 94 95 96 101 103, ob vota pro salute novorum principum Othonis, Domitiani, Elagabali 105 106, - ob natales principum 57, - ob imperium 71 72, - ob tribuniciam potestatem 73, — ob comitia consularia ibd, - ob introitum consulatus ibd., - ob appellationem patris patriae ibd., ob valetudinem Neronis 122, - ob supplicationes pro salute Neronis 84, - pro salute et reditu eiusdem ibd., - ob adventum eius, Poppaeae, Claudiae ibd., — ob laurum eius 85, — ob supplicationes a senatu decretas ibd. - ob laurum ab Othone positam 86, - ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus ibd.; - votum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 123; - immolatur ob adventum Hadriani 86, - ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Aug. ibd., - ob vota ob causas singulares extra ordinem facta 121 122. - Vota annua singularia pro salute Commodi 112. - Cella Iunonis reginae in Capitolio 82 106.

- deae Diae 144.
- Poppaeae Augustae 85, Claudiae Augustae ibd., - Messallinae ibd., -Iuliae Aug. 86 122.

Iuppiter, Iuppiter optimus maximus: immolatur ei ob vota annua 91 94 95 96 101 103; - ob vota pro salute novorum principum Othonis, Domitiani, Elagabali 105 106; - ob vota annua singularia pro salute Domitiani 110, - Commodi 112; - ob natales principum 57; - ob imperium 71 72, ob tribuniciam potestatem 73,
 ob comitia consularia ibd., -- ob introitum consulatus ibd., - ob appellationem patris patriae ibd., - ob valetudinem Neronis 122, - ob detecta nefariorum consilia 87, - ob supplicationes pro salute Neronis ibd., - pro salute et reditu eiusdem ibd., - ob adventum eius, Poppaeae, Claudiae 85, - ob laurum ab Othone positam 86, — ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus ibd.; — votum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 123; -- immolatur ob adventum Hadriani 86, - ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Augustae ibd., - ob vota ob varias causas singulares extra ordinem facta 120 121, - ob piacula maiora 144. -Iuppiter o. m. Capitolinus appellatur 110.

- fulgur, summanus 146.
- victor commemoratur una cum Victoria 86 87; — immolatur ei ob imperium 72, - ob laurum Neronis 85, - pro salute et adventu Vitellii 121; - votum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124, - ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Aug. 86.

Kalatores singulis fratribus addicti ab iisque nominati VII 160; — liberti erant ab ipsis patronis fratribus Arvalibus ad officium vocati VIII; — summa legitima pendenda ob introitum eorum ibd. 160; - pro accessione sacerdotum habebantur VIII 160; - faciunt piacula in luco deae Diae ob ferri inlationem et elationem 132-134.

Lac in sacrificiis 27 31.

Lampades incensae die tertio sacri annui 43 44.

Lara v. Larunda 145.

Lares in luco Arvalium coluntur 145: - militares: immolatur iis

salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Aug. 86; — vialis (?): immolatur ei, quod Antoninus Severi f. ad hiberna Nicomediae ingressus sit 122.

Larunda mater Larum dicitur 145.

Latus sc. clavus 37. Lavare: lautis manibus faciunt sacri-

Lavare: lautis manibus faciunt sacrificantes 7 15.

Laureati, panes —: continguntur ab Arvalibus die primo sacri annui 11 12 14, — dividuntur die altero 26 32; quo modo fuerint comparati 14.

Laurus Neronis 78 85; — Othonis 79. Libare: libabant veteres inter mensas primam et secundam 15.

Libelli: accipiunt Arvales ante tripodationem carminis 26 27.

Lignum arboris, quae deciderat, in luco ad sacrificium consumendum 136.

Ligorius: de aede deae Diae, quam appellat Arvam sive Terram Luamve XXIV; — ichnographia aedis ab eo excogitata ibd.; — item ab eo videtur inventum esse diagramma Florentinum relatum ad tetrastylum Arvalium XXIII XXIV.

Limes Raetiae: eum transgressus est Antoninus Severi f. 46 81.

Litatio: litationem hostiae inspicere 26 29; — litatio hostiae quomodo intellegenda sit 29; — litare quomodo differat a sacrificando *ibd*.

Litterae principis de cooptando fratre Arvali 153, — de adlegendo publico 153 167; — promagistri de substituendo publico 159.

Lucus Arvalium: ubi situs fuerit XII;
— quomodo evenerit, ut ad viam Ostiensem referretur XIII; — positus erat ini
summo colle in eiusque parte decliv
XXI; — lucum escendunt 24, – adscendunt 26, — desciderunt 26 27; — solvuntur in eo etiam vota annua deae
Diae concepta 91 98.

Ludi circenses Arvalium 36; — votivi commissi 106.

Lume mulia cum rapinis accipiunt Arvales 26; — quomodo intellegenda sint non constat 32.

Lustrum mittitur suovetaurilibus maioribus 143 149.

Magister collegii Arvalium ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda creatus IV 25 161; - anno nomen dat IV; - eius creatio in actis a. 87 primum commemoratur 28 34; - suffectus in locum demortui IV, cf. not. 6 161; — in locum absentis magistri vel promagistri 161 162; - magisterio pluries fungi poterant Arvales IV; vice magistri fungebatur promagister, qui dicitur etiam curam agens magistro vel vice fungens magistri IV; - in domo magistri conveniunt Arvales V; - in circo signum mittit 36 37; - apud vel ad eum epulari, cenare quomodo intellegendum sit V; - immolat ob piaculum ferri inferendi et efferendi in luco

 collegiorum IV; in magnis sacerdotum collegiis ibd. not. 1.

Mania mater Larum 145.

Mantelia 13 16.

Marcelli theatrum 75.

Mars: ei aetate autiquiore in lustrandis agris immolabatur 48: - in aede eius divo Augusto ante aedificatum templum novum sacra fiebant 55; — immolatur ei ob detecta nefariorum consilia 121, - ob laurum ab Othone positam 86. ob piacula maiora 144. - Mars pater: votum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124. - Mars pater ultor, immolatur ei ob piacula maiora 144. — Mars victor: votum pro reditu Traiani, ut supra 124. -Mars ultor: immolatur ei ob imperium 72, - pro salute et reditu Neronis 84, - pro salute et adventu Vitellii 121, - ob adventum Hadriani 86, ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Aug. ibd. cf. 87. - Templum eius 72.

Marsyas et Olympus syringe canentes in anulo Traiani repraesentati 153 156.

Mater Larum 145.

Mensa: in aede in — sacrum faciunt 26; — mensae sacrae 29 30. — Mensae prima et secunda in epulis 15; — mensa secunda bellariorum dividitur die primo sacri annui 13, — die secundo 39, — die tertio 43.

Minerva: sacra ei fiunt eadem quae Iunoni, ubi vide.

Mola 92.

Natales principum: ob eas immolatur Iovi o. m. 56, - Iovi o. m, ad aram gentis Iuliae 57, - Iovi, Iunoni, Minervae ibd.; - accedunt Salus publica et Concordia; Salus publica et genius imperatoris; Salus publica, Concordia honoris Agrippinae, genius imperatoris; Salus publica, Concordia, genius imperatoris ibd. — Celebrantur natales divi Augusti 51 (desinunt celebrari post aetatem Claudii ibd.); Iuliae, postea divae Augustae 51 52 XLIII; Ti. Caesaris Augusti 52; Antoniae Aug. ibd.; Germanici Caesaris ibd.; Agrippinae Germanici Caesaris 53; C. Caesaris Aug. ibd.; Ti Claudii Caesaris, qui postea imperavit ibd.; Divae Drusillae, vel Caesoniae C. Caesaris Aug. ibd.; Agrippinae Aug. ibd.; Neronis 54; Vitellii ibd.; Galeriae Vitellii ibd. --Natalis divi Augusti celebratur biduo 51. - Natales non solent celebrari nisi imperatorum et coniugum eorum; celebrantur tamen etiam Iuliae Augustae et Agrippinae, item propinquis C. Caesaris Augusti 54; - inde ab aetate Flaviorum in acta Arvalium referri desinunt ibd.

Nationes, quae sub dicione populi Romani sunt, commemorantur in votis annuis aetatis posterioris 103.

Neptunus pater: votum pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124.

Nicomedia, hiberna Antonini Severi f.

Numa fruge deos colere instituit 14.

Officium Arvalium 28.

Ollae: precantur eas Arvales 26 27; — per clivum iactant ibd.; — de cultu ollarum 30.

Ollicoqua v. aulicocta.

Olympus cum Marsya in anulo Traiani repraesentatus 153 156.

Oratorium a Damaso papa sanctis martyribus Simplicio, Faustino, Viatrici in luco Arvalium dicatum XVI XVII. Ordo in sacris Arvalium a Nerone inversus, a Vespasiano restitutus 4.

Palatium: in — in divorum conveniunt Arvales V 41; templum novum in — 55. Palmae: honorantur iis victores in ludis circensibus 36 38 39.

Panes laureati v. laureati.

Pantheum: conveniunt in eo Arvales ob indictionem sacrificii annui 5.

Papillio magistri Arvalium 21 23.

Pater patriae: sacrum ob appellationem patris patriae Claudio decretam 68. Pax: ara eius 75; — immolatur ei ob laurum Neronis 85.

Pecunia Arvalium 101.

Penates, dii —: immolatur iis ante domum Domitianam pro salute et reditu Neronis 85.

Perurendi vocabulum quid significet 138 139.

Piacula: ob ferrum inlatum luco coinquendi et operis faciendi 22, - scalpturae et scripturae causa 128-135; inscribi coepta post a. 59 ante a. 80 128; - fiebant in luco nonnullis mensibus post magisterium peractum 130, - per calatores et publicos, raro per ipsos sacerdotes 132-134, - per tabularium rationis kastrensis 133 134. - per publicos et a sacris ibd.; -- adfuit commentariensis 133 134; fiebant porcis et agnis, struibus fertisque 135. — Piacula minora facta in luco deae Diae, quod sive arbor sive ramus vetustate tempestatove deciderat 136-140; - fiunt per magistrum vel promagistrum, corumque loco per calatorem 139. — Piacula maiora fiunt omnibus, ut videtur, numinibus quae in luco Arvalium coluntur 140: - flunt in luco deae Diae, ibique ad aedem eiusdem et ante Caesareum 141, - quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset 141, - quod vi tempestatis ictu fulminis arbores luci arduerint ibd.; - fiunt per magistrum vel promagistrum 142, - suovetaurilibus maioribus 143.

Pompa: more pompae in tetrastylum fercula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum transeunt 27 35.

Pontificatus Neroni datus a. 51, cum togam virilem sumeret 67; — sacrificium ob — Neronis 66; — maximus: sacrificium ob comitia pontificatus maximi Othonis 67. — Pontifex maximus: creatio eius a collegio ad comitia translata 68; — aetate imperatorum a senatu creatus ibd.

Poppaea Aug., diva -: immolatur ei ob imperium Neronis 72.

Porcae piaculares immolantur sacri Arvalium die secundo, antequam vacca immoletur 19 seqq.; — commemorantur primum in actis a. 59 ibd.; — immolantur luco coinquendi et operis faciendi 20, — ob ferri inlationem et elationem 135.

Porciliae piaculares: epulantur eas sacerdotes 21 22; — immolantur ob ferri inlationem et elationem 135.

Praeire 7 119 120; — nomen eius qui praeit in actis indictionis omittitur inde ab a. 87 7; — praeit Arvalis, indicit magister ibd.; — praeit magister ibd.

Praesidere: praesident in circo modo plures, modo pauciores 36 37 38; — ad cretam 37.

Praetextae Arvalium 11; — sacerdotum 14; — eas deponunt 11 21, — accipiunt 21, — sumunt 28.

Praetor Arvalium errore admissus VI. Precatio cooptationis fratrum Arvalium 154 155.

Promagister, vel curam agens vel vice magistri fungens nominatur a magistro IV; — plures promagistri anno eodem esse poterant V, cf. not. 1.

Pronaus Iovis o. m. 91; aedis Iovis o. m. Capitolini 92; — aedis Concordiae 5; cf. aedes Concordiae.

Providentia: immolatur ad aram eius 75; — immolatur ei ob supplicationes pro salute Neronis 84, — ob detecta nefariorum consilia 121 125, — ob adoptionem Ser. Sulpicii Galbae Caesaris 86; — vota annua singularia facta pro salute Commodi 112.

Publici Arvalium ad collegium pertinent universum VII VIII; — unde cognomina acceperint VIII; — adleguntur ex

litteris imperatoris vel magistri, nisi huic non erat nisi ius substituendi publicum ibd. 158 159; — non exibant ex universa familia publica VIII; — praesto erant pueris ad aram referentibus 16; — introeunt et libellos recipiunt post tripodationem 27; — piacula faciunt cum calatoribus in luco deae Diae 132 133 134. — Publicus a commentariis fratrum Arvalium 87 157 168; cf. commentariensis.

Pueri ingenui patrimi et matrimi senatorum filii ministrantes Arvalibus VI; numero quattuor VI 12; - commemorantur primum in actis a. 80 VI; - per plures annos ministrabant ibd.; - praesto Arvalibus erant non ut camilli, sed filiorum instar VII 15; - ministrant sacri annui die primo 12 13, die secundo in cena in domo 39, die tertio inter cenam 42; - epulantur in cathedris sedentes VII 12 15; - fruges referent ad aram in pataris 12 13 42 43; — modo dicuntur praetextati, modo riciniati, modo riciniati praetextati 42 44; — accipiunt sportulas in dies singulos sacri annui 43; - quot denarios acceperint non liquet 45.

Pulmenta (?) contingunt Arvales 13. Pultes contingunt Arvales 27.

Quadrigae, quadrigarii 36 37. Querceres v. carcares.

Ractiae limes 81.

Rapinae 26.

Regia: in eam conveniunt Arvales ob cooptationem collegae 149.

Relatio magistri de votis annuis 91, —
de ligno arboris quae vetustate ceciderat in luco ad sacrificium consumendo
136, — de caedendis arboribus in luco
a tempestatibus perustis 137, — de
cooptando collega 152.

Renuntiatio magistratuum in campo quando facta sit 65.

Riciniatus 36 38 42.

Ricinium 37; — quomodo a toga differat 38; — erat fimbriatum ibd. Rosa soluta 13 27 39. Sacerdotes: collegia magna sacerdotalia 67; — imperatores in ea adscripti statim postquam imperium auspicati sunt ibd.; — sacerdotes cooptati, postea creati a populo ratione eadem. qua pontifex maximus creari solebat, sc. per tribus septemdecim, ita tamen ut populus suffragia non ferret nisi de iis qui a collegio nominati essent ibd.; - aetate imperatorum ius creandorum sacerdotum ad imperatorem et senatum transiit ibd.; - imperatoribus et principibus domus Augustae sacerdotia a senatu tributa ibd.; - sacerdotes renuntiati in comitiis ibd. - Sacerdotes imp(eratoris) Aug(usti) 13 16; nequeunt esse sacerdotes dei Elagabali 17; - erant instituti in honorem imperatoris ipsius ibd. - Sacerdotes domus Augustae non possunt esse Salii 16.

Sacerdotia: sacrificium ob comitia sacerdotiorum Othonis Aug. 67.

Sacrificium deae Diae annuum 3-48; - erat indictivum et Maio mense ternis quotannis diebus celebrabatur ita, ut annis aerae Varronianae paribus fieret diebus XVI XIIII XIII. imparibus diebus VI IIII III kalendas Iunias 3 4; de aetate Neronis et Domitiani 4; — num idem fuerit atque Ambarvalia 46-48; - temporibus antiquioribus in acts non referebatur 10; deinde perscribebatur dies unus, addita nonnunquam mentione diei tertii ibd.; dies tres primum a 81 perscripti, ab eo inde tempore exceptis actis a. 87 et 89 semper ponuntur ibd.; novam sacrificii describendi rationem videtur instituisse Elagabalus 28. - Dies primus 10-17: celebratur in domo magistri 10 11, - in Palatio in divorum 11. - Dies secundus 18-40: celebratur tam in luco deae Diae quam Romae in aedibus magistri 18 19; loci mentio interdum omissa 19; - pro luco deae Diae nonnunquam scriptum est ad deam Diam ibd.; - tribus potissimum partibus constat: 1) sacrificio porcarum piacularium et vaccae honorariae prope aram deae Diae ante lucum 19-24, -2) sacrificio agnae opimae in luco in aede deae Diae 24-35,-3) ludis circensibus 36 - 39; - sequitur cens in domo magistri 39. — Dies tertius 40 - 45: in domo magistri cenant ad consummandum sacrificium 41. - Sacrificia anniversaria ob Augustalia 49-50; in templo novo 49; - fiebat divo Augusto, ad quem deinde accesserunt ceteri principes consecrati gentis Iuliae 50; - desiit celebrari, cum translato ad gentem Flaviam imperio cessarent omnia, quae antea in honorem Iuliorum et Claudiorum sacra fiebant 50; - ob natales divi Augusti 51, - Iuliae, deinde divae Augustae 51 52, - Ti. Caesaris Aug. 52; Antoniae Aug. ibd., - Germanici Caesaris ibd., - Agrippinae Germanici 53, - C. Caesaris Aug. ibd., - Claudii ibd., - divae Drusillae, vel Caesoniae C. Caesaris Aug. ibd., - Agrippinae Aug. ibd., - Neronis 54, -Vitellii ibd., - Galeriae Vitellii ibd.; - ob adoptionem Neronis 54; ob imperium C. Caesaris Aug. 63, — Neronis ibd., — Othonis 64, — Vitellii ibd., — Domitiani ibd.; — ob tribuniciam potestatem Neronis. Othonis, Vitellii, Domitiani 65; - ob comitia consularia Neronis, Othonis 66; — ob pontificatum Neronis ibd.; - ob comitia sacerdotiorum Othonis 67; - ob comitia pontificatus maximi Othonis ibd.: - ob appellationem patris patriae Claudio decretam 68. - Solum sacrificium ob imperium sub primis imperatoribus anniversarium fuit, accesserunt cetera sub Nerone, fortasse sub Claudio; anniversaria desinunt celebrari inde ab aetate Flaviorum, continuata sunt sacra ob imperium primum delatum, quamquam post Domitianum in actis superstitibus non perscripta sunt 69. — Sacrificium ob consulatum principis: C. Caesaris Aug. ibd., - Neronis ibd., - fortasse Galbae 70; - cum imperium transisset ad Flavios, vel abolitum est vel desiit in acta referri ibd. - Sacrificium ob memoriam Ti. Caesaris 60: omissum iam a. 40 ibd,; — Domitii

patris Neronis 61, - in sacra via ante domum Domitianam ibd., - quo anno institutum sit 62. - Sacrificium anniversarium ob consecrationem divae Augustae 59, - non est celebratum nisi imperante Claudio ibd.; — celebratum sit necesse est in templo novo ibd.; - ad aram Pacis 75; - ad theatrum Marcelli ante simulacrum divi Augusti ibd.; ad aram Providentiae Augustae ibd. - Sacrificia ob causas singulares extra ordinem ab Arvalibus facta 77-88: ob detecta nefaria consilia in C. Caesarem Aug. Cn. Lentuli Gaetulici 77, — ob supplicationes indictas pro salute Neronis ibd., - pro salute et reditu eiusdem ibd., ob adventum eius et Poppaeae et Claudiae 78 85, — ob laurum Neronis ibd., - ob supplicationes a senatu decretas ibd., - ob adoptionem Ser. Sulpicii Galbae Caesaris 79, - ob laurum ab Othone positam ibd., - ob diem quo urbem ingressus est Vespasianus 79, - arae dedicatione pro mag. C. Iulii Silani 80, - ob detecta scelera nefariorum ibd., — senatus ture et vino supplicavit ibd., - ob laetitiam publicam ibd., -- ob adventum Hadriani ibd., - quod Antoninus Severi f. per limitem Raetiae barbarorum (terram) introiturus erat 81, - ob victoriam Germanicam eiusdem ibd., - quod ex naufragii periculo servatus sit idem ibd. - Sacrificium piaculare 139.

A sacris, a sacris domini nostri Augusti adsunt piaculo in luco deae Diae facto 133; — distinguendi a sacerdotibus imperatoris 134.

Salus 72 73 86 102 105; — publica 57 84 85 86 95 102; — publica populi Romani 87 96 105 121; — publica populi Romani Quiritium 92 94 102 103 122 123; — rei publicae populi Romani Quiritium 124; — immolatur ei ob vota annua 92 94 95 96 102 103, — ob natales principum 57, — ob imperium 72, — ob tribuniciam potestatem 73, — pro salute novorum principum 105, — pro valetudine Neronis 123, — ob supplicationes pro

salute Neronis 84, — pro salute et reditu eius ibd., — ob adventum Neronis, Poppaeae, Claudiae 85, — ob laurum Othonis 86, — pro salute et reditu Vitellii 121, — pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124, — ob adventum Hadriani 86, — ob salutem victoriamque Germanicam Autonini Severi f. et Iuliae Aug. ibd., — quod ad hiberna Nicomediae ingressus sit idem 122. — Templum in Quirinali situm, cum sub Claudio dirutum esset, fortasse nunquam restitutum est 94.

Sanguis: sanguem (sic) epulantur Arvales 21, cf. 23.

Saturnalia: annus Arvalium a Saturnalibus initium capit 34.

Saturnus: de significatu nominis eius 34. Scyfi argentei 26, — vino repleti 28; — et simpuvia confunduntur 31.

Securitas: immolatur ei ob adoptionem Ser. Sulpicii Galbae Caesaris 80.

Serrenses sodales, et vasa ahenea in schola eorum reperta 35.

Signum circensibus datur mappa in circum iacta 38; — quod exprimit caput Augusti 153 155 167; — quod exprimit Marsyam et Olympum suringe canentes 153 156.

Simpuvium Numae 30; — simpuvia vino repleta 26.

Simulacrum divi Augusti ad theatrum Marcelli 75.

Socii memorantur in votis annuis aetatis posterioris 103.

Soleae 38.

Soleatus, soliatus 36.

Spes: immolatur ei ob adventum Neronis, Poppaeae, Claudiae 85.

Sphinx in anulo Caesaris Augusti sculpta 155.

Sportulae: de sportulis collegiorum 16;
— Arvalium impensis pro cenis ibd;
— sportulis cenatum est denaris centenis
die primo sacri annui 13; — sportulae
die secundo denarii centeni in cena in
domo magistri 39; — diebus singulis
sacri annui distributae 45; — singuli
accipiunt denarios XXV 13; — singuli
praesentes accipiunt denarios centenos 27.

Statuae C. Caesaris Aug. Germ. (?) 73;

— statua cum'titulo et columella dedicata Tiberio 161.

Struibus fiunt piacula 135.

Subsellia: iis considit magister in tetrastylo 21; item Arvales ibd.; marmoreis considunt 26 27.

Substitutio publici 159; — calatoris 160. Succincti tripodant sacerdotes 26 33. Suffectio magistri, flaminis 161.

Summanus pater 146; — ei immolatur ob arbores fulmine tactas ibd.; — nocturna fulmina ei tribuuntur ibd.

Summoto, ad summotum 24 28.

Sumpuvium v. simpuvium.

Suovetaurilia in agris lustrandis immolata 48; — maiora et minora 143. Supplicationes indictae pro salute Neronis 77.

Synthesis 15.

Tabulae missae ab imperatoribus de cooptandis collegis 153.

Tabularius rationis kastrensis piaculum facit in luco deae Diae cum publicis 133 134.

Tempestas nivis 138.

Tem plum novum divi Augusti situm erat ad forum pone aedem Castorum, dedicatum a C. Caesare Aug. 55; — idem est ac templum in Palatio divo Augusto factum ibd.; — immolatur in eo ob imperium C. Caesaris Augusti et Neronis; ob consulatum Neronis; item, ut videtur, ob appellationem patris patriae Claudio decretam 71. — Cf. aedes.

Tetrastylum Arvalium: videntur ei tribui posse rudera in vinea Stephani Ceccarellii sita XIX; — situm erat ad radices collis in plano XXI 23; — diversum a Caesareo ibd.; — quo fere tempore aedificatum sit XXII; — pluribus partibus consistebat ibd.; — in eo considunt Arvales 20 21.

The sauri: — dantur 26; — sunt stipes datae a sacerdotibus 31.

Tiridatis in urbem adventus 78.

Toralibus albis segmentatis discumbunt Arvales 12.

Torre, Philippus della —, errore ad viam Ostiensem acta Arvalium reperta esse scripsit XIII. Tribunicia potestas: immolatur ob trib. pot. Neronis, Othonis, Vitellii, Domitiani 65; — intervallum modo brevius modo longius inter trib. pot. decretam et renunciatam ibd.

Tricliniaribus discumbunt Arvales 12. Tripodare 26.

Tus res peregrina et novella 93; — et vinum fere semper coniunctum ibd.; — ture et vino, ture vino faciunt Arvales 11 12 24 26 39 42 92 93. — Turis pondo quinquaginta nomine calatorum collegii fratrum Arvalium missum in consecrationem Matidiae Aug. 88.

Tuscanicae: eas contingunt et domibus suis mittunt Arvales 43 44.

Vacca alba honoraria immolatur die secundo sacri Arvalium annui ad aram deae Diae 19 20 22.

Vasa fictilia in sacrificiis Romanorum usurpata 30; — in luco Arvalium reperta ibd. n. 1.

Velare caput in sacrificiis faciendis 7 28. Ves pasiani aedes 5.

Vesta 147; — deorum-dearumque 147. — Vesta mater ibd.; — immolatur ei in luco ibd.; — immolatur ei pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124 145; — eius et precatio et sacrificatio extrema est 147.

Victimae binae quando immolentur 148. Victoria (dea): immolatur ei ob imperium 72, — ob tribuniciam potestatem 73, — ob laurum ab Othone positam 86, — pro reditu Traiani ab expeditione Dacica priore 124, — ob adventum Hadriani ibd., — ob salutem victoriamque Germanicam Antonini Severi f. et Iuliae Aug. ibd. — redux: immolatur ei pro salute et reditu Domitiani 122.

Germanica Antonini Severi f. 46 81.
 Virae 145.

Virgines divae 145.

Vis maior videtur dici fulminis ictus 138. Vittae spiceae 26 28, cf. coronae spiceae vittatae.

Ungere signa 24 25; cf. 14.

Unguentare deas 11 12 26.

Unguenta accipiunt Arvales die sacri annui primo post meridiem 13; — unguenti pondo duo nomine collegii fratrum Arvalium missum per magistrum in consecrationem Matidiae Aug. 88. Vocare ad sacra 152 153; fortasse idem quod inauguratio 155.

Vota annua: pro salute rei publicae 90 163 (?); — pro salute imperatorum 89-104, - quando instituta sint 90, - non semper III non. Ian. facta ibd., - anno 27 fiunt pridie nonas Ianuarias ibd., - inde ab anno 38 semper III non. Ian. flunt ibd., — flunt in Capitolio ibd., - in pronao Iovis o. m. 91 92, - ante cellam Iunonis reginae 91 96; - solvuntur in luco deae Diae ibd.; - funt Iovi o. m., Iunoni reginae, Minervae, Saluti publicae 91 92 95 96 101, - accedit divus Augustus 102, item diva Augusta, divus Claudius 102, cf. 104; - dicuntur vota orbis terrarum 91 92; - ad concipienda et solvenda vota annua relatione opus erat magistri et fratrum decreto 91, - ad vota soluta accedit aetate antiquiore donum Iovi oblatum 101; -- carmen votorum 100-103.

Vota annua singularia pro salute imperatoris suscepta 109—113; — pro salute Domitiani 109—112: fiunt in Capitolio 109, — videntur instituta esse a. 86 110, — publica sunt, cum ex senatus consulto fiant ibd., — soli Iovi Capitolino fiunt 111; — pro salute Commodi 112. Vota pro salute novi principis 105—108: Othonis 105, — Domitiani ibd., — Commodi 106, — Elagabali ibd., — Gordiani ibd.; — solvuntur in Capi-

tolio 105, — ante cellam Iunonis reginae 106.

Vota ob causas singulares extra ordinem facta 114-126: pro salute Ti. Caesaris 114, - ob securitatem et salutem eiusdem ibd., - ob valetudinem Neronis ibd.; - pro partu et incolumitate Poppaeae 114, - ob detecta nefariorum consilia 114 115, -- ob..... et valetudinem Neronis 115. - pro salute et reditu eius et Messallinae ibd., — pro salute et reditu Vitellii 115, re vera pro Othone concepta, deinde Vitellio tributa ibd , - pro salute et adventu eiusdem ibd., - ad restitutionem et dedicationem Capitolii 116, - pro salute et incolumitate Domitiani ibd., - pro salute et victoria et reditu eiusdem ibd., - pro salute et reditu eiusdem ibd., — pro salute et reditu et victoria Traiani 117, pro itu et reditu eiusdem ibd., - quod Antoninus Severi f. ad hiberna Nicomediae ingressus sit ibd., - pro salute et reditu et victoria Severi Alexandri ibd., - quod Gordianus Furiam Sabiniam Tranquillinam duxerit 118. — Fiunt ex permissu consulum 34 37 119, - ex permissu consulis et ex consensu senatus 37 119, — ex senatus consulto 120, - ex edicto consulum et ex senatus consulto ibd.

Vota deae Diae suscepta III non. Ian. alio die solvuntur 90 98.

Vota decennalia Pertinacis (?), Elagabali, Gordiani 106, cf. 107.

Urnalia mulsi 27 35.

# CONSPECTUS SACRORUM QUAE IN ACTIS COMMEMORANTUR.

|                                            |                                       | A. p. C. XIV                          |                    |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                            | 1                                     | 1                                     | pag.               | pag.            |
|                                            | <i></i>                               | arbor quae ceciderat                  | XXIX 1-8           | 136             |
| isdem cos.                                 | prid. eid. Mai.                       | coopt. collegae                       | XXIX 9-17          |                 |
| isdem cos.                                 | XVIII k. lan.                         | coopt. collegae                       | XXX 18-25          | 150 - 157       |
|                                            |                                       |                                       |                    | 1               |
|                                            |                                       | A. XXI                                |                    |                 |
|                                            | ·····                                 |                                       |                    |                 |
| Man Assilla Co.                            |                                       | magister suffectus                    | XXXI 1—15          | 161. 162        |
| Mam. Aemilio Scauro,<br>Cn. Tremellio cos. | ill k. lun.                           | coopt. collegae                       | XXXII 16—28        | 150. 152        |
|                                            |                                       | · · · · · · · · · ·                   | 1                  |                 |
|                                            |                                       | A. XXVII                              |                    |                 |
|                                            | [prid. non. Jan.]                     | vota pro sal. Tiberii et              |                    | 89 seq. 95. 98. |
|                                            | [prid. non. ran.]                     | luliae Aug.                           | AAAIII 1—20        | 100 seq.        |
|                                            | [III k. Febr.]                        | pat. Iuliae Aug.                      | XXXIVe 2-6         | 51 seq. 56      |
|                                            |                                       | statua (?) posita                     | XXXIV e 7 seqq.    | 163             |
|                                            | [XIIII k. Iun.]                       | sacri dies secundus                   | XXXIVf 4 seqq.     | 20. 24          |
|                                            |                                       |                                       |                    |                 |
|                                            | •                                     | A. XXXIII                             | •                  | •               |
|                                            | [XVI k. Dec.]                         | uat. Tiberii                          | XXXV, 1 1—5        | 53. 56. 57      |
|                                            |                                       | A. XXXIV                              |                    |                 |
| L. Vitellio, Fabio Per-                    | k. lan.                               |                                       | XXXV, 1 6-8        | 163 seq.        |
| sico cos.                                  |                                       |                                       |                    |                 |
|                                            | • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • •                 | 1                  |                 |
| ,                                          | ı                                     | A. XXXV                               | ı                  | ı               |
|                                            | [VIII k. Oct.]                        | nat. divi Aug.                        | XXXVI, II 1. 2     | 51. 57          |
|                                            |                                       | _                                     | 1                  | 52. 56          |
| •                                          |                                       | ,                                     | ,, ·- 1 10         | 102. 00         |
| •                                          |                                       | A. XXXVI                              |                    |                 |
| Sex. Papinio, Q. Plautio                   | [III (?) non.] Ian.                   | vota pro sal. Tiberii                 | XXXVI, II 11 seqq. | 89 seq. 95. 98. |
| cos.                                       |                                       |                                       | XXXVII 6           | 100 seq.        |
|                                            | • • • • • • • • •                     |                                       | · · · · · · · ·    |                 |
| ļ                                          |                                       |                                       | XXXVII c 1—6       |                 |
|                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                  | · · · · · • •   |

|                                                              | <b>A.</b> 1             | INCERTI ANTE A. XXIX               |                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                              | 1                       | [                                  | pag.                                  | pag.                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | (III ant an aca tan)    | vota pro sal. Tiberii et           | vvvuiti i e                           | 90. 91. 95. 98                      |
|                                                              | [iii aut pr. non. ian.] | Iuliae Aug.                        | XXXVIII 1-0                           | 90. 91. 93. 30                      |
|                                                              |                         | Tuliae Aug.                        |                                       |                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 1                       | 1                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                                   |
|                                                              | A. INC                  | ERTI (fortasse A. XXXVI            | n                                     |                                     |
|                                                              | 1                       | i :                                | - <b>,</b><br>I                       | 1                                   |
| • • • • • • • • • •                                          | id. Ian.                | vota pro sal. Tiberii              | XXXIX 1—6                             | 114, 118, 126                       |
|                                                              | X k. Febr.              | sacr. ob sal. Tiberii              | XXXIX 7—14                            | 114. 118. 119.                      |
|                                                              | A . Cebi.               | Paci. Ob Bai. Hiberii              | AAAIA 1—14                            | 120. 126                            |
|                                                              |                         |                                    |                                       | 120. 120                            |
|                                                              | 1                       | 1                                  | 1                                     | 1                                   |
|                                                              |                         | A. XXXVIII                         |                                       |                                     |
|                                                              |                         |                                    |                                       |                                     |
| [M. Aquila Iuliano, P. Nonio Asprenate cos.]                 |                         | vota pro sal. Gai Aug.             | XLI. XLII a 1—15                      | 88. 98. 100 seq.                    |
|                                                              | VII id. lan.            | sacr. pro sal. eiusd.              | XLII a 16—19                          | 90. 91. 98.                         |
|                                                              | III id. Ian.            |                                    | XLII a 20-22                          | į                                   |
|                                                              |                         |                                    |                                       |                                     |
|                                                              |                         | indictio                           | XLII 6 1-7                            | 5. 8. 9                             |
|                                                              | III k. Febr.            | sacr. ad aram Pacis                | XLII & 8-11                           | 75                                  |
|                                                              | [eodem die]             | nat. Iuliae Aug.                   | XLIII c 1—4                           | 51 seq. 56                          |
|                                                              | pr. k. Febr.            | nat. Antoniae Aug.                 | XLIII c 5-7                           | 52. 56                              |
|                                                              | XV k. Apr.              | Gaius appellatus imp.              | XLIII c 8—14                          | 63. 70. 71. 74                      |
|                                                              | V k. Apr.               | ingressus eiusd. in urbem          | XLIII c 15-20                         | 63. 70. 71. 74                      |
|                                                              | XIIII k. Mai.           | ramus delapsus                     | XLIII c 21—23                         | 137. 138. 139                       |
|                                                              | VIIII k. Mai.           | sacr. ante simulacrum divi<br>Aug. | XLIII c 24—28                         | 75, 76                              |
|                                                              | VIIII k. lan.           | nat. Germanici                     | XLIV c 29-31                          | 5 <b>2. 56</b>                      |
|                                                              | eodem die               | coopt. collegarum                  | XLIV c 32-37                          | 150. 151. 152                       |
| •                                                            | [VIII aut VII k.] Ion.  | [memoria? Tiberii]                 | XLIV c 38—40 et<br>d 1—3              | 61                                  |
|                                                              | IIII k. Jon.            | sacri dies alter                   | XLIV d 4—12                           | 18. 19. 20. 24. <sup>36</sup><br>39 |
|                                                              |                         | sacr. ad aram Providentiae         | XLIV. XLV d 13—17                     | 75                                  |
| Ser. Asinio Celere, A. (Sex. ?) Nonio Quin-<br>ctiliano cos. |                         |                                    | XLV d 18-24                           |                                     |
| Centano COS.                                                 |                         |                                    | XLV d 25-29                           | İ                                   |
|                                                              |                         |                                    | XLV. XLVI d 30 - 36                   |                                     |
|                                                              |                         |                                    | XLVI d 37-40                          | 54 et XLV, 2                        |
|                                                              |                         |                                    | XLVId 41 seq. et a 1-4                | , ,                                 |
|                                                              | VIIII k. Oct.           |                                    | XLVI & 5-11                           | 51. 55                              |
|                                                              | [eodem die]             | -                                  |                                       | 164                                 |
|                                                              | [VIII k. Oct.           |                                    |                                       | 51. 56. 57                          |
|                                                              |                         |                                    |                                       |                                     |
|                                                              |                         |                                    | XLVI. XLVII f 1. 2                    |                                     |
|                                                              | [IIII id. Oct.]         |                                    |                                       | 49. 50                              |
| · · · · · ·                                                  |                         |                                    |                                       | '                                   |
| İ                                                            |                         | ramus delapsus                     | XLVII g 1-4                           | 137. 138. 139                       |
|                                                              | [XVI k. Dec.?]          | [nat. Tiberii?]                    | XLVII g 5—8                           | 52. 56                              |

|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   |     |       | A.           | XXX         | IX         |               | r     | ag.    |       |     |           | pag.               |           |
|----|------------------------------|---|-----|-----|------|-----|----------|------|-----|---|-----|-------|--------------|-------------|------------|---------------|-------|--------|-------|-----|-----------|--------------------|-----------|
| C. | Caesare<br>L. Aproni<br>cos. |   |     |     |      | Iar | i.       |      |     |   |     | cos.  | Gai          | Aug         | <b>;</b> - |               | XL    | VIII   | abc   | 1—1 | 0         | 69. 70.            | 73        |
|    |                              | • |     |     |      |     | : .      |      |     |   | ٠.  |       |              |             |            |               | .   . |        |       |     |           |                    |           |
|    |                              |   |     |     | •    | •   | •        |      | •   | • | ٠.  | 1     | -            | • •         |            | Germ.         | - 1   | IX d   |       |     |           | 53. 56             |           |
|    |                              |   |     |     | VI   | k.  | No       | ₹.   |     |   |     | detec | cta          | consi       | lia        | Lentuli       | XI.   | IX d   | 6 se  | qq. |           | 77. 81.            | 82. 84    |
| •  |                              | • | • • | • • | ١.   | •   | •        |      | •   | • | • • | 1     | •            | • •         | •          |               | .   • | • •    | •, •  | • • | • }       |                    |           |
|    |                              | • |     |     |      |     |          |      |     |   |     |       | A            | . XL        | ,          | ,             |       |        |       |     |           |                    |           |
| •  |                              | • |     | • • | ١٧   | HH  | k.       | iur  | 1.1 | • | ٠.  | nat.  | Ger          | <br>mapi    | ici        | · · · ·       | Li    | 2-1    | <br>9 | • • |           | 52. 56             | • • •     |
|    |                              |   |     |     |      |     | l        |      | ,   |   |     | sacri |              |             |            |               |       | 10-    |       |     | ,         | 18. 19. 2          | 0. 24. 36 |
|    |                              |   |     |     |      | . 1 | 1{oc     | a Io | ın. |   |     | [nat. | Ca           | esoni       | ae         | Gai?]         |       | 19-    |       |     | - 1       | LI not. 4          |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   |     |       |              |             |            |               | 1     |        |       |     | - 1       | genda ad           | 53.56.57  |
| •  |                              | • |     |     | ١.   | •   | •        |      | ٠   | ٠ | ٠.  |       | •            | • •         | •          | · · · ·       | .   . | • •    |       |     | ٠         |                    |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   |     | ۸.    | XL           | .iii (?     | ?)         | ,             |       |        |       |     |           |                    |           |
| ٠  | • • •                        | • | • • | • • | ١.   | •   | •        | • •  | •   | • | • • | coop  |              | <br>olleer  |            | • • •         | ١.,   | 1-     |       | • • | .         | <br>  52. 153      | 465       |
|    |                              |   |     |     |      | •   |          | •    | •   | • | • • | 1 -   | . c          | •           |            |               | 1     | 12-    |       |     | - 1       | 164. 165           |           |
|    |                              |   |     |     | .    |     |          |      |     | • | •   | 1     |              |             | :          |               |       |        |       |     |           |                    |           |
| ٠  |                              | • |     |     |      |     |          |      |     |   |     |       |              |             |            |               | •     |        |       |     | ľ         |                    |           |
|    |                              |   |     | •   |      |     |          |      |     |   | A.  |       |              | I (Cl<br>43 |            | /D. A)<br>48. |       |        |       |     |           |                    |           |
|    |                              |   |     |     | ١.   |     |          |      |     |   | ٠.  |       |              |             |            |               | .   - |        |       |     | .         |                    |           |
|    |                              |   |     |     | · •  | id  | . la     | n.   |     |   |     | 1     | dius<br>tria |             | eli.       | pater         | LIV   | 3-     | -14   |     |           | 68. 73             |           |
|    |                              |   |     |     | xv   | 1 k | F        | ebr. |     |   |     |       |              |             | iva        | e Aug.        | I.V   | 15-    | -93   |     |           | 60                 |           |
|    |                              |   |     |     |      | · - |          |      |     |   |     |       |              |             |            |               | .   . |        |       |     |           |                    |           |
|    |                              |   |     |     | •    |     |          |      |     |   | A.  | INCI  | Ert          | ı (CI       | LAV        | 'D. B)        | •     |        |       |     | •         |                    |           |
|    |                              |   |     |     | ١.   |     |          |      |     |   |     |       |              |             |            |               | 1.    |        |       |     | - 1       |                    |           |
|    |                              |   |     |     | •    | •   |          | •    | •   | • | • • | [sacr | . pr         | o sal       | l. C       | :laudii?]     | LV    | Ī      |       |     |           | 165                |           |
| •  |                              |   | •   | • • | ١.   | •   |          | •    | •   | • | • • | ١     | •            | • •         | •          |               | ١.    | • •    | • •   |     | •         | • • • •            |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   | A.  |       |              | (CI<br>50   |            | /D. C)<br>54. |       |        |       |     |           |                    |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   |     |       |              |             |            | . <i>.</i>    | 1.    |        |       |     | .         |                    |           |
|    |                              |   |     | 1   |      |     |          |      |     |   |     |       | •            |             |            |               | LV    |        | 2     |     |           |                    |           |
|    |                              |   |     |     | 1111 | k.  | . Iu     | l.   |     |   |     |       | pro<br>Ca    |             | tud        | ine Nero      | - LVI | ii 3 s | eqq.  |     |           | 114. 118<br>122. 1 |           |
| •  |                              | • | •   | ••• | •    | •   | • •      | •    | •   | • | • • | 1     | •            | • •         | •          | <b>.</b>      | 1.    |        |       | • • | •         | • • • •            |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          |      |     |   | A.  | INCE  | RTI          | (CL         | .AV        | D. D)         |       |        |       |     |           |                    |           |
| •  |                              | • | •   | • • | •    | •   | •        | •    | •   | • | • • |       | • •          | •           |            | · • •         |       |        |       | • • | $\cdot  $ |                    |           |
|    |                              |   |     |     |      |     | <br>k. ( | ٠    | •   | • | • • | oat.  | <br>::       | <br>A       | ٠.         |               | LIX   | 1-     | . 3   |     | Į         | 53                 |           |
|    |                              |   |     |     |      |     |          | rt.  | ,   |   |     | oat.  |              |             |            |               |       | 12-    |       |     | }         | 51. 55.            | 56. 57    |
| •  | · · · ·                      | • | •   | ••• | •    | •   |          | •    | •   | • | • • | ١٠.   | •            | •           |            | • • •         | 1.    | • •    | • •   | ٠.  | . 1       |                    | • • •     |

|                           | A.               | INCERTI (CLAVD. E)                         | pag.                     | pag.                |  |  |  |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|
|                           | 1                | 1                                          |                          | • • • • • • •       |  |  |  |
|                           |                  | cos. principis                             | LX                       | 165; cf. 66. 70     |  |  |  |
|                           |                  | <i>.</i>                                   | <i>.</i>                 |                     |  |  |  |
|                           |                  | A. LV                                      |                          |                     |  |  |  |
| •                         | 1                | A. D.                                      | 1                        | 1                   |  |  |  |
| • • • • • • • • •         |                  |                                            |                          |                     |  |  |  |
|                           | III id. Dec.     | memoria Domitii                            | LXI 2-5                  | 62. 63              |  |  |  |
|                           | XVIII k. lan.    | nat. Neronis Aug.                          | LXI 6 seqq.              | 54. 56. 57          |  |  |  |
| A. LVII                   |                  |                                            |                          |                     |  |  |  |
|                           |                  |                                            |                          |                     |  |  |  |
|                           | [k. lan.]        | cos. Neronis                               | LXIII                    | 69. 73. 74          |  |  |  |
|                           | West 21 No.      |                                            | LVIU C 49                | 53. 56. 57          |  |  |  |
| isdem cos.                | VIII id. Nov.    | nat. Agrippinae Aug.<br>trib. pot. Neronis | LXIV 6—13<br>LXIV 14—21  | 65. 70. 71. 73      |  |  |  |
| isdem cos.                | III id. Dec.     | nat. Domitji                               | LXIV 14—21<br>LXIV 22—27 | 62. 63              |  |  |  |
| isgem cos.                | [XVIII k. lan.]  | nat. Neronis                               | LXV 28 segg.             | 54. <b>56</b> . 57  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · | [[Aviii a. iou.] | uus. Merouja                               | LAV 20 seqq.             | 104. 00. 0.         |  |  |  |
|                           |                  | A. LVIII                                   |                          |                     |  |  |  |
| Nerone III, M. Valerio    | [k. Ian.]        | cos. (III) Neronis                         | LXVI 1-12                | 69. 73              |  |  |  |
| Messalla Corvino cos.     |                  |                                            |                          |                     |  |  |  |
| isdem cos.                | [lii non. lan ]  | vota pro sal. Neronis et                   | LXVI 13-22               | 89. 90. 95. 98.     |  |  |  |
|                           |                  | Octaviae                                   | Í                        | 102. 104            |  |  |  |
| isdem cos.                | III id. lan.     | indictio                                   | LXVII 23-27              | 5. 6. 9             |  |  |  |
|                           | [V k. Mart.]     | adopt. Neronis                             | LXVII 27-32              | 54. 56. 57          |  |  |  |
|                           | . <b>.</b>       | · · · · · · · · · · ·                      |                          |                     |  |  |  |
| isdem cos.                | X                | [piaculum?]                                | LXVIII i 4 segg.         | 140                 |  |  |  |
|                           |                  |                                            |                          |                     |  |  |  |
|                           | [XIIII k. Iun ]  | sacri dies alter                           | LXIX 1-8                 | 24. 36. 40          |  |  |  |
| isdem cos.                | III id. Octobr.  | imperium Neronis                           | I.XIX 9—14               | 63. 70. 71. 74      |  |  |  |
| isdem cos.                | VIII id. Nov.    | nat. Agrippinae Aug.                       | LXX 15—18                | 53. 56. 57          |  |  |  |
| isdem cos.                | pr. non. Dec.    | trib. pot. Neronis                         | LXX 19-23                | 65. 70. 71. 73. 74  |  |  |  |
| isdem cos.                | III id. Dec.     | memoria Domitii                            | LXX 2428<br>LXX 2934     | 62. 63.             |  |  |  |
| isdem cos.                | XVIII k. Jan.    | nat. Neronis Aug.                          | LAA 29-34                | 54. 56. 57          |  |  |  |
|                           |                  | A. LIX                                     |                          |                     |  |  |  |
| C. Vipstano Aproniano,    | III non. lan.    | vota pro sal. Neronis et                   | LXX. LXXI 35-48          | 89. 90. 95. 98      |  |  |  |
| C. Fonteio Capitone       |                  | Octaviae                                   |                          | 102. 104            |  |  |  |
| cos.                      |                  |                                            |                          | •                   |  |  |  |
| isdem cos.                | pr. id. lao.     | indictio                                   | LXXI 4956                | 5. 6. 9             |  |  |  |
| isdem cos.                | V k. Mart.       | adopt. Neronis                             | LXXI 57—63               | 54. 56. 57          |  |  |  |
| isdem cos.                | illi non. Mart.  | comitia cos. eiusd.                        | LXXII 64-70              | 66. 70. 71. 73      |  |  |  |
| isdem cos.                | ili non. Mart.   | pontificatus eiusd.                        | LXXII 71. 72 LXXIII      | 66. 70. 71. 73      |  |  |  |
|                           |                  |                                            | 1-5                      | ## 04 C= 05         |  |  |  |
| isdem cos.                | V k. April.      | caedes Agrippinae                          | LXXIV 6—9                | 77. 81. 82. 87      |  |  |  |
| isdem cos.                | non. April.      | supplicationes pro sal.<br>Neronis         | LXXIV 10-16              | 77. 81. 82. 83. 87  |  |  |  |
| isdem cos.                | iili k. ion.     | sacri dies alter                           | LXXIV 17—23              | 18. 19. 20. 24. 36  |  |  |  |
| isdem cos.                | VIIII k. Ial.    | sacr. pro sal. et red. Neronis             |                          | 77. 81. 82. 83. 84. |  |  |  |
| T. Sextio Africano, M.    | III id. Sept.    | sacr. pro sal. et red. eiusd.              | LXXV 33—40               | 87                  |  |  |  |
| Ostorio Scapula cos.      |                  |                                            |                          | ,                   |  |  |  |

|                                         |                                       |                                                     | pag.                                           | pag.                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                         | IIII id. Oct.                         | Augustalia                                          | LXXV 41 - 47                                   | 19. 50                      |
|                                         | 17                                    | [imperium Neronis]                                  | LXXV 48 seqq.                                  | l                           |
|                                         |                                       | [trib. pot, eiusd.]                                 | LXXV 50 segg., d 1.2                           | I .                         |
|                                         | li .                                  | memoria Domitii                                     | LXXVI 2-7                                      | 62. 63                      |
|                                         | AVIII k. lon.                         | nat. Neronis                                        | LXXVI 8—13                                     | 54. 56. 57.                 |
|                                         |                                       | A. LX                                               |                                                |                             |
| Nerone IIII, Cosso                      | k. lan.                               | cos. Neronis                                        | LXXVI 14 -22                                   | 69. 73. 74                  |
| Lentulo cos.                            |                                       |                                                     | İ                                              |                             |
| isdem cos.                              | ill non. lan.                         | vota pro sal. eiusd. et Oc-                         | LXXVI 23 32                                    | 89. 90. 95. 98.<br>102. 104 |
| isdem cos.                              | llf id. fan.                          |                                                     | LXXVII 33 seqq.                                | 5. 6                        |
|                                         | [XVIII k. len.]                       | nat. Neronis                                        | LXXVII f 1 seqq.                               | 54. 56. 57                  |
|                                         |                                       | A. LXIII                                            |                                                |                             |
|                                         | <u></u>                               |                                                     |                                                |                             |
|                                         | [III non. lan]                        | [vota pro sal. Neronis]                             | LXXVIII, I 1—3                                 |                             |
| isdem cos.                              | pr. id. Ian.                          | indictio                                            |                                                | 5. 6. 9                     |
| isdem cos.                              | XII k. Febr.                          | soluta vota pro partu<br>Poppaeae                   | LXXVIII, I 18 seqq.                            | 114. 118. 119               |
| isdem cos.                              | IIII id. [Apr.?]                      | adventus Neronis et Pop-                            | LXXIX, II 1—15                                 | 78. 81. 82. 83.             |
|                                         |                                       | paene et Claudine                                   |                                                | 85. 87                      |
|                                         |                                       |                                                     | 1                                              |                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                       |                                                     | 1                                              | 1                           |
|                                         | 1                                     | A. LXVI                                             | I                                              | 1                           |
| • • • • • • • • • •                     |                                       |                                                     | IXXX Lob 1. 3                                  | 166                         |
| isdem cos.                              | III id. Jap.                          | 1                                                   | LXXX, I ab 4. 5                                | 5                           |
| rectal cos.                             |                                       |                                                     |                                                |                             |
|                                         |                                       | · ·                                                 | LXXXI, I c 1—8                                 | 114.119.121.126             |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | laurus Neronis                                      | LXXXI, I c 8—14                                | 78. 81. 82. 83.<br>85. 87   |
|                                         |                                       | supplicationes                                      | LXXXI, 1 c 15 - 21                             | 78. 81. 82. 83.<br>85. 87   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                                     | arbor quae ceciderat                                | LXXXII, I c 21. 22                             |                             |
| isdem cos.                              |                                       |                                                     |                                                |                             |
|                                         |                                       |                                                     |                                                |                             |
|                                         |                                       |                                                     |                                                |                             |
| isdem cos.                              | Mai.                                  | vota ob valetud. Neronis                            | LXXXII, Igh 6-9                                | 115. 119. 121               |
| • • • • • • • •                         |                                       |                                                     |                                                |                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | laurus Neronis                                      | LXXXIII, II c 2—8                              | 78. 82. 83. 85              |
|                                         | rym b 1 - 1                           |                                                     | LXXXIII, II c 8—11                             |                             |
|                                         | [XIII k. lun.]                        |                                                     | LXXXIII,   [ c 11   13   LXXXIV,   I c 14   19 |                             |
| isdem cos.                              | , ,                                   | sacri dies alter<br>detecta nefar, consilia         | LXXXIV, II c 20 — 26                           |                             |
| m. Arruntio Aquiis,                     |                                       | uciccia ucior. Consilla                             | LAAAJ1, 11 C 2U 20                             | 113.113.121.120             |
| isdem cos.                              | VII k. Oct.                           | vota pro sal. et reditu Nero-<br>nis et Messallinae | LXXXIV, II c 27 seqq.                          | 115.119.121.126             |
|                                         | [IIII id. Oct.]                       | Augustalia                                          | LXXXIV, II e 30—35                             |                             |
|                                         | III id. Oct.                          | imperium Neronis                                    | LXXXV, II f 35 seqq.                           |                             |
|                                         | 1                                     |                                                     |                                                | 1                           |

|                                                    |                        | A. LXVIII                                         | pag.           | pag.                            |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| [Nerone cos. V]                                    |                        |                                                   | 238<br>        | 238. 239                        |  |  |
| A. INCERTI (NERONIS A)                             |                        |                                                   |                |                                 |  |  |
|                                                    | 1                      | · · · · · · · · · · · ·                           |                |                                 |  |  |
|                                                    |                        |                                                   | LXXXVI 1 - 2   | 167                             |  |  |
|                                                    |                        |                                                   |                |                                 |  |  |
|                                                    | 1                      |                                                   | 1              |                                 |  |  |
|                                                    |                        |                                                   | LXXXVI 6 seqq. | 167                             |  |  |
|                                                    | 1                      | 1                                                 | · · · · · •    | 1                               |  |  |
|                                                    | A. INCERT              | (NERONIS E) fortasse                              | A. LXI         |                                 |  |  |
|                                                    | [III non. lan.]        | [vot. pro sal. Neronis et<br>Octaviae]            | 237. 238       | 238                             |  |  |
|                                                    | 1                      | [····                                             |                | 1                               |  |  |
|                                                    |                        | (NERONIS B) fortasse                              | A. LXII        |                                 |  |  |
|                                                    | [pr. aut III id. lan.] | indiatio                                          | LXXXVII 1 - 10 | 6. 9                            |  |  |
| isdem cos.                                         |                        | [adopt. Neronis]                                  |                |                                 |  |  |
|                                                    |                        |                                                   |                |                                 |  |  |
|                                                    | <b>. A.</b>            | '<br>Incerti (neronis c)                          | !              | 1                               |  |  |
|                                                    | [III non. lan.]        | vot. pro sal. Neronis et<br>Octaviae ant Poppaeae | 1              | 90. 95. 98                      |  |  |
|                                                    |                        | • • • • • • • • • •                               |                |                                 |  |  |
|                                                    |                        | A. LXIX                                           |                | •                               |  |  |
| Ser. Galba imp. Caes.                              | lk. Ian.               |                                                   | XC, I 1-6      | 170                             |  |  |
| Aug. II, T. Vinio<br>Rufino cos.                   | 1                      | ,                                                 | ,              |                                 |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | [III non. lan.]        | vota pro sal. eiusd.                              | XC, I 7—16     | 89. 90. 91. 95.<br>98. 102. 104 |  |  |
| isdem cos.                                         | VI id. fan.            | indictio                                          | XCI, 1 17-23   | 5. 6. 7. 9                      |  |  |
| isdem cos.                                         | IIII id. Ian.          | adoptio Galbae Caes.                              | XCI, 1 24-32   | 79. 81. 86                      |  |  |
| (omissa nomina cos.<br>nondum renuntia-<br>torum)  | j-                     | imperium Othonis                                  | XCI, 1 35-40   | 64. 70. 72. 74                  |  |  |
| ut supra                                           | VII k. Febr.           | comitia cos. eiusd.                               | XCII, J 41—45  | 66. 70. 71. 73. 74              |  |  |
| Othone Aug., L. Sal-<br>vio Othone Titiano<br>cos. |                        | vota pro sal. Othonis                             | XCII, 1 46—54  | 105                             |  |  |
| isdem cos.                                         | IIII k. Mart.          | coopt. collegae                                   | XCII, 1 54—58  | 150. 151. 152                   |  |  |
| isdem cos.                                         | pr. k. Mart.           |                                                   | XCII, I 5862   | 65. 70. 71. 73. 74              |  |  |
| L. Verginio Rufo II,                               |                        | laurus posita                                     | XCIII, 1 63-67 | 79. 81. 83. 86. 87              |  |  |
| L. Pompeio Vopisco                                 |                        |                                                   |                |                                 |  |  |
| cos.                                               | I                      | ŀ                                                 | · •            |                                 |  |  |

|                                                          |                                | 1                                                         | pag.              | pag.                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| isdem cos.                                               | VII non. Mart.                 | comit. sacerdot. Othonis                                  | ,                 | 67. 70. 71. 73. 74                     |
| isdem cos.                                               | VII id. Mart.                  | comit. pont. max. eiusd.<br>vota pro sal. et red. eiusd., |                   | 67. 70. 71. 73. 74<br>115.119.121. 126 |
| isdem cos.                                               | pr. id. Mart.                  | (translata in Vitellium)                                  |                   | 113.119.121.120                        |
| T. Flavio Sabino, Cn.<br>Aruleno Caelio Sa-<br>bino cos. |                                | comit. trib. pot. Vitellii                                |                   | 65. 70. 71. 73. 74                     |
| isdem cos.                                               | k. Mais                        | dies imperii eiusd.                                       | XCIV, 1 84-88     | 64. 70. 71. 72. 74                     |
|                                                          |                                |                                                           |                   |                                        |
|                                                          |                                | <b>.</b>                                                  | XCIV, II 1. 2     |                                        |
|                                                          |                                | sacr. pro sal. et adventu<br>eiusd.                       | XCIV, II 2-6      | 115.118.121.126                        |
| isdem cos.                                               | illi k. Iun.                   | sacri dies alter                                          | XCIV, II 6-10     | 18. 19. 20. 24. 36.<br>40              |
| isdem cos.                                               | III k. Iun.                    | nat. Galeriae Vitellii                                    | XCV, II 10-13     | 54. 56. 57                             |
|                                                          |                                | piaculum fact. Venet.                                     | XCV, II 13-15     | 140                                    |
|                                                          |                                |                                                           | XCV, II 15 seqq.  | 87                                     |
| ·                                                        |                                | <b>.</b>                                                  |                   |                                        |
|                                                          |                                | sacr. pro sal. Vitellii                                   | XCVI f            |                                        |
|                                                          |                                | comitia quaedam                                           | XCVI f            |                                        |
|                                                          |                                |                                                           |                   |                                        |
|                                                          | [VII id. Sept.? VIII k. Oct.?] | nat. Vitellii                                             | XCVI g            | 55                                     |
|                                                          | 1                              | 1                                                         | 1                 |                                        |
|                                                          |                                | A. LXX                                                    |                   |                                        |
|                                                          |                                | financia                                                  | vanu              | 70 00 04 00 00                         |
|                                                          |                                | [ingressus Vespasiani in<br>urbem]                        | ACVII             | 79. 80. 81. 82. 83.<br>86. 87          |
|                                                          | 1                              |                                                           | 1                 |                                        |
|                                                          | •                              | A. LXXII                                                  | •                 | •                                      |
|                                                          |                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 1                 | • • • • • •                            |
|                                                          | [VI id. Iao.?]                 | indictio                                                  | XCVIII 2-11       | 5. 6. 7. 8. 9                          |
| Vespasiano IIII, Tito<br>Caes. Il cos.                   | Mai.                           | arbor quae deciderat                                      | XCVIII 12-15      | 137. 138. 139                          |
| C. Licinio Muciano III<br>T. Flavio Sabino II<br>cos.    |                                | sacri dies alter                                          | XCVIII 16 seqq.   | 18. 19. 20. 24. 36.<br>40              |
|                                                          |                                | 1                                                         | 1                 | 1                                      |
|                                                          |                                | A. LXXV                                                   |                   |                                        |
| Vespasiano VI, Tito<br>Caes. IIII cos.                   | ili non. lan.                  | vota pro sal. Vespasiani                                  | XCIX abcd 1 seqq. | 89. 90. 95. 99. 104                    |
|                                                          | [VI id. lan.?]                 | indictio                                                  | XCIX e 1-5        | 8. 9                                   |
| isdem cos.                                               |                                | piaculum                                                  | XCIX e 6. 7       | 139                                    |
|                                                          |                                | A. LXXVII                                                 |                   |                                        |
|                                                          |                                |                                                           |                   |                                        |
|                                                          | [III non. lan.]                | vota pro sal. Vespas. e<br>Titi                           | C 1 seqq.         | 139                                    |
|                                                          | 1                              | A. LXXVIII                                                | 1                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| L. Ceionio Commodo                                       | IIII non. Ian                  | vota pro sal. Vespas. e                                   | uci 1—16          | 180 00 02 00 104                       |
| D. Novio Prisco cos                                      |                                | Titi                                                      | 1-10              | 89. 90. 95. 99. 104                    |
| ENARR. A                                                 | •                              | •                                                         | 16                | •                                      |
|                                                          |                                |                                                           |                   |                                        |

| isdem cos.                                                                  | VI id. lan.      | lindictio                                                        | pag.<br> Cl 16-22                     | pag.<br> 5. 6. 7. 8. 9.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| isdem cos.                                                                  | k. Mart.         | coopt. collegae                                                  | CII 22-27                             | 150. 151 152.15          |
| isdem cos.                                                                  | k. Mart.         | magister suffectus                                               | CII 27—29                             | 161                      |
| isdem cos.                                                                  | V id. Mart.      | flamen nominatus                                                 | CII 29—35                             | 161                      |
|                                                                             |                  |                                                                  |                                       |                          |
|                                                                             |                  | INCERTI (VESPAS. A)                                              | •                                     | •                        |
|                                                                             | [[III non. lan.] |                                                                  | CIII 1—4                              | 1                        |
|                                                                             | [VI id. lan.?]   | indictio                                                         | CIII 5 segg.                          | İ                        |
|                                                                             |                  |                                                                  |                                       |                          |
|                                                                             |                  | A. LXXX                                                          |                                       |                          |
|                                                                             |                  |                                                                  | CV 4 7                                |                          |
|                                                                             | [IIII k. Iun.]   | sacri dies alter                                                 | CV 1—7                                | 36. 40                   |
| isdem cos.                                                                  | III k. Ion.      | sacri dies tertius                                               | CV 8-10                               | 40. 41. 42. 44.          |
| M. Tittio Frugi, T. Vi-<br>nicio Iuliano cos.                               | VII id Dec.      | vota ob restitut. Capi-<br>tolii                                 | CVI 11—16                             | 115.118.120.121<br>126   |
| L. Aelio Plautio Lamia,<br>Q. Pactumeio Fron-<br>tone cos.                  |                  | loca adsignata in amphi-<br>theatro                              | CVI 26—34                             |                          |
| L. Flavio Silva Nonio<br>Basso, Asinio Pol-<br>lione Verrucoso cos.<br>(81) |                  | quod arbor deciderat                                             | CVI 17—19                             | 137. 138. 139            |
| L. Vettio Paullo, T.<br>Iunio Montano cos.<br>(81)                          |                  | ferrum inlatum                                                   | CVI 20 22                             | 128. 130. 131.<br>132    |
| isdem cos. (81)                                                             | III. id. Mai.    | ferrom elatum                                                    | CVI 23. 24                            | }                        |
|                                                                             |                  | A. LXXXI                                                         |                                       |                          |
| L. Flavio Silva Nonio<br>Basso, Asinio Pol-<br>lione Verrucoso cos          |                  | vota pro sal. Titi et Do-<br>mitiani et Iuliae libe-<br>rorumque |                                       | 89.90.95.99.100<br>101   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |                  |                                                                  |                                       |                          |
|                                                                             | -                | indictio                                                         | CIX 1-4                               | 6. 7. 9                  |
| M. Roscio Coelio, C.<br>Iulio Iuvenale cos.                                 | IIII k. April.   | arbores quae ceciderant                                          | CIX 5—7                               | 137. 138. 139            |
| F. Iunio Montano, L. Vettio Paullo cos.                                     | XVI k. Iun.      | sacri dies primus                                                | CIX 8-12                              | 10. 11. 12. 17           |
| sdem cos.                                                                   | XIIII k. lon.    | sacri dies alter                                                 | CIX 13 23                             | 18. 19. 20. 24.36.<br>40 |
| sdem cos.                                                                   | XIII k. Ion.     | sacri dies tertins                                               | CIX 21-26                             | 40. 41. 42               |
| M. Petronio Umbrino,<br>L. Carminio Lusi-<br>tanico cos.                    | XVIII k. Oct.    | imperium Domitiani                                               | CX 27-32                              | 64. 70. 72. 74           |
| sdem cos.                                                                   | pr. k. Oct.      | comit. tribun. eiusd.                                            | CX 33-38                              | 65. 70. 73. 74           |
| isdem cos.                                                                  | k. Oct.          | vota commendata pro sal.<br>eiusd. et Domitiae et                |                                       | 105                      |
| _                                                                           |                  | Iuliae                                                           |                                       |                          |
| sdem cos.                                                                   | III k. Nov.      | [coopt. collegae?]                                               | CXI 52 seqq.                          | 150. 151. 152            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |                  | A. LXXXVI                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • •              |
|                                                                             |                  |                                                                  |                                       |                          |
|                                                                             | [III non. Ian.]  | vota pro sal. Domitiani et<br>Domitiae et Iuliae                 | CXIII 1-26                            | 90. 95. 100—102.<br>104  |

|                                              | 001               | phoone process.                                  |                       | 221                 |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                              | IIVI idlue Ion    | lindictio                                        | pag.<br> CXIV 27 - 34 | pag.<br> 5. 6. 7. 9 |
|                                              | If an indian arms |                                                  | CXIV 35-47            | 1                   |
| Ser. Cornelio Dolabella,<br>C. Secio Campano |                   | vota pro sai. Domitiani                          | GAIV 35-47            | 109-112             |
| c. Secio Campano                             |                   |                                                  |                       |                     |
|                                              | 1.11 le Mane      | coopt. collegae                                  | CXIV 48-52            | 150. 151.152.156    |
| isdem cos.                                   | lill k. Mart.     | coopt. conegae                                   | UAIV 40-32            | 130. 131.132.130    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 1                 |                                                  |                       | 1                   |
|                                              |                   | A. LXXXVII                                       | _                     |                     |
| Domitiano Aug. XIII.                         | III non. lan.     | vota pro sal. Domitiani,                         | CXVI, I 1-50          | 89. 91 seqq. 99.    |
| L. Volusio Saturni-                          |                   | Domitiae, Iuliae                                 | ·                     | 100-102. 104        |
| no cos.                                      |                   |                                                  |                       | ì                   |
|                                              | [V](?) id. lan.   | indictio                                         | CXVII, I 51—63        | 5. 6. 7. 9          |
| L. Volusio Saturnino,                        |                   | vota pro sal. Domitiani                          | CXVIII, 1 64—69       | 116.118.119.121.    |
| C. Calpurnio cos.                            |                   |                                                  | }                     | 126                 |
| isdem cos.                                   | XI k. Febr.       | vota pro sal. eiusdem                            | CXVIII, I 70 seqq.    | 109—112             |
|                                              |                   |                                                  | II 1—12               |                     |
|                                              | k. Febr.          | allectio publici                                 | CXIX, II 13. 14       | 158                 |
| C. Bellico Natale Te-                        | XIIII k. lan.     | sacri dies alter                                 | CXIX, II 15-40        | 18. 19. 20. 24. 36. |
| baniano, C. Ducenio                          |                   |                                                  |                       | 39. 40              |
| Procuío cos.                                 |                   | •                                                | 1                     | 1                   |
|                                              | XIII k. Jun.      | sacri dies tertius                               | CXIX, II 41-53        | 41. 42 43. 44       |
| Prisco cos.                                  | IIII id. Sept.    | ramus deciderat                                  | CXX,11 54-57          | 137. 138. 139       |
| isdem cos.                                   | id. Sept.         | dedicatio arae                                   | CXX, II 58 - 61       | 80. 81. 83. 84. 87  |
| isdem cos.                                   | X k. Oct.         | detecta scelera nefarior.                        | CXX, II 62-64         | 80. 81. 82. 84. 87  |
| L. U, Plotio                                 |                   | ferrum inlatum                                   | CXX, II 65-67         | Į                   |
| Grypo cos. (88)                              |                   |                                                  |                       | 128.130.131.133.    |
|                                              |                   | ferrum elatum                                    | CXX, Il 68 seqq.      | 135.                |
| ·                                            |                   | A. LXXXIX                                        |                       |                     |
|                                              | 1                 | A. DAAAIA                                        | Ī                     | 1                   |
|                                              |                   |                                                  |                       |                     |
|                                              | ,                 | •                                                | CXXI 1—6              | 90. 91. 96. 99. 104 |
| isdem cos.                                   | VI id. Ian.       | indictio                                         | CXXI 7—12             | 5. 7. 9.            |
| isdem cos.                                   | pr. id. lan.      | vota pro sal, et vict. et                        | CXXI 13—18            | 116.118.120.122.    |
|                                              |                   | reditu Domitiani                                 |                       | 126                 |
| isdem cos.                                   | XVI k. Febr.      | vota adsuscepta pro sai. cet.                    | GXXI 19-25            | 116.118.120.121.    |
|                                              | VI h Cala         |                                                  | CVVII 04 30           | 126                 |
| isdem cos.                                   | XI k. Febr.       | vota pro sal. eiusd.                             | CXXII 26-30           | 109. 110. 112       |
| isdem cos.                                   | VIIII k. Febr.    | senatus supplicavit                              | CXXII 31—34           | 80. 81. 82. 87      |
| isdem cos.                                   | VIII k. Febr.     | sacr. ob laetitiam publ.                         | CXXII 35—39           | 80. 81. 82. 83. 84. |
| talan an                                     | 1111 L P.L.       |                                                  | CVVII (0 10           | 87                  |
| isdem cos.                                   | IIII k. Febr.     | vota sol. et nunc. pro sal.<br>et red. Domitiani | CAAH 40—46            | 116.118.120.122.    |
| indom one                                    | ne id Anett       |                                                  | CTTIL 47 40           | 126                 |
|                                              | pr. id. April.    | arbor expiata                                    | CXXII 47—49           | 137. 138. 139       |
| P. Sallustio Blaeso, Pe-                     | XIIII k. lub.     | sacri dies alter                                 | CXXII 50 seqq.        | 18. 19. 20. 24. 36  |
| ducaeo Saeniano cos.                         |                   |                                                  |                       |                     |
|                                              |                   |                                                  | 1                     | 1                   |
|                                              |                   | A. LXXXX                                         |                       |                     |
| Domitiano XV, M. Coc-                        | ili non. fan.     | vota pro sal. Domitiani et                       | CXXIV 1-28            | 90. 91 segq. 99.    |
| ceio Nerva II cos.                           | l                 | Domitiae                                         |                       | 100—102.104         |
|                                              |                   | indictio                                         | CXXV 29-34            | 7. 8. 9             |
|                                              | XI k. Febr.       | vota pro sal. Domitiani                          | CXXVI 35-42           | 109. 110. 112       |
|                                              | VIIII k. Mai.     | arhor quae deciderat                             | CXXVI 43. 44          | 137. 138. 139       |
|                                              | VIII k. lan.      | sacri dies primus                                | CXXVII 45-47          | 10. 12. 17          |
|                                              | VI k. luo.        | sacri dies alter                                 | CXXVII 47 58          | 18. 20. 24. 36. 39. |
|                                              |                   |                                                  |                       | 40                  |
|                                              | V k. laa.         | sacri dies tertius                               | CXXVII 59-62          | 41. 42. 43. 44      |
| •                                            |                   |                                                  | •                     | 6*                  |
|                                              |                   |                                                  | -                     | -                   |

| M. Upio Traino cos. (91)  M. Upio Traino cos. (91)  M. Upio Traino cos. (91)  A. LXXXXI  A. LXXXXI  A. LXXXXI  A. LXXXXI  A. LXXXXI  Vota pro sal. Domitiani CXXIX, I 1—23 et Domitiani indétio cXXX, I 24—38  Milli k. Iun. Sacri dies alter cXXXI, II 1—33 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 1—23 et Domitiani cXXXI, II 14—23 et Domitiani cXXXI, II 14—24 et Domitiani cXXXI, II 14—25 et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani cXXXIII et Domitiani et Domitiani cXXXIII et Domitiani et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani cXXXIII et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domitiani et Domi |                     |                                         |                                         | påg.              | pag.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A. LXXXXI  A. LXXXXI    CXXX,   1 24-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Ulpio Traiano    |                                         | ferrum inlatum                          | CAXVIII 63. 64    | 129.130.131.133.<br>135 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | . <b></b>                               | ferrum elatum                           | CXXVIII 65        | )                       |
| isdem cos.  VII id. ls <sup>3</sup> .  XIIII k. lun. XIII k. lun. AIII k. lun. No:  O. Valerio Vegeto, P. Metilio Secundo (?) cos. isdem cos. O. Volosio Saturnino, VII k. Mai. L. Venoleio Aproniano cos. (92)  A. INCERTI (DOMITIANI A) aut 82 aut 83 aut 84 aut 85  A. INCERTI (DOMITIANI A*) aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [IIII non. Ian.]  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI D)  A. INCERTI (DOMITIANI D)  A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                         | A. LXXXXI                               |                   |                         |
| isdem cos.  VII id. ls <sup>3</sup> .  XIIII k. lun. XIII k. lun. AIII k. lun. No:  O. Valerio Vegeto, P. Metilio Secundo (?) cos. isdem cos. O. Volosio Saturnino, VII k. Mai. L. Venoleio Aproniano cos. (92)  A. INCERTI (DOMITIANI A) aut 82 aut 83 aut 84 aut 85  A. INCERTI (DOMITIANI A*) aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [IIII non. Ian.]  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI D)  A. INCERTI (DOMITIANI D)  A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                         | 1                                       | 1                 |                         |
| XIIII k. lun.   Sacri dies siter   CXXX, II 1-13   24. 36. 40   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   CXXXI, II 24-28   1.42. 43. 41   TXIII 24. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | [[ll non. lan.]                         | et Domitiae                             |                   |                         |
| Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note      | isdem cos.          | VII id. lan.                            | indictio                                | CXXX, 1 24 - 38   | 5. 7. 8. 9              |
| Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note   Note      |                     |                                         |                                         | CVVV II           |                         |
| Q. Valerio Vegeto, P.   Netilio Secundo (?)   Cos.   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   Incomplete   In   | • • • • • • • • •   |                                         |                                         |                   | 1                       |
| Medilio Secundo (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O Valaria Vanata D  |                                         | I .                                     |                   |                         |
| CXXXI,   I 36—41   129.130.131.133   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   135   | Metilio Secundo (?) |                                         | arbor quae deciderat                    | GAAAI, II 24 – 20 | . 136. 139              |
| L. Venuleio Aproniano cos. (92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | isdem cos.          |                                         | coopt. collegae                         | CXXXI, II 29-35   | 150.151.152.156         |
| A. INCERTI (DOMITIANI As)  aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Ian.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [III non. Ian.] vota pro sal. Domitiani CXXXIV 100. 102. 104  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.] sacri dies primus CXXXV, I 1 1. 12 18. 19. 20. 24. 36 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. Ian.] vota pro sal. Domitiani CXXXVII 16 seqq. 41. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. Venuleio Apro-   |                                         |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI As) aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Isn.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  (III non. Isn.] vota pro sal. Domitiani CXXXIV 100. 102. 104  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [III k. lun.] sacri dies primus CXXXV, 1 1 CXXXV, 1 2—16 CXXXV, 1 2—16 CXXXV, II 1—15 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. Isn.] vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | A. 1                                    | NCERTI (DOMITIANI A)                    |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI As)  aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Ian.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.] sacri dies primus CXXXV, 1 1 11. 12  [IIII k. Iun.] sacri dies alter CXXXV, 1 2—16 CXXXV, 1 1—15 39. 40  - III k. Iun. sacri dies tertius CXXXVI, II 16seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. Ian.] vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | aut 8                                   | 2 aut 83 aut 84 aut 8                   | 35                | ı                       |
| A. INCERTI (DOMITIANI As)  aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Ian.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.] sacri dies primus CXXXV, 1 1 11. 12  [IIII k. Iun.] sacri dies alter CXXXV, 1 2—16 CXXXV, 1 1—15 39. 40  - III k. Iun. sacri dies tertius CXXXVI, II 16seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. Ian.] vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • •   | (IIII ont VIV b Inc.                    | lazori dine alter                       | CXXXIII           | 36 40                   |
| A. INCERTI (DOMITIANI A*)  aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Ian.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   18. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1—15   39. 40   41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. Ian.]   vots pro sal. Domitiani   CXXXVII   100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Tim aut Aiv a. tun.                     | 1                                       | CAAAIII           | 30. 10                  |
| aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96  [III non. Ian.] [indictio] 239 239  A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [IVI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   12. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1                 | 1                       |
| A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   18. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. lan.]   vota pro sal. Domitiani   CXXXVII   100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                                         | st 96             |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   18. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. lan.]   vota pro sal. Domitiani   CXXXVII   100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI B)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   18. 19. 20. 24. 36   CXXXV, II 1   15. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1   15. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 16   16. 19. 20. 24. 36   CXXXVII   16. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   CXXXVII   2. 20. 24. 36   | · · · • • • • · · · | [III non. [an.]                         | 1.                                      | 239               | 239                     |
| A. INCERTI (DOMITIANI C)    [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, I 1   11. 12   12. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1—15   CXXXVI, II 1—15   39. 40   41. 44   44. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                         | • • • • • • • • •                       | 1                 |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI C)    VI k. lun.   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   12. 12. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | A. 1                                    | NCERTI (DOMITIANI B)                    |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI C)    VI k. lun.   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   12. 12. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                         |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI C)  [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, 1 1   11. 12   18. 19. 20. 24. 36   CXXXVI, II 1—15   GXXXVI, II 1—15   GXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  [III non. lan.]   vota pro sal. Domitiani   CXXXVII   100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                         | •                                       | CAAAIV            | 100. 102. 104           |
| [VI k. lun.]   sacri dies primus   CXXXV, I 1   11. 12   12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | • • • • • • • • • •                     |                                         |                   | 1                       |
| [III k. Iun.] sacri dies alter CXXXV, I 2—16 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  Vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | A. 11                                   | NCERTI (DOMITIANI C)                    |                   |                         |
| [III k. Iun.] sacri dies alter CXXXV, I 2—16 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 1—15 CXXXVI, II 16 seqq. 41. 44  A. INCERTI (DOMITIANI D)  Vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | irrir w. run-l                          |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .                   | III k. Iuo.                             |                                         |                   |                         |
| A. INCERTI (DOMITIANI D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1                                       |                                         |                   |                         |
| vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | A. II                                   | CERTI (DOMITIANI D)                     |                   |                         |
| vota pro sal. Domitiani CXXXVII 100. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                         |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [                   | ili non. ian.]                          | vota pro sal. Domitiani                 | CXXXVII           | 100. 104                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                         |                                         |                   |                         |

|                                                     | Δ.                | INCERTI (DOMITIANI E)                     |                                |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                     | 1                 | 1                                         | pag.                           | pag.                         |
|                                                     |                   | (non supersunt nisi no mina)              | CXXXVIII                       |                              |
|                                                     |                   |                                           | 1                              |                              |
|                                                     |                   |                                           | ē                              |                              |
|                                                     |                   | A. CI                                     |                                |                              |
| Traiano IIII, Q. Arti-<br>culeio Paeto cos.         | [III non. lan.]   | vota pro sal. Traiani                     | CXXXIX, I 1—11                 | 90. 96. 99. 104              |
| isdem cos.                                          | [VH (?) id.] lan. | indictio                                  | CXXXIX, I 12-21                | 5. 7. 8. 9                   |
| Q. Articuleio Paeto,<br>Sex. Attio Suburano<br>cos. | , , ,             | vota pro sal. et red. et<br>vict. Traiani | CXL, 1 22 — CXLIII;<br>  1, 72 | 117.118.120.122.<br>123. 126 |
| Q. Servaeo Innocente,<br>M. Maecio Celere cos.      | VI k. Mai.        | arbores quae deciderant                   | CXLIII, I 73 seqq.             | 137. 138. 139                |
|                                                     |                   |                                           |                                | 100 400 400                  |
|                                                     |                   | arbor deciderat                           | CXLIII, JI 1—3                 | 137. 138. 139                |
| isdem cos.                                          |                   | adlectio publici                          | CXLIII, II 4—6                 | 167                          |
| isdem cos.                                          |                   | epistula imperatoris missa                | CALIII, II 7 seqq.             | 107                          |
|                                                     |                   | de eadem re                               |                                |                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 1                 | 1                                         | 1                              | 1                            |
|                                                     | •                 | A. CV                                     |                                |                              |
| Ti. Iulio Candido Mario                             | III non. Ian.     | vota pro sal. Traiani                     | CXLV, I 1-10                   | 89. 90. 96. 99.104           |
| Celso II, C. Antio                                  |                   | •                                         |                                |                              |
| A. Iulio Quadrato []                                |                   |                                           |                                |                              |
| cos.                                                |                   |                                           |                                |                              |
| isdem cos.                                          | VII id. Ian.      | indictio                                  | CXLV, I 11-27                  | 5. 7. 8. 9                   |
| isdem cos.                                          |                   | decretum de lauris cae-<br>dendis         | CXLVI, 1 28—36                 | 136. 137                     |
| isdem cos.                                          | k                 | piaculum ob laurus cae-<br>dendas         | CXLVI, I 37—41                 | 137. 138. 139                |
| C. Iulio Basso, Cn.<br>Afranio Dextro cos.          | XVI k. Iun.       | sacri dies primus                         | CXLVI, I 42 — II 5             | 10. 11. 12. 13. 17           |
| isdem cos.                                          | XIIII k. lun.     | sacri dies alter                          | CXLVI, II 6-26                 | 18.19.20.25.36.<br>40        |
| isdem cos.                                          | XIII k. lun.      | sacri dies tertius                        | ,                              | 40. 41. 42. 43. 44.<br>45    |
|                                                     | non. lan.         | vota pro itu et reditu<br>Traiani         | CXLVII, II 40 seqq.            | 117.118.120.122.<br>126      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |                   |                                           |                                |                              |
|                                                     |                   | A. CXVII                                  | •                              |                              |
| Nigro ,<br>Caninio (†) Rebilo<br>Aproniano cos.     |                   | vota pro sel. Traiani                     | CXLVIII 1 6                    | 89.90.96.99.104              |
|                                                     | III id. Ian.      | indictio                                  | CXLVIII 7—12                   | 5. 7. 8. 9                   |
|                                                     |                   |                                           | **                             | 10. 11. 12. 17               |
|                                                     |                   | •                                         |                                | 18. 20. 25. 36               |
|                                                     |                   |                                           |                                | 40. 41. 42                   |
|                                                     |                   |                                           | 1                              |                              |

|                                                     | <b>A</b>                                | INCERTI (TRAIANI A)        |                            |                           |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
|                                                     | <b>A.</b>                               | (A manual (Tuning)         | pag.                       | pag.                      |  |  |
| • • • • • • • •                                     |                                         | sacri dies alter           | CL                         | 36                        |  |  |
|                                                     |                                         | sacri dies alter           |                            |                           |  |  |
| • • • • • • • • •                                   | 1                                       | 1                          | 1                          |                           |  |  |
| A. CXVIII                                           |                                         |                            |                            |                           |  |  |
| Hadriano II, Cn. Peda-                              | III non. lan.                           | vota pro sal. Hadriani     | CLI, 1-6 et   1-8          | 189.90.96.99.104          |  |  |
| nio Fusco Salinatore                                |                                         |                            |                            |                           |  |  |
| isdem cos.                                          | VII id. Ian.                            | indictio                   | GLI, I 9-24                | 5. 7. 8. 9                |  |  |
| isdem cos.                                          | IIII k. Mart.                           | coopt, collegae            | CLII, I 25-39              | 150.151.152.153.          |  |  |
|                                                     |                                         |                            | ,                          | 156                       |  |  |
| isdem cos.                                          | pr. non. Mart.                          | arbores caedendae          | CLII, I 40—44              | 137. 138. 139             |  |  |
| Hadriano II, C. Um-<br>midio Quadrato cos.          | VI k. lun.                              | sacri dies primus          | CLII, 1 45 —57             | 10. 11. 12. 17            |  |  |
| isdem cos.                                          | IIII k. lun.                            | sacri dies alter           | CLII, I 58—CLIII, II<br>10 | 18. 19. 20. 25.36.<br>40  |  |  |
| isdem cos.                                          | iii k. lan.                             | sacri dies tertius         | CLIII, 11 11—21            | 40. 41. 42. 43.44.<br>45  |  |  |
| L. Pomponio Basso,<br>L inio Bar-<br>baro (?) cos.  |                                         | sacr. ob adventum Hadriani | CLJII, II 22—30            | 80. 81. 82. 83.86.<br>87  |  |  |
|                                                     | Ang.                                    | coopt. collegae            | CLIII, II 30 segq.         | 150. 151. 153             |  |  |
|                                                     |                                         |                            |                            |                           |  |  |
|                                                     |                                         | coopt. collegae            | CLIV, II 35-45             |                           |  |  |
| isdem cos.                                          | pridie                                  | vota                       | CLIV, II 46 seqq.          | 151.152.153.154           |  |  |
| • • • • • • • • •                                   |                                         |                            |                            |                           |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | adventus Hadriani          | CLIV, II 52 seqq.          | 80. 81. 82. 83. 86.<br>87 |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |                                         |                            |                            |                           |  |  |
|                                                     | [k.]Sept                                | allectio publici           |                            | 158<br>                   |  |  |
| Hadriano III, A. Pla-<br>torio Nepote cos.<br>(119) |                                         | ferrum inlatum             | CLV, II 64—66              | <br>  129.131.133.135     |  |  |
| · · · · · o Gallo                                   | VII                                     | ferrum elatum              | CLV, II 67-70              |                           |  |  |
| cos. (119)                                          | <b></b>                                 | icirum watem               | da, 11 0, 10               |                           |  |  |
|                                                     | ,                                       | A. CXIX                    | •                          | •                         |  |  |
| • • • • • • • • •                                   | [VI k. lan.]                            | sacri dies primus          | CLVI 1-3                   |                           |  |  |
|                                                     | -                                       | sacri dies primus          | CLVI 3 segg.               | 18. 19. 20. 25            |  |  |
|                                                     |                                         |                            | and and de                 |                           |  |  |
| A. CXX                                              |                                         |                            |                            |                           |  |  |
| C. Herennio Dolabel-                                | X k. ian.                               | unguentum et tus ad con-   | CLVIII 1—7                 | 88                        |  |  |
| la (?), L                                           | <b>\</b>                                | secrationem Matidiae       |                            |                           |  |  |
| Rufo cos. (119)                                     |                                         | missa                      |                            |                           |  |  |
| L. Catilio Severo II,<br>T. Aurelio Fulvo cos.      | III non. lan.                           | vota pro sal. Hadriani     | CLVIII 8 –12               | 89. 90. 96. 99. 164       |  |  |
| isdem cos.                                          | VII id. Jan.                            | indictio                   | CLVIII 12—26               | 5. 7. 8. 9                |  |  |
| isdem cos.                                          |                                         |                            |                            | 151.152.153.156           |  |  |
| C. Poblicio Marcello,                               |                                         | •                          |                            | 10. 11. 13                |  |  |
| T. Rutilio Propinguo                                |                                         | •                          |                            |                           |  |  |
| cos.                                                |                                         |                            |                            |                           |  |  |
|                                                     |                                         |                            |                            |                           |  |  |

| isdem cos.                                    | IIII k. Jon.   | sacri dies alter                       | pag.<br> CLIX 36-49    | pag.<br>[18. 19. 20. 25. 36.  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|                                               |                | Non torting                            | CLX 50 -55             | 40<br>40. 41. 42. 43. 44.     |  |  |  |
| iadem cos.                                    | III k. Jun.    | sacri dies tertius                     |                        | 45                            |  |  |  |
| M Fausto,<br>Q. Pomponio Mar-                 |                | ferrum inlatum                         | CLX 56—58              | 129. 130. 131.                |  |  |  |
| cello cos. (121)                              |                | ferrum elatum                          | CLX1 59—61             | 133. 135                      |  |  |  |
| T. Pomponio Antistia-<br>no, L. Pomponio Sil- |                | letrum eiatum                          | GEAL OF CI             | )                             |  |  |  |
| vano cos. (121)                               | I              | I                                      |                        | ,                             |  |  |  |
| A. CXXII                                      |                |                                        |                        |                               |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | [              | indictio                               | CLXII 1—7              | 7. 8. 9                       |  |  |  |
| A. Larcio Macedone,                           |                | sacri dies primus                      | CLXII 8—12             | 10. 11. 12. 17                |  |  |  |
| Verre cos.                                    |                | and the elem                           | CLXII 12—19            | 20. <b>2</b> 5. <b>3</b> 6    |  |  |  |
|                                               |                | sacri dies alter<br>sacri dies tertius | CLXIII f               | 42. 44                        |  |  |  |
|                                               |                |                                        |                        | 1                             |  |  |  |
|                                               |                | A. CXXV                                |                        |                               |  |  |  |
|                                               |                |                                        |                        |                               |  |  |  |
| eisdem cos. (126)                             |                | ferrum inlatum<br>ferrum elatum        | CLXIV 1—2<br>CLXIV 3—5 | 129. 130. 131.<br>133. 135    |  |  |  |
| eistem cos. (120)                             | 1              | liettom eietom                         | 102211                 | , 200: 200                    |  |  |  |
|                                               |                | A. CXXVI                               |                        |                               |  |  |  |
| M. Annio Vero III, Eggio Ambibulo cos.        |                | [vota pro sal. Hadriani]               | CLXIV 6 seqq.          |                               |  |  |  |
|                                               | 1              |                                        |                        |                               |  |  |  |
|                                               |                | A. CXXIX                               |                        |                               |  |  |  |
| Q. Fabio Catullino, M.                        | VIIII k. Mart. | ferrum inlatum                         | CLXV 1-4               |                               |  |  |  |
| Flavio Apro cos.                              | 1              |                                        | ,                      |                               |  |  |  |
| (130) Cassio Agrippa, .                       | YIIII k Ans    | ferrum elatum                          | CLXV 5 segg.           | 129. 131. 1 <b>33.</b><br>135 |  |  |  |
| Quartino cos.                                 |                | lendm eistam                           | CLAY D sedd.           | \                             |  |  |  |
| (130)                                         |                |                                        |                        | )                             |  |  |  |
| A. CXXXIX                                     |                |                                        |                        |                               |  |  |  |
|                                               |                |                                        |                        |                               |  |  |  |
|                                               |                | vot. pro sal. Antonini Pil<br>indictio | ł                      | 90. <b>96. 104</b><br>5. 8. 9 |  |  |  |
|                                               |                | l .                                    |                        |                               |  |  |  |
| A. CXLV                                       |                |                                        |                        |                               |  |  |  |
| Antonino Pio IIII, M.                         |                | [vota pro sal. Ant. P.]                | CLXVIII                |                               |  |  |  |
| Aurelio Caes. II cos.                         | <b> </b>       | <br>                                   | <br>                   |                               |  |  |  |
|                                               | 1              | 1                                      | 1                      | 1                             |  |  |  |

|                                         | •                        | A 01 11                   |                 |                     |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
|                                         |                          | A. CLV                    | pag.            | pag.                |  |  |  |
| C. Iulio Severo, M.                     | III non. lan.            | vota pro sal. Ant. Pii    | CLXIX 1—9       | 89. 90. 96. 99. 104 |  |  |  |
| Iunio Rufino cos.                       |                          |                           |                 |                     |  |  |  |
| isdem cos.                              | VII id. Ian.             | indictio                  | CLXIX 10-22     | 5. 7. 8. 9          |  |  |  |
| C. Aucidio Victore,                     | [XVI k. lun.]            | sacri dies primus         | CLXX 23 - 30    | 10. 11. 12. 13      |  |  |  |
| cos.                                    | 1                        |                           |                 |                     |  |  |  |
| isdem cos.                              | XIIII k. lun.            | sacri dies alter          | CLXX 31—48      | 18, 19, 20, 25, 36. |  |  |  |
|                                         |                          |                           |                 | 40                  |  |  |  |
| isdem cos.                              | XIII k. lun.             | sacri dies tertius        | CLXXI 49-57     | 10. 42. 43. 44      |  |  |  |
|                                         | III k. lua.              | arbor expiata             | CLXXI 58-61     | 137, 138, 139, 140  |  |  |  |
| Severo, 1                               | III id. Dec.             | substitutio publici       | CLXXI 62—66     | 158. 159            |  |  |  |
| Iulio Severo cos.                       |                          |                           |                 |                     |  |  |  |
| A. Avillio Urinatio Qua-                | ,                        | ferrum inlatum            | CLXXI 67—72     | 129. 130. 131.      |  |  |  |
| drato, Straboni Ae-                     |                          |                           | `               | 133. 135            |  |  |  |
| miliano cos. (156)                      | 1                        |                           |                 | 1                   |  |  |  |
| isdem cos.                              | non. Mart.               | ferrum elatum             | CLXXI 73—76     | ,                   |  |  |  |
|                                         |                          | INCEDTI (ANT DII A)       |                 |                     |  |  |  |
| •                                       |                          | INCERTI (ANT. PII A)      |                 | •                   |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                          | 1                         |                 |                     |  |  |  |
|                                         | [IIII aut XIIII k. lun.] |                           | CLXXII 1. 2     | 10                  |  |  |  |
|                                         | [iii aut Xiii k. Iun.]   | sacri dies tertius        | CLXXII 3 seqq.  | 41. 42. 43          |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                        | l <b>.</b>                | 1               | 1                   |  |  |  |
|                                         | Δ.                       | INCERTI (ANT. PII B)      |                 |                     |  |  |  |
| ,                                       |                          | l                         | <b></b>         | ı                   |  |  |  |
|                                         |                          |                           | CLXXIII         | 8                   |  |  |  |
|                                         |                          | (                         | CLARIE          |                     |  |  |  |
| • • • • • • • • • •                     | 1                        | 1                         | ,               |                     |  |  |  |
|                                         |                          | A. CLXXX                  |                 |                     |  |  |  |
| C. Bruttio Praesente II.                |                          | vota pro sal. Marci       | CLXXV           | 90                  |  |  |  |
| Sex. Quinctilio Con-                    | •                        |                           | -               |                     |  |  |  |
| diano cos.                              |                          |                           |                 |                     |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                        | 1                         | 1               | 1                   |  |  |  |
|                                         | <b>∆</b> .               | INCERTI (M. AVR. A)       |                 |                     |  |  |  |
|                                         | •                        | inter a. 161 et 169       |                 |                     |  |  |  |
|                                         | 1                        | 1                         | 1               | 1                   |  |  |  |
|                                         | [VII id. lan.]           | indictio                  | CLXXVI 1-5      | 7. 8. 9             |  |  |  |
| isdem cos.                              | T -                      | piaculum factum           | CLXXVI 6 seqq.  | 1                   |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                        | [·                        |                 |                     |  |  |  |
| •                                       |                          | INCERME (M. AUD. D)       |                 |                     |  |  |  |
|                                         |                          | INCERTI (M. AVR. B)       |                 |                     |  |  |  |
|                                         |                          | inter a. 161 et 169       |                 |                     |  |  |  |
|                                         |                          | <b>1</b>                  | I .             |                     |  |  |  |
|                                         | [III non. lan.]          | vota pro sal. Marci et L. | CLXXVII         | 103                 |  |  |  |
|                                         |                          | Veri et Lucillae          |                 | 1                   |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                        | 1                         | 1               | 1                   |  |  |  |
|                                         | A.                       | INCERTI (M. AVR. C)       |                 |                     |  |  |  |
| post a. 169 et ante a. 177              |                          |                           |                 |                     |  |  |  |
|                                         |                          |                           | 1               | 1                   |  |  |  |
|                                         | [III non lan ]           | vota pro sal. Marci       | CLXXVIII. CXXIX | 90.91.95.103.104    |  |  |  |
|                                         |                          |                           | I .             | 1                   |  |  |  |
| · • • • • • • • •                       | 1                        | 1                         | ,               | 1                   |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▲.                                                                              | INCERTI (M. AVR. D)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                                                                               | post a. 169                                                                                                                                                                                        | pag.                                                                                                                                                                                                                                               | pag.                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | vota pro sal. Marci                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 90. 91. 96. 103                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                               | INCERTI (M. AVR. E)                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ilii aut Xiiii k. lun.]                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 20. 25. <b>36</b> . 40                                                                                             |  |  |  |
| A. INCERTI (M. AVR. F)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | April.                                                                          | ferri inlatio                                                                                                                                                                                      | CLXXXII 1—3 CLXXXII 4—6                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · ·                                                                                                  |  |  |  |
| A. INCERTI (M. AVR. G)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | ľ                                                                                                                                                                                                  | • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | [III non. lan.]                                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                            | İ                                                                                                                                                                                                                                                  | 90. 91. 96. 103                                                                                                    |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | INCERTI (M. AVR. H)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | indictio                                                                                                                                                                                           | CLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                            | 8. 9                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                               | · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                  | • • • • • • • •                                                                                                    |  |  |  |
| A CLAYVIII                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | A. CLXXXIII                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |  |  |
| Commodo IIII, C. Aufi-<br>dio Victorino II cos.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | CLXXXV 1 — 3 et                                                                                                                                                                                                                                    | 90. 96. 99. 104                                                                                                    |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos.                                                                                                                                                                                                                                              | VII id. lan.                                                                    | vota pro sal. Commodi<br>indictio                                                                                                                                                                  | I 1-7<br>CLXXXV, I 8-19                                                                                                                                                                                                                            | 5. 7. 8. 9                                                                                                         |  |  |  |
| dio Victorino II cos.                                                                                                                                                                                                                                                         | VII id. lan.                                                                    | vota pro sal. Commodi                                                                                                                                                                              | I 1-7<br>CLXXXV, I 8-19                                                                                                                                                                                                                            | 5. 7. 8. 9                                                                                                         |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo                                                                                                                                                                    | VII id. lan.<br>VI id. Febr.<br>III id. Mai.                                    | vota pro sal. Commodi<br>indictio<br>ficus innata in fastigio                                                                                                                                      | I 1-7<br>CLXXXV, I 8-19<br>CLXXXVI, I 20-II 6                                                                                                                                                                                                      | 5. 7. 8. 9                                                                                                         |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo,                                                                                                                                                                                       | VII id. lan.<br>VI id. Febr.<br>III id. Mai.                                    | vota pro sal. Commodi<br>indictio<br>ficus innata in fastigio<br>aedis<br>arbor eruta et aedes re-<br>fecta                                                                                        | 11-7<br>CLXXXV, 18-19<br>CLXXXVI, 120-116<br>CLXXXVI, 116-14                                                                                                                                                                                       | 5. 7. 8. 9<br>)<br>140. 141 - 149                                                                                  |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos.                                                                                                                                                               | VII id. lan.<br>VI id. Febr.<br>III id. Mai.                                    | vota pro sal. Commodi<br>indictio<br>ficus innata in fastigio<br>aedis<br>arbor eruta et aedes re-                                                                                                 | I 1-7<br>CLXXXV, I 8-19<br>CLXXXVI, I 20-II 6                                                                                                                                                                                                      | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17                                                                 |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos.                                                                                                                                                    | VII id. lan.<br>VI id. Febr.<br>III id. Mai.<br>XVI k. Jun.<br>XIIII k. Jun.    | vota pro sal. Commodi<br>indictio<br>ficus innata in fastigio<br>aedis<br>arbor eruta et aedes re-<br>fecta<br>sacri dies primus                                                                   | 11-7 CLXXXV, 18-19 CLXXXVI, 120-116 CLXXXVI, 116-14 CLXXXVII, II15-20 CLXXXVII, II 21-                                                                                                                                                             | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17<br>18. 19. 21. 25. 36.                                          |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos.                                                                                                                                                    | VII id. lan. VI id. Febr. III id. Mai. XVI k. Jun. XIIII k. Jun.                | vota pro sal. Commodi indictio ficus innata in fastigio aedis arbor eruta et aedes re- fecta sacri dies primus sacri dies alter                                                                    | 1 1-7<br>  CLXXXVI, 1 8-19<br>  CLXXXVI, 1 20-116<br>  CLXXXVII, 11 6-14<br>  CLXXXVII, 11 5-20<br>  CLXXXVII, 11 21-<br>  11 6<br>  CLXXXVIII, 11 7-                                                                                              | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17<br>18. 19. 21. 25. 36.<br>39<br>40. 41. 42. 43. 44.             |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos. isdem cos. isdem cos.  T. Pactumeio Magno, L. Septimio Flaviano cos. L. Cossonio Eggio Marullo, Cn. Papirio                                        | VII id. lan. VI id. Febr. III id. Mai. XVI k. lun. XIIII k. lun.                | vota pro sal. Commodi indictio ficus innata in fastigio aedis arbor eruta et aedes re- fecta sacri dies primus sacri dies alter sacri dies tertius                                                 | 1 1-7<br>  CLXXXVI, 1 8-19<br>  CLXXXVI, 1 20-116<br>  CLXXXVII, 11 6-14<br>  CLXXXVII, 11 15-20<br>  CLXXXVIII, 11 21-<br>  11 6<br>  CLXXXVIII, 11 7-<br>  14<br>  CLXXXVIII, 11 14-                                                             | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17<br>18. 19. 21. 25. 36. 39<br>40. 41. 42. 43. 44. 45<br>112. 113 |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos. isdem cos. isdem cos.  T. Pactumeio Magno, L. Septimio Flaviano cos. L. Cossonio Eggio Ma-                                                         | VII id. lan. VI id. Febr. III id. Mai.  XVI k. lun.  XIII k. lun.  XIII k. lun. | vota pro sal. Commodi indictio ficus innata in fastigio aedis arbor eruta et aedes re- fecta sacri dies primus sacri dies alter sacri dies tertius vota pro sal. Commodi                           | 1 -7   CLXXXV,   8 - 19   CLXXXVI,   20 -   16   CLXXXVII,   16 - 14   CLXXXVII,     15 - 20   CLXXXVII,     21 -                                                                                                                                  | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17<br>18. 19. 21. 25. 36. 39<br>40. 41. 42. 43. 44. 45<br>112. 113 |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos. isdem cos. isdem cos.  T. Pactumeio Magno, L. Septimio Flaviano cos. L. Cossonio Eggio Marullo, Cn. Papirio Aeliano cos. (184) C. Octavio Vindice, | VII id. lan. VI id. Febr. III id. Mai.  XVI k. lun.  XIII k. lun.  XIII k. lun. | vota pro sal. Commodi indictio ficus innata in fastigio aedis arbor eruta et aedes re- fecta sacri dies primus sacri dies alter sacri dies tertius vota pro sal. Commodi                           | 1 1 - 7<br>  CLXXXVI, 1 8 - 19<br>  CLXXXVI, 1 20 - 116<br>  CLXXXVII, 11 6 - 14<br>  CLXXXVII, 11 21 - 11 6<br>  CLXXXVIII, 111 7 - 14<br>  CLXXXVIII, 111 14 - 18<br>  CLXXXVIII, 111 14 - 18<br>  CLXXXVIII, 111 19 - 21<br>  CLXXXII, 111 22 - | 5. 7. 8. 9<br>140. 141 - 149<br>10. 11. 12. 13. 17<br>18. 19. 21. 25. 36. 39<br>40. 41. 42. 43. 44. 45<br>112. 113 |  |  |  |
| dio Victorino II cos. isdem cos. L. Tutilio Pontiano Gentiano cos. M. Herennio Secundo, M. Egnatio Postumo cos. isdem cos. isdem cos. isdem cos.  T. Pactumeio Magno, L. Septimio Flaviano cos. L. Cossonio Eggio Marullo, Cn. Papirio Aeliano cos. (184) C. Octavio Vindice, | VII id. lan. VI id. Febr. III id. Mai.  XVI k. lun.  XIII k. lun.  XIII k. lun. | vota pro sal. Commodi indictio ficus innata in fastigio aedis arbor eruta et aedes re- fecta sacri dies primus sacri dies alter sacri dies tertius vota pro sal. Commodi ferri inlatio  A. CLXXXVI | 1 1 - 7<br>  CLXXXVI, 1 8 - 19<br>  CLXXXVI, 1 20 - 116<br>  CLXXXVII, 11 6 - 14<br>  CLXXXVII, 11 21 - 11 6<br>  CLXXXVIII, 111 7 - 14<br>  CLXXXVIII, 111 14 - 18<br>  CLXXXVIII, 111 14 - 18<br>  CLXXXVIII, 111 19 - 21<br>  CLXXXII, 111 22 - | 5. 7. 8. 9  140. 141 - 149  10. 11. 12. 13. 17 18. 19. 21. 25. 36. 39 40. 41. 42. 43. 44. 45 112. 113              |  |  |  |

## Conspectus sacrorum.

| vo, L                                   | .Ví k. lun.                     | sacri dies primus                                                                           | CXCI, a 13 seqq.          | 10. 11. 12. 13                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Novio Rufo cos.                         |                                 |                                                                                             |                           |                                       |
|                                         | [illf k. ion.]                  | sacri dies alter                                                                            | CXCI, 8, 1 1-7            | 25. 36. 39                            |
|                                         | III k. Ion.                     | sacri dies tertius                                                                          | CXCI, b, I 8 seqq.        | 40. 42                                |
|                                         |                                 |                                                                                             |                           |                                       |
|                                         |                                 | vota pro sal. Commodi                                                                       | CXCII, b, II 1-6          | 112. 113                              |
|                                         |                                 | coopt. collegae                                                                             | CXCII, b, II 6-10         | 151. 152                              |
| C. Sabucio Maiore (?)                   |                                 |                                                                                             | CXCII, &, II 11 seqq.     |                                       |
| · ·                                     | •                               |                                                                                             |                           |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                               |                                                                                             | 1                         | 1                                     |
|                                         | <b>A.</b>                       | INCERTI (COMMODI A)                                                                         | ı                         | ı                                     |
| isdem cos.                              | [III k. lan.]                   | sacri dies tertius                                                                          | CXCIII                    | 40. 41. 42. 43                        |
|                                         | [                               |                                                                                             | . <b></b>                 |                                       |
|                                         |                                 | A. CXCIII                                                                                   |                           |                                       |
|                                         | 1                               | 1                                                                                           | <b>.</b>                  | 1                                     |
|                                         | [VII (?) id. lan.]              | indictio                                                                                    | CXCIV 1-7                 | 8. 9                                  |
|                                         | pr. id. lan.                    | vota pro sal. Pertinacis                                                                    | CXCIV 8—13                | 105. 106                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                 | coopt. Pertinacis                                                                           | CXCV 13-15                |                                       |
|                                         | 1                               |                                                                                             |                           | · • • · · · ·                         |
|                                         |                                 | A. CCXIII                                                                                   |                           |                                       |
|                                         |                                 |                                                                                             |                           |                                       |
|                                         | [XIIII k. lun.]<br>XIII k. lun. | sacri dies alter                                                                            | CXCVI 1-10<br>CXCVI 11-19 | 19. 21. 25. 36. 39<br>41. 42. 43. 44. |
|                                         |                                 |                                                                                             |                           | 45. 46                                |
|                                         | III id. Aug.                    | Antoninus Severi f. per li-<br>mitem Raetiae barba-<br>rorum [terram] introi-<br>turus erat | CXCVII 20 -22             | 81. 82. 84. 87                        |
| isdem cos.                              | pr. non. Oct.                   | victoria Germanica eiusd.                                                                   | CXCVII 22 seqq.           | 81. 82. 84. 86                        |
|                                         |                                 | A. CCXIV                                                                                    |                           |                                       |
|                                         |                                 | Antoninus Severi f. ad                                                                      | CIC, a 1—4                | 168                                   |
|                                         |                                 | bellum (?) profectus                                                                        | ·                         |                                       |
|                                         |                                 | id. ex naufragio servatus                                                                   | CC, a 5—11                | 81. 82. 84. 86. 87                    |
| Magazila at Cabina                      | ····                            | 13 -3 bib Ni 11                                                                             | CC 1.4 0                  | 447 440 464                           |
| Messalla et Sabino cos.                 |                                 | id. ad hiberna Nicomedise<br>ingressus                                                      | LL, 0 1—9                 | 117. 118. 120.<br>122. 126            |
| (215)                                   |                                 | ferri inferendi                                                                             | CCI, & 10-12              | 129. 130. 131.135                     |
| , ,                                     |                                 | ferri efferendi                                                                             | CCI, 0 10—12              | 129. 130. 131.133                     |
|                                         |                                 | A. CCXVIII                                                                                  |                           | ,                                     |
| • • • • • • • • • •                     |                                 |                                                                                             |                           |                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · '               | piaculum operis inchuandi                                                                   |                           | 4.4 4.4                               |
|                                         |                                 | causa                                                                                       |                           | 141—149                               |
| • • • • • • • • •                       | 1                               | id. operis perfecti causa<br>sacri dies primus                                              |                           | 11. 12. 13. 17                        |
|                                         | If a sou inn't                  | oocii uice piimus                                                                           | adii, <b>a</b> 1—10       | 11. 12. 13. 17                        |
|                                         |                                 |                                                                                             |                           |                                       |

| Conspectus | sacrorum. |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

|                                                        | Con             | spectus sacrorum.                                                    |                           | 235                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                        | iiii kal. lun.  | sacri dies alter                                                     | pag.<br> CCIII, a 16-b 13 | pag.<br>19.21.26.37.39.    |
|                                                        | l               |                                                                      | Ì                         | 40                         |
|                                                        | ili kal. Ion.   | sacri dies tertius                                                   | CCVI, & 14—21.            | 41. 43. 44. 45             |
|                                                        | [ id. 1al.]     | coopt. Elagabali                                                     | CCVI, & 21-30             | 151. 153. 154.<br>156. 157 |
| Elagabalo et Advento<br>cos.                           | pr. id. Iul.    | vota pro sal. eiusd. et<br>Maesae, item decennalia<br>et ludi votivi |                           | 106. 108                   |
| Elagabalo II et Sacer-<br>dote II cos. (219)           |                 | ferri inlatio                                                        | CCVII, & 38-41            | 1<br>130.132.133.135       |
|                                                        |                 | ferri elatio                                                         | CCVII, & 41 seqq.         | <b>§</b>                   |
|                                                        | •               |                                                                      |                           |                            |
|                                                        | -               | A. CCXIX                                                             | 1                         | 1                          |
| • • • • • • • • • •                                    | [XIIII k. lon.] | sacri dies alter                                                     | CCVIII 1—12               | 26. 37                     |
|                                                        | XIII k. Ion.    | sacri dies tertius                                                   | CCIX 13 segg.             | 41. 42. 45                 |
|                                                        |                 | esci ure scittus                                                     | Cola lo seqq.             | 1                          |
|                                                        | 1               | 1                                                                    | 1                         | 1                          |
| •                                                      |                 | A. CCXX                                                              |                           |                            |
|                                                        | 1               | 1                                                                    | 1                         |                            |
|                                                        | [III k. lun.]   | sacri dies tertius                                                   | CCX 1-5                   | 44. 45                     |
| irato et Seleuco cos.                                  | VII id. Mai.    | ferri inlatio                                                        | CCX 6—13                  | }<br>130.132.133.135       |
| sdem cos. (221)                                        |                 | ferri elatio                                                         | CCX 14 seqq.              | (130.132.133.133           |
|                                                        |                 | A. CCXXI                                                             |                           |                            |
|                                                        | ı               | I COARI                                                              | 1                         | ŧ                          |
|                                                        | [XIII k. lan.]  | sacri dies tertius                                                   | CCXI 1 seqq.              | 43. 45                     |
|                                                        | ,               | coopt. collegae                                                      | CCXI 6 seqq.              | 152                        |
| (222)                                                  | XVI kal. Mai.   | ferri inferendi                                                      | CCXI 10 seqq.             |                            |
| , ,                                                    | I               | ferri efferendi                                                      | CCXII 5-8                 | 130. 132.133.135           |
|                                                        |                 |                                                                      |                           |                            |
|                                                        | ı               | A. CCXXIV                                                            |                           | 1                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |                 |                                                                      | CCX1 <sup>I</sup> I 1—3   | 1                          |
|                                                        | VII id. Nov.    | arbores fulmine attactae,                                            |                           | 1                          |
|                                                        | VII IU. 1404.   | opus inchoatum                                                       | LUAIII 3—13               | 141.142.143 —              |
|                                                        | IIII id. Dec.   | id. opus perfectum                                                   | CCXIV 14-20               | 149                        |
| asco II et Dextro cos.<br>(225)                        |                 |                                                                      | CCXV 21-24                | 130.132.133.               |
| ` '                                                    | III. non. Mai.  | ferri elatio                                                         | CCXV 24-26                | 135                        |
| ·                                                      |                 | •                                                                    | •                         |                            |
| a                                                      |                 | A. CCXXXI                                                            |                           |                            |
| Claudio Pom-<br>peiano et T. Flavio<br>Peligniano cos. |                 | vota pro sal. Alexandri<br>et Mammaeae                               | CCXVI 1-7                 | 89.91.96.99.104            |
| -                                                      | VII id. Ian.    | indictio                                                             | CCXVI 8-10                | 5. 7. 9                    |
|                                                        | iii kal         | vota pro sal. et red. et                                             |                           | 117.118.120.122            |
|                                                        |                 | vict. Alexandri                                                      | 7 7 7 1                   |                            |
|                                                        |                 |                                                                      |                           |                            |

## Conspectus sacrorum.

| ,                                                                   | . INCERTI (ALEX. A)               | pag.                                    | pag.                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                     | sacri dies alter                  | COVERN COVIN                            |                                       |  |
|                                                                     |                                   | CCXVIII. CCXIX                          | 27. <b>2</b> 8                        |  |
|                                                                     |                                   | 1                                       |                                       |  |
|                                                                     | . INCERTI (ALEX. B)               | 1                                       |                                       |  |
|                                                                     |                                   | CCXX 1—3                                | 161                                   |  |
|                                                                     |                                   |                                         | 161                                   |  |
|                                                                     |                                   | i                                       | 141. 143                              |  |
|                                                                     |                                   |                                         |                                       |  |
| A.                                                                  | INCERTI (ALEX. C)                 | •                                       |                                       |  |
|                                                                     |                                   | · · · · · · · ·                         | 7. 8. 9                               |  |
| [VII id. Ian.]                                                      | indictio                          | CCXXI                                   | 7. 8. 9                               |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             | · · · · · · · · · · · ·           | • • • • • • •                           |                                       |  |
|                                                                     | INCERTI (ALEX. D)                 |                                         |                                       |  |
| [ill aut XIII k. lun.]                                              |                                   |                                         |                                       |  |
| lin aut Am K. ion.j                                                 |                                   |                                         | 45<br>15 <b>2</b>                     |  |
|                                                                     | coops. conegae                    | COARII 2 - 4                            |                                       |  |
|                                                                     |                                   |                                         |                                       |  |
| ı                                                                   | A. CCXXXVIII                      | •                                       |                                       |  |
| VI id. [lun.]                                                       | vota annua et decennalia          | CCAAIII                                 | 106                                   |  |
| Vi ia. [idu.]                                                       | pro sal. Gordiani                 | CCAAIII                                 | 100                                   |  |
|                                                                     | pro con cordinar                  |                                         |                                       |  |
|                                                                     | A. CCXLI                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , , , , , , , ,                       |  |
|                                                                     | i <b></b>                         | <b>.</b>                                |                                       |  |
| ш                                                                   | vota ob matrimonium Gor-<br>diani | CCXXIV 2—8                              | 117.118.120.122.<br>126               |  |
| [XVI k. Iun.]                                                       | sacri dies primus                 | CCXXV 9 seqq.                           | 10. 11. 12. 13. 17                    |  |
|                                                                     |                                   |                                         | • • • • • • •                         |  |
| A. INCERTI A                                                        |                                   |                                         |                                       |  |
| CIVUI UI L T 1                                                      |                                   | COVY                                    |                                       |  |
| Aufidio Victorino cos.                                              | sacri dies primos                 | CCXXVI                                  | 11. 12                                |  |
| Aunulo Victorino cos.                                               |                                   |                                         |                                       |  |
|                                                                     | 1                                 |                                         | • • • • • •                           |  |
| A. INCERTI B                                                        |                                   |                                         |                                       |  |
| [XIIII aut IIII k. Iuo.]                                            |                                   | CCXXVII                                 | 19. 21                                |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             | • • • • • • • •                   | • • • • • •                             | • • • • • •                           |  |
| A. INCERTI C  [XIIII aut IIII k. Jun.] sacri dies alter CCXXVIII 36 |                                   |                                         |                                       |  |
| (Yilli ant IIII k Inn )                                             | sacri dies alter                  | CCXXVIII                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |  |
| [Airi du iii k. luii.]                                              | socii uica aitti                  | GUAATIII                                | <b>J</b> U                            |  |
|                                                                     |                                   |                                         |                                       |  |

## ADDENDA ET CORRIGENDA.

- p. XII l. 18: fragmentum CLAVD. A iam tempore antiquiore effossum ac Neapolim ad Pontanum delatum est; cf. p. LIV.
- p. XXXIV fr. e v. 3 lege: Arvalium nomine.
- p. XXXVIII in nota 1 lege: nuncupata esse acta cet.
- p. XXXIX in indice auctorum post Marinium insere: inscriptt. vett. quae in R. Museo Borbonico adservantur (Neapoli 1857) I n. 110.
- p. XLI in pagina 2 notae l. 6 pro 38 scribe 39.
- p. XLVIII not. 3 scribe: cf. comment. de sacrificiis anniversariis p. 73.
- p. XLIX not. 3 scribe: cf. a. 66 c p. 1, 2.
- p. L not. pag. 2 l. 6 scribe: Drusillae vel Caesoniae.
- p. LII not.: quod admitti posse dixi sententiam Mommseni de fragmento ad a. 37 referendo, perperam feci. Caput enim, quo C. Caesarem Augustum commemorari existimat, cum indictionem sacri proxime sequatur, ad priores certe menses anni pertinet; nec potest is esse annus 37, cum paullo post mentio fiat templi novi Divi Augusti, quod ab ipso demum C. Caesare dedicatum est. Tiberius autem decessit a. d. XVI k. Apriles.
- p. LVI in margine dele: a, 43-48.
- p. LVIII v. 22 scribe quaesumus.
- p. LIX: fragmentum CLAVD. D videtur esse paullo antiquius fragmento CLAVD. C, cum in hoc Arvales, qui adfuerunt, formula inducantur quae est in collegio adfuerunt, in illo simpliciter legatur verbum adfuerunt: illa autem formula pleniore in actis aetatis certae non utuntur Arvales ante a. 55. In margine p. LIX dele: a. 50-54.
- p LX in margine dele: a. 50-54.
- p. LXXV not ad d pag. 2 pro 2, 3, 4, 5, 6 scribe 3, 4, 5, 6, 7, et adde in fine:
  10 omins immolavit in Capitolio, 11 Germanici Iovi. b. m. Iunoni vaccam.
- p. LXXIX not. 5 l. 4 post in actis adde huius anni.
- p. LXXX not. pag. 1 l. 21. 22 dele verba: neque eius itineris ulla in actis mentio reperitur.
- p. LXXXII l. 11 (I v. 23) scribe Neronie Claudi.
- p. LXXXVII: inserenda sunt fragmenta haec aestate anni 1873 reperta in vinea quadam quae est via Portuensi mille fere passus ultra ecclesiam la parrocchietta.
  - E litteris altis fere mill. 11-13.

III non(as) Ianuar(ias)

..... mag(ister, aut promagister) collegii fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro salute Neronis Claudii divi Claudii f. cet. Caesaris Augusti Germanici cet. et Octaviae coniugis eius victimis immolatis in Capitolio,

| ·                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| กนท กนก—                                                           |
| upavit, praeunte T *) in eadem verba quae infra scrip-             |
| la sunt                                                            |
| ovi b(oves) mares II, Iunoni vaccas II, Minervae vaccas II, Saluti |
| public(ae) vaccas II;                                              |
| n templo novo divo Aug(usto) b(oves) m(ares) II, divae Aug(ustae)  |
| vaccas II, divo Claudio b(oves) m(ares) II.                        |
| collegio adfuerunt C. Calpurnius Piso                              |
| 7                                                                  |

- 1) exigua remanent litterarum vestigia nec de littera s plane constat.
- 2) potest etiam fuisse P vel F, cum non reliqua sit nisi pars inferior lineae.

Fragmentum scriptum est ante Vespasianum propter sacrificium divo Augusto factum (cf. p. 104), post annum autem 87, quo templum novum U. Caesar Aug. dedicavit: cf. p. 55. Praeterea v. 4 adfuisse videtur nomen divi Claudii. Itaque frustulum referendum est ad aetatem Neronis, cui litterarum quoque forma recte convenit. Neque tamen potest tribui actis annorum 59 et 60, quae supersunt, nec annorum 58 et 66 actis propter scripturam plane diversam, nec anni 57, quippe quorum versus amplioribus intervallis distincti sint. Excluduntur denique anni 67 et 68, si quidem recte C. Calpurnium habuimus pro Pisone illo, qui anno 65 contra Neronem coniuravit (cf. index privat s. v.), item a. 63, quod in indice eorum, qui votis annuis adfuerunt, C. Pisonis nomen superest. Nec fragmentum conjungitur cum frustulo NERON. C, parte actorum ad vota annua pertinentium; ibi enim non in templo nevo, sed ante templum novum immolatum esse traditur. E contrario litterae et forma et altitudine simillimae sunt fragmento NERON. B anni ut videtur 62, in quo cum inter collegas, qui adfuerunt, non commemoretur C. Calpurnius, pro magistro autem fungatur Salvius Otho Titianus et propterea ad eum ipsum annum fragmentum novum referri nequeat, hoc fortasse anno proxime praecedenti 61 adsignandum est.

> 1) litterae et dimidiatae sunt et valde evanidae, ut cogitari possit de im]perio vel su]perio[ris: sed videtur certum esse punctum post litteras erio, nec verbum imperio occurrit in actis aetatis antiquioris.

Fragmentum ad aetatem Flaviis antiquiorem referent nomina Caesaris Augusti hoc modo coniuncta: excludunt tempora divi Augusti litterarum forma, Ti. Caesaris, Galbae, Othonis mentio coniugis, C. Caesaris, Claudii, priores annos Neronis verbum magisterio (v. 3), quod in actis superstitibus non occurrit nisi ab anno fere 63 ad annum usque 90. Fragmentum igitur videtur referri posse ad posteriores Neronis annos: excluduntur antem scripturae diversitate anni 61 et 62, si quidem recte ad eos rettulimus fr. B et E; item anni 63 et 66, nec remanent nisi anni 64 65 67 68. Iam vero qui v. 1 legitur ablativus Caesare Augusto, consulatum indicat, cum supplementum magistro excludatur mentione magisterii, nec supplementum praecunte hoc loco probabiliter admitti possit Posterioribus autem imperii annis non geseit Nero consulatum nisi extremo 68, cum aut abrogatis fascibus Galerio Trachalo et Silio Italico in breve tempus solus consul factus est (Suet. Ner. 43 cf. Plin. paneg. 57),

aut consulatum Italico abreptum cum Trachalo ipse suscepit (cf. I. N. 6855). Eos ipsos fasces hoc loco indicari confirmatur eo, quod cum principum consulatus utpote ordinarii supra tabulas litteris maioribus perscribi soleant, hic litteris solitae mensurae nomen Caesaris perscriptum cernitur. Accedit, quod verbum magisterio, collocatum plerumque in ipso principio capitis post notam consulatus dierumque ante causam sacri, hic legitur ei causae postpositum, id quod semel a. 66, saepius a. 69, nonnunquam a. 81 et 87 occurrit. Itaque ad a. 68 quintumque consulatum Neronis fragmentum probabiliter referetur. Mensis autem Iunii die octavo vel nono cum videatur Nero obiisse (cf. Sievers Studien p. 153) nec consulibus fasces abrogati sint nisi seditione Galbae Romam nuntiata, fragmentum ad mensem Aprilem exeuntem videtur pertinere (l. c. p. 148). Cui sacro tribuendum sit, incertum est; quamquam cogitari poterit de natali Statiliae Messallinae.

- p. CIII l. 11 (v. 5) corr. . . . id(us) Ianuar(ias).
- p. CXXV 1. 25 (v. 24) corr. Minerva.
- p. OXXX l. 29 corr. praecedit.
- p. CXXXI 1. 22 (v. 25) corr. Nov(embribus).
- p. CXXXIII. inserendum est fragmentum litteris altis mill. fere 10 repertum aestate a. 1873 in vinea quadam ad viam Portuensem sita ultra ecclesiam della parrocchietta una cum frustulis Neron. E et F. Spectat ad annum aut 92 aut 93 aut 94 aut 95 aut 96.

quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit imp(eratori) Caesari Domitiano Aug(usto) Germanico pontifici maximo et Domitiae Augustae coniugi eius totique domu eorum, isdem populo Romano Quiritibus fratribusque Arvalibus mihique cet.

Pertinere fragmentum ad indictionem sacri annui et sub Domitiano imperatore exaratum esse ostendunt verba mihique et titulus pontifex maximus, quo princeps ille in actis indictionum ornari solet: cf. p. 6.8 et acta ibi citata. Conceptum est post a. 87, quo formula ampliore Arvales uti coeperunt, et vix potest ante a. 92 scriptum esse, cum non videatur admittere nomen Iuliae Augustae a. 89 vita functae, ex annis autem 90 et 91 acta indictionis supersint. — V. 2 domu scriptum fuisse satis claro apparet. Pro isdem populo in formula indictionis solet legi populoque.

- p. OXXXIV not. post Marini Arc. tab. 19; insere inscriptt. vett. mus. Borb. (Neap. 1857) 1 n. 116.
- p. CXXXV 1. 5 (I v. 2) corr. Tulitini Severi.
- p. CXXXV not. post Marini tab. XXV insere inscriptt. vett. mus. Borb. (Neap. 1857)
  1 n. 118.
- p. CLXXIX not. pag. 2 l. 4 dele a 12.
- p. CXCI l. 3 (v. 7) scribe: Germ(anico) max(imo) Britt(annico) p(ontifici) m(aximo).
- p. CXCII 1. 9 (II v. 2) maximi insere post Germ(anici) et dele post Britt(annici).
- p. CCXXXV ad Aug. 23: scribendum videtur esse sic:

## Volcan(alia) NP feriae

Volcano

Inturnae Nymphis in camp(o). Opi opifer(ae)
.... Quir(ino) in colle. Volk(ano)
in comit(io)

Monitus enim a Kluegmanno in fastis anni Iuliani sacra cognovi perscripta esse secundum loca, haec autem ordinem sequi litterarum initialium, ita ut nec circus Flaminius ante campum nec lacus Iuturnae ante collem possint notati esse. Ex-

ceptionem facit sacrum kalendis Septembribus Iovi Libero, Iunoni reginae in Aventino factum: sed notes hoc in litura rescriptum esse.

- p. CCXL ad Nov. 13 et 14: idem Kluegmannus sacra Feroniae in campo Fortunae-que primigeniae in collé ad idus potius Novembres pertinere monuit, id quod tam admittit scriptura fastorum, quam postulat lex qua postridie kalendas, nonas, idus ne sacrificaretur vetitum erat: cf. fasti Praenestini m. Ian. et Mommsen C. I. L. I p. 373.
- p. 5 l. 9 post 183 insere 186.
- p. 10 in capite quod inscriptum est annus et dies l. 5 post 155 insere [186].
- p. 44 l. 12. 13 dele verba quae sunt: videntur nunc addi posse sebnciaria a vigilibus facta (Bull. inst. arch. 1867 p. 12 seqq. cf. p. 30).
- p. 45 in capite de sportulis cet. l. 3 pro [185] corr. [183].
- p. 53 ad a. 40 et p. 56 l. 19: Mommsenus probabilius proposuit nomen abrasum esse Caesoniae uxoris C. Caesaris Augusti Germanici, cf. p. LI. Idem nomen adiungendum est ad p. 57 l. 4: Drusillae vel potius Caesoniae; item l. 7 post dilectissimae insere: vel uxoris.
- p. 86 ad 213 b neglegentia librariorum post mentionem Iunonis omissa sunt verba

  Min(ervne) b(ovem) f(eminam) a(uratam).
- p, 87 l. 6 ab ima paginae parte: dele Iuliumve; cf. p. XCV not. 8.
- p. 90 l. 21 pro 38 scribe 36.
- p. 112 in capite de ratione votorum not. 1 scribe: Pii Fel(icis) Aug(usti) Sa[rm(a-tici) Germ(anici) max(imi) Britt(annici) pont(ificis) max(imi)] p(atris) p(atriae)
- p. 119 l. 3 dele verba et proprie aedes dicebatur Opis et Saturni (Or. 1506): inscriptio enim, quam Gruterus 26, 3 dicit ex Mazochio et Metelli manuscripto desumptam, cum apud illum non legatur, redit ad Metelliana Gruteri, de quibus cf. Ephem. epigr. 1872 p. 67 seqq.
- p. 128 a. 81 corr. L. Vettio Paullo.
- p. 148 l. 10 scribe: imperatorum vel imperatoris et coniugis eius.
- p. 186 p. 1 l. 3 s. v. PAULLUS FABIUS Q. F. MAXIMUS addenda sunt hase: Rexit proconsule Asiam ante a. 750 et provincialibus auctor fuit novorum honorum Caesari Augusto tribuendorum (C. I. Gr. 3902 b; 3957; cf. Waddington fastes p. 97): id quod ad mensem de nomine Caesaris appellandum rettulit Usenerus (Bull. inst. arch. 1874 m. Mart.) collatoque Dione (55, 6) anno fere 746 Asiam Fabium administrasse ostendit. Cum Augusto ad visendum Agrippam in Planasiam insulam vectus paullo post vita functus est, dubium an quaesita morte (Tac. ann. 1, 5; cf. Plin. n. h. 7, 150 et Plut. de garrulitate 11, ubi recte corr. Waddington l. c. p. 99). Consulalus eius commemoratur C. I. L. 1, 799, 800; 3 p. 775 (3, 13); Frontin aqu. 99 seqq. De Marcia uxore cf. C. I. Gr. 2629, Tacitus l. c. De nummis nomine eius insignibus cf. Waddington l. c.
- p. 205 s. v. adoptio Neronis pro 55 scribe 54.







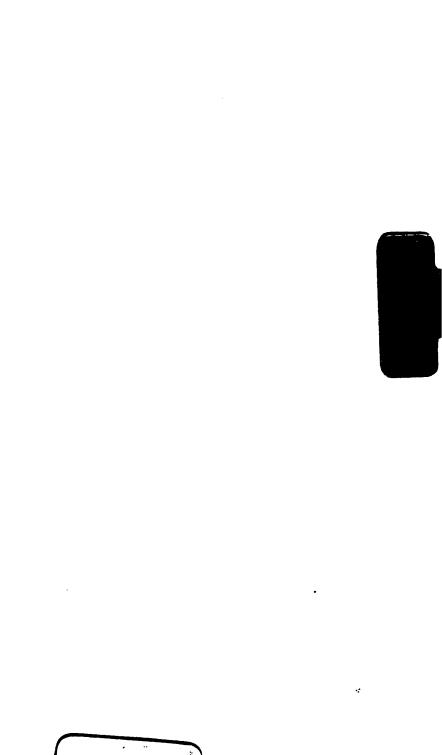